

PQ 4689 A1 1850 v.9



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto







POESIE

DΙ

# ARO ROSCOTO

VOLUME UNICO.



FIRENZE.

FELICE LE MONNIER.

1856.







#### **OPERE**

EDITE E POSTUME

DI

# UGO FOSCOLO

VOLUME NONO.



## OPERE

EDITE E POSTUME

DI

# UGO FOSCOLO

#### POESIE

RACCOLTE E ORDINATE DA F. S. ORLANDINI

VOLUME UNICO.



FIRENZE.
FELICE- LE MONNIER.

1856.

PG -1327 A1 1230 V.2

.461.12 1973

1 77 0 1

#### AVVERTENZA.

Aspettato giunge finalmente questo volume delle Poesie d'Ugo Foscolo, aspettato da lungo tempo. L'indugio deve attribuirsi sopra a tutto alle moltiplici difficoltà che abbiamo dovuto superare prima di poter essere certi di avere esaurito ogni mezzo a noi conceduto per raccogliere tutte le produzioni poetiche Foscoliane tanto edite che inedite, o intiere o in frammenti; prima che, a stabilirne la più sincera lezione, potessimo aver decifrato gli ardui manoscritti dell'Autore, e fra le varianti di cui questo incontentabile ingegno lasciò esuberanza più che dovizia (impaccio talora anzichè guida), eletto quella che ne fosse sembrata la migliore. Pure oggimai lo diamo in luce; ed ora fa d'uopo che spendiamo alcune parole intorno ai varj componimenti in esso raccolti, ed all'ordine con cui gli abbiamo distribuiti.

Il libro è diviso in due principalissime parti, Poesie originali e Traduzioni.

La prima conticne Poesie degli anni maturi complete, Frammenti, Poesie giovenili; la seconda Versioni complete, Frammenti.

Vengono anzi tutto le Tragedie, delle quali prima il Tieste. Nè questa abbiamo voluto relegare fra le giovenili, perchè quantunque il Poeta la dettasse giovinetto, ed in essa poi ravvisasse parecchi difetti di economia drammatica, di azione, di convenienza relativa ad alcuno dei Personaggi e di stile, tuttavia, attestandoci l'amicissimo suo Ugo Brunetti (Vedi Epituttavia, attestandoci l'amicissimo suo Ugo Brunetti (Vedi Epituttavia,

stolario Foscoliano, vol. l, p. 185), che egli trentenne non solo permise che fosse nuovamente recitata, ma anche non isdegnò di ritoccarla in alcuni luoghi, abbiamo stimato sufficiente ragione questa per accorla fra i suoi figli se non prediletti, almeno non rifiutati. E veramente crediamo che a chi vorrà far paragone fra il Tieste di Seneca, quello del Crebillon e quello del Voltaire con questo di un autore imberbe, non sempre parrà che l'ultimo sia agli altri inferiore.

L' Ajace è tragedia di ben altro pregio, e mostra la poetica maturità di chi la scrisse. Potrà avere alcuna di quelle colpe attribuitele dal Lampredi malevolo, e dal Carrer benevolo censore del Foscolo, ma è pur vero che ha ancora grandi virtù. E per quanto il suo argomento si riferisca ai tempi iliaci (per lo che principalmente sembra che spiacesse al Carrer), nondimeno siamo d'avviso che la scelta di esso non possa bastare a render freddi i lettori o gli spettatori. E ciò tanto più fermamente crediamo, in quanto che anche non ammettendo per vero rigorosamente ciò che i nemici d' Ugo insufflarono allora al vicerè Eugenio, che egli in Agamennone, Ajace ed Ulisse avesse voluto dipingere Napoleone, Moreau e Fouché, per la qual cosa la tragedia fu proibita; pure a chi la legge attentamente appar manifesto che in essa il Poeta principalmente mirò a descrivere la lotta del diritto e dell'amor patrio armati della ingenita loro magnamità contro la forza e il potere assoluto ajutati dall'inganno. Siffatti argomenti, viva Dio! pareva al Foscolo che abbiano il bel privilegio di non invecchiare giammai; e non sembra che dopo di lui sieno venute in campo ragioni da far si che il mondo opini diversamente. - Intorno ai pregi o ai difetti dell' Ajace come opera drammatica non è ufficio nostro il dissertare ; ad ogni modo non vogliamo tacere che, non essendo esso stato posto più sulle scene dal 1813 in poi, ed anche allora con infausti auspiej, pei motivi narrati dall'Autore nell'Epistolario, ci sembra stolta ingiustizia che, scnza nuovi esperimenti, sia

stato ognora dimenticato nei repertori dei nostri Capi-comici, che pur sono si diligenti raccoglitori

Di mal digeste galliche farsacce.

Ma lasciando di ciò, diremo come per guida di questa nostra edizione della detta tragedia abbiamo avuto il vantaggio di giovarci di una copia manoscritta non autografa, ma con correzioni di pugno del Foscolo, onde ci è stato cortese il signor cavaliere Fortunato Prandi che l'ebbe in dono dall'Autore, ed a cui ci è a grato riferire i più sinceri ringraziamenti.

Quanto abbiamo più sopra detto relativamente all' Ajace conviene fors' anche meglio alla Ricciarda, tragedia il cui subietto è desunto dalle storie italiane del medio evo, e che, ad onta di qualche menda, brilla di grandi bellezze drammatiche, e di alti e gravissimi documenti contro le infami intestine discordie. La nostra edizione è stata regolata su quella originale fatta in Londra nel 1820.

Alle tre Tragedie tengono dietro le *Poesie liriche e sati-*riche, cioè dodici Sonetti quasi tutti erotici, già ammirati da
lungo tempo in Italia, le due Odi a Luigia Pallavicini ed all' Amica risanata, così famose per greco sapore ed eleganza,
un' Epistola a Vincenzo Monti, un Sermone, un breve componimento epigrammatico intitolato Strambotto, che noi
stessi prima pubblicammo nelle note alle Grazie, il Carme
de' Sepoleri, due Epigramni, il secondo de' quali inedito, un
giovenalesco Capitolo in terza rima intitolato il Giornalista,
due ultimi Sonetti sul proprio ritratto, il Carme Le Grazie, e
finalmente una Lettera giocosa in terzine che ora si pubblica
per la prima volta, e che sembra dettata improvvisando. Tutti
questi componimenti, ci siamo studiati di disporli con ordine
se non rigorosamente cronologico, almeno tale che vi si accostasse.

Sul conto peraltro delle Grazie, paghi di ristampare

l'Avvertenza premessa alla prima edizione di quell'insigne e prediletto lavoro, come quella che ci parve sufficiente a dare la storia del suo ritrovamento e della sua ricostruzione, ci siamo riserbati qui di dichiarare, che in questa nostra ristampa, circa a più d'un luogo, specialmente dell'Inno terzo, abbiamo creduto nostro dovere di accogliere delle varianti che o ci sfuggirono o non furono da noi sapute abbastanza pregiare la prima volta, ma che ora con più riposato consiglio stimiamo aggiungere non poco alla eccellenza del Poema.

Vengono poi i Frammenti di Poesie originali, cioè uno

Vengono poi i Frammenti di Poesie originali, cioè uno dell' Alceo, e parecchi altri di quei Sermoni che il Carrer a buon dritto si duoleva fossero incompleti, poichè, se in tali propositi è lecito argomentare per induzione, dal poco che ne abbiamo possiamo dedurre che Ugo ne avrebbe scritti con eleganza pari a quella del Gozzi, e con più alto intento e

maggior vigore.

Relativamente alle Poesie gioveniti siamo stati severi, e ce ne pregiamo: non abbiamo voluto accoglierne più di quattro, cioè il Sonetto in morte del Padre, una Elegia intitolata le Rimembranze, gli Sciolti al Sole, preconizzatori in più tratti di quelli de' Sepolcri e delle Grazie, e l' Oda famosa al Bonaparte liberatore. È noto che il Foscolo, ristampando questa l'ultima volta nel 1800, non la ritoccò come avrebbe potuto e come dall' arte sarebbe stato consigliato di fare, sdegnando di ripeter lodi a colui del quale oggimai diffidava, ma la ripubblicò per avere occasione di accompagnarla a quella solenne epistola che vi premise, e che noi pure riproduciamo. Qui terminano le Poesie originali da noi rinvenute e sti-

Qui terminano le Poesie originali da noi rinvenute e stimate degne di apparire in questa nostra collezione. Non ci è passata inavvertita la Canzone satirica intitolata il *Ballo*, della quale parlano il Pecchio ed il Carrer; ma con tutto che anche a noi sembri produzione piena di spiriti foscoliani, e nel suo genere bella assai, l'abbiamo, per quanto è in noi, condannata all'oblio; perchè, siccome in essa vien fatto bersaglio

di acerbe punture tale che apparteneva ad una famiglia il cui nome in questi ultimi anni è divenuto viepiù onorato e sacro all' Italia, stimiamo di consultare alle intenzioni del Poeta cittadino, sacrificando ai meriti e alle sventure de' presenti il biasimo degli errori de' trapassati.

Resta che favelliamo delle *Traduzioni*. Quella dell' Epistola di Catullo ad Ortalo, quella della Elegia sulla chioma di Berenice, di tre Epigrammi di Callimaco, di uno del Pontano, d'un' Ode di Anacreonte, d'una di Saffo, d'uno Scherzo del Meli e d'un frammento di Lucrezio, sono versioni o imitazioni già abbastanza note, eccetto l'ultima che è pubblicata ora per la prima volta. Quindi, senza più, venghiamo a toccare brevemente della versione d'Omero.

Ci gode l'animo di poter dare all'Italia circa un terzo della traduzione foscoliana dell' Iliade, vale a dire i tre primi libri interi, il quarto, il quinto e il sesto con poche lacune, e del settimo quanto esporremo meglio più sotto. Abbiamo riputato pregio dell' opera premettere a questo rilevante saggio una bella lettera didascalica dell' Autore al Fabre, intitolata - D' Omero, del vero modo di tradurlo e di poetare, la quale sembra che egli avesse dettato perchè servisse come di prefazione al volgarizzamento del libro secondo, ma che pei generici precetti i quali contiene, può opportunamente servire di avvertenza generale ; e questa è inedita. Ad essa abbiamo fatto succedere il noto scritto intitolato - Considerazioni sulla traduzione del cenno di Giove. Del primo libro abbiamo adottato la seconda versione già stampata nell' Antologia, omettendo la prima come rifiutata dall' Autore. Quella del libro secondo, preceduta da una preziosa dissertazioneella sul Catalogo delle navi, è affatto inedita; e tanto la prosa quanto i versi, nonchè la sovraccennata lettera al Fabre, sono stati rapiti al caos dei manoscritti labronici dalle solerti cure e dalle fatiche del nostro caro ed egregio amico signor Enrico Mayer. La traduzione del terzo libro non è già quella che fu pubblicata nell' Antologia,

ma un' altra rifatta su quella, e che ricopiata di mano del signor Golla, ultimo amanuense del Foscolo, con non poche correzioni dell'Autore, da questo era stata destinata in dono a qualche suo amico d'Italia, forse al marchese Gino Capponi. Egualmente molti squarci dei tre libri seguenti sono stati da noi stampati sulle copie del Golla, ed altre sugli stessi autografi, dai quali è stato raccolto tutto ciò che diamo del settimo libro. Nè già questo è tutto quello che di tal libro rimane: anzi e di esso e di alcuni de' seguenti, crediamo che esista la traduzione se non per l'intiero, almeno per buona parte, ma crediamo altresi che a trarnela degnamente occorra la pazienza e l'opera di qualche anno. Quindi noi, incalzati dal dovere di non differire più a lungo la presente pubblicazione, essendoci per avventura abbattuti a trovare nel libro settimo la versione di quello squarcio in cui Omero descrive i funerali de' Greci e de' Trojani ricopiata dal Foscolo con insolita cura e nitidezza calligrafica, siamo stati indotti dal cuore ad ivi arrestarci; e quasi ci è parso che lo spirito d'Ugo ci ammonisse di cogliere questo novello punto di coerenza nella vita letteraria di lui, affinchè quel Poeta, che aveva cominciato a levar gran fama di sè col carme de' Sepolcri, terminasse con versi mestissimi rappresentanti il pietoso spettacolo, dipinto già dal maggior figlio della materna sua terra, di due genti nemiche, le quali, sospesi gli odi, si mescolano inermi per pagare gli estremi uffici ai loro morti.

E noi non potremmo terminare altrimenti queste povere nostre parole in tal giorno

25 Febbraio 1856.

F. S. ORLANDINI.

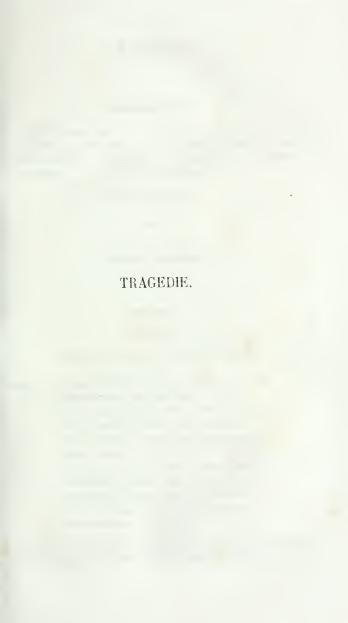



### TIESTE.

#### PERSONAGGI.

ATREO, re di Argo. TIESTE, suo fratello. IPPODAMIA, loro madre. EROPE. UN FANCIULLETTO,
figlio di Erope che non
e di Tieste,

GUARDIE

O PARICIE

O PARICIONALI

PARICI

La scena è in Argo.

#### ATTO PRIMO.

#### SCENA I.

Sala reale.

EROPE CON UN FANCIULLETTO PER MANO.

Erope. D'empj rimorsi oggetto, infausto, caro
Pegno d'amor, de'miei delitti o negra,
O spaventosa imago!... Oh! vien;² pur veggo
In te il conforto mio. Figlio, tu acerbo
Finor mi fosti, e forse... ahi! quanto acerbo
Più mi sarai! — Ma già su te l'estreme
Lagrime spargo. — O notte, orrida notte
Di profanato amor! volgon cinqu'anni
Che ad ogni istante a comparir mi torni
Da mie vergogne avvolta; e mi rinfacci
Il vïolato talamo, la fiamma

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Tieste fu rappresentato la prima volla in Venezia la sera del 4 gennaio 1797 (slile veneto) con grande applauso degli spettatori, e ripetuto quindi col medesimo favore del publico per nove sere consecutive. L' autore aveva allora diciannov' anni. (L' edit.)
<sup>2</sup> Abbracciandolo.

Che accesero le Furie, e che m'avvampa Tuttor nel sen; mi rode, e viver fammi Vita d'inferno. O figlio, o di Tieste Sola e trista memoria, io t'amo; e sei Tu di me degno, e dell'infame casa In cui scorre tuttor sangue di padre.

#### SCENA II.

#### IPPODAMIA E DETTI.

Ippodam. Incauta! e a' suoi custodi il fanciulletto
Rapire osasti? e del furor d'Atreo
Non temi tu? Qui di te vengo in traccia,
Qui a ritôrti tuo figlio, e nuovi atroci
Delitti risparmiare a questa reggia,
Contaminata, ahi! troppo.

Erope.

A me dal seno
Strappar mio figlio! oh! di Tieste figlio
Questo e di Erope misera. Non l' ira
Del re tremenda, non di morte l' aspra
Minaccia rapiran da disperata
Madre l' unico pegno.— ¹ Ah! vieni alfine:
D'Atreo dalle spietate man ti svelsi,
Ma per morire: insiem scorrasi misto
Il sangue nostro: a tante stragi queste
S' aggiungan. Nero, alto è delitto, il veggo;
Ma per noi necessario; ma dai numi
Decretato, ed accetto. Io... la... tua vita...
All' ombre inferne con la mia consacro. ²

Ippodam. <sup>3</sup> Forsennata! a me il ferro... <sup>4</sup> Lutti, colpe Non bastano oggimai? sazia non credi Ancor l'ira del ciel?

Erope.

Sangue mi grida Il mio rimorso, sangue; e da me il chiede Del padre mio l'ombra tradita. In questa

¹ Dopo breve silenzio, al fanciulletto. ² Impugnando un ferro per uccidere il fanciulletto.

<sup>3</sup> Trattenendola.
4 Le strappa il ferro, e lo ripone.

Reggia lo vidi agonizzar: qui'l nome Proferi di Tieste, e i cupi inganni Svelò d'Atreo. — Son io men rea? Ti fui, Padre, causa di mali, ed io fui mezzo D'iniquità: scritta è vendetta in cielo; E il ciel sazio non fia s'io pria non pèro.

Ippodam.

Qual disperazion fera traluce
Da' detti tuoi? Tal non ti vidi io mai.
Misera! e qual colpa n' hai tu? Rapita
Del tuo Tieste dalle braccia, e indótta
Dall' irritata ambizion del padre
A'voleri d' Atreo, non soffocasti
Sin da quel giorno, astretta a dover sacro,
Tue prime fiamme?

Ahi! di lusinga questi,

Erope.

Di pietà troppa accenti son. Non vedi A te dinanzi di Tieste un figlio, Figlio di me, sposa ad Atreo? - Me lassa! -È ver, dal di che Atreo ruppe que' nodi Ond' ei mi strinse con Tieste, e truce All' amor mio rapimmi, e'l' infelice Fratel dannò 'n Micene onde traesse Oscuri giorni abbandonato e solo, È ver, di morte affanni, iniqui e incerti Serrai contrasti nel mio sen; ma tutta Obbedïenza al sire, amore e fede Apparir io tentai. - Che pro? più ardea Di me Tieste: di Micene sua. Tu 'l sai, lasciò l' esiglio: ansio, furente, Un giorno innanzi ch' io giurassi all' ara, Oui...

Ippodam.

Storia triste a che rinnovi? Solo Quell'istante per lui, per te fatale Per sempre fu: dalla gelosa possa Del re fugato, d'ogni bene in bando Vive. Fu il reo Tieste; e pena, ahi! troppa Sottentrò al suo delitto.

Erope.

Al sno?

Ippodam.

Qual hai tu in ciò? Tuo vano schermo apponsi A colpa?

Delitto

Erope.

Al suo delitto! Error comune, Comun chiede gastigo: a lui, più ch' altro, Ferro opporr' io dovea, non debil mano Di debil donna.—E bene: io lo mertai Il supplizio a cui corro, e'l ciel lo vuole.

Ippodam. Ma il figlio tuo? ma un innocente? Oh numi! Oual è il delitto suo?

Erope.

Di colpa è questo
Frutto esecrando, e di colpa è rampogna. —
Ma, lassa me! non tu, figlio; sol io
La cagione, io ne son... Pure morrommi;
E in mezzo al duol te lascerò? Tu vivi,
E ti segue ognor morte: Atreo non spira
Che per sfamar sua rabbia in te: nell'onta
Benchè tu nato, mi sei figlio, e merti
Quella pietà che per me cerco. Invano
E doni e pianti avrò d'aspri custodi
A' piedi sparso? — No, s' io fuor ti trassi
Dalla ferrea prigion, per morir teco
Ti trassi; per morire...

Ippodam.

A che tant'ira? Qual n'hai ragion? d'Atreo, gli è ver, tu soffri Dispregio si, ma non a tal, che tanto Ti spiri eccesso.

Erope.

Ippodamia, nell'alma
Udisti mai rimorsi? Empia, abborrita
Passion t'agitò mai? Di madre i palpiti
Troppo presaghi, che mio figlio un giorno
Vedrommi a' piedi strazïare, e senza
Poter prestargli aita? Ah! tu mal provi
Quanto mi lania e mi dispera. Oh, truce
Pena del mio misfatto! Orror succede
A orror: veggo Tieste, egro, ramingo
Per le terre non sue, squallido, solo
Gir trascinando una vita languente,

De' suoi rimorsi in preda: ora l'ascolto Gemebondo invocar Cocito, e'l giorno Maladir che mi vide; or mi s'affaccia Ombra di morte, e con le mani scarne, Colle livide braccia il crine, il petto Afferrami, distrignemi, e mi grida: « All' Averno! All' Averno! » - All! si, ti seguo, Ombra amata...

Ippodam.

Erope.

Che di'? come! tu l'ami

Ancor?

Io l'amo?... Io lui?... Quando l'amai, Sposa non era al re. Misera! Tace Ogni dover se si rialza amore Dentro il mio petto. - Or bene: odilo: l'amo. Si, l'amo. Ah, non l'amassi, o almen cotanto Non l'abborrissi! chè, s'io lo rammento, L'odio d'Atreo spaventami. Lo scaccio Da' miei pensieri: ei la cagion di tutti I miei disastri, ei fu; ei mi sorprese; Ei violò di suo fratello il sacro Talamo nuzïale... Ah! tutto, tutto Io rimembro, ma invano; e invan lo scaccio, Ch' ei qual despota torna, e a' primi ardori, E ad altre colpe mi sospinge, ed io Fra gli attentati ondeggio e fra i rimorsi.

Ippodam. Quanta mi fai pietà! - Tu pur dovresti Pietosa esser con me. Poichè di grandi Dolor causa mi fosti, e ancor mi sei, Tal d'essermi pur brami? Ancor soppresso, Ancor non hai quell' ardore esecrando, Alta cagion di rancor, di vergogna? Per te passo miei di penosi, in grembo A'sospetti ed affanni.

Erope.

Odiami: degna Sono dell'odio tuo: bersaglio femmi De' suoi colpi il destino; odiami: io vivo Per più penar: tu eseguirai mio fato. -Ma omai viver non posso: i numi, i numi Col cenno lor mi spingono a' misfatti.
Odi, e poi danna i miei trasporti crudi.
Mentre all' orror di notte, ululi, gemiti
E pianti diffondea su le passate
Sventure, su mio figlio, e su... Tieste,
Ecco m' odo tuonar d' alto spavento
Voce, e di pianto intorno: « A che ti stai? »
Grida: « s' appressa l' ora, e 'l figlio tuo
Pasto sarà de' padri suoi. » M' arretro:
« T' arma, ferisci; vittima innocente
Fia cara al cielo; schiverà delitti. » —
E voce fu d' un dio: l' udii pur ora
Nella gemente stanza rimbombar.
D' accesa fantasia, figlia, son vôte

Ippodam. D'accesa fantasia, figlia, son vôte Larve, che a'sensi tuoi tuo duol presenta Ad angoscia maggior. Ma, e tu lor badi? Sta in te; le scaccia.

Ch' io le scacci vuoi tu? Co' miei rimorsi
Deggion esse svanir; co' miei rimorsi
Mi seguiran perfino entro il sepolcro. —
Pace una volta, pace. — Io non lo merto
Perdón, nè il chieggo; ma perchè d'Atreo
Non scoppia il sanguinoso rancor cupo
Á giusta pena? A che mi serba? — Ahi! forse

All' inteso presagio.

Ippodam. E che? d'Atreo

Qual mai temenza hai più?

Erope.

Non è ancor caldo
Il ferro, ond' ei sotto amistà mi spense
Il genitor? non odi aspre parole
Di menzogna e rimbrotto? irati sguardi
Non vedi in fiel cospersi?.. obbrobrioso
Ripudio?... atre, rattenute minacce?...
Il suo cor?... tutto, tutto?

Ippodam. I tuoi timori Fánti veder più che non è. Ma, il credi, Altri oggimai pensier... Erope.

E quai pensieri,

Tranne quei di vendetta? Io non mi lagno Di sue rampogne: giuste son; le fuggo, Ed a tacite lagrime le sconto.

Ma a che di questo misero, di questo Innocente fanciul, figlio, che un giorno Odierà i suoi natali, i giorni in fosca Prigion rinserra? A che mai farne? Il credi, Ippodamia; fuor che di sangue, Atreo Altro non ha pensier.

Ippodam.

Madre gli sono,
Nè vuoi ch' io lo conosca? A fondo io leggo,
Erope, nel suo cor. T'accerta, ad altro,
Che a nuovi eccessi, ei pensa. Il pargoletto
Troppo rileva custodire: ei l'ama,
Chè di Pelope in lui pur corre il sangue.
Discaccia alfine i tuoi sospetti, e il credi.
Pur ei saggio previde: in Argo è sparsa
Fama, che di Tieste...

Erope.

E dove mai

Non s' udi 'l mio delitto?

Ippodam.

Or statti, e m'odi.

Temer del vulgo i detti a un re conviensi, E cercar di sopirli. Egli l'oggetto Al vulgo cela, onde copra silenzio Lo scorno de' Pelopidi, ed il tempo Ogni memoria ne cancelli. Intanto Questo fanciullo al carcere si renda, Onde d'Atreo l'ancor piaga stillante . Non s'inacerbi, e non inferocisca Contro Tieste e contro noi.

Erope.

Ben parli;

Ma tu, qual io, sei madre?

Ippodam.

Oh che di' mai? Non son io madre? E madre sommi, e sono Preda anch' io di sventura: io vissi, e, lassa!

Ah! troppo vissi, se veder dovea Morti nefande ed odj ed ire e guerre Nella casa paterna. Io di Enomáo
Prole infelice, a Pelope consorte;
Io madre, e madre di discordi figli,
Cui di rabbia nefaria impeto tragge
A sbranarsi fra loro; io sventurata,
Qual te, non sono? E soffrirò che sparso
D'innocente nipote il sangue sia?
No, tel giuro, non mai: per questo petto
Pria dè il brando passar. Vivrà tuo figlio;
Sgombra il timor, vivrà. Deh! a me l'affida,
Tutta la cura a me ne lascia.

Erope.

— Or prendi.

Ma...oh Dio!... deh!...deh mi lascia!... Almeno, omadre,
Seco lui fuggirò... Romita, ancella,
Purchè sia con mio figlio... Ah, lascia! — E dove?
Dove tu il condurresti!... Atreo!... di troppo
Ti fidi tu... No, no... lungi da questa
Reggia di sangue io me n'andrò... Ma il figlio,
Il figlio meco, e poi morir. — Si... morte
Quanto più cara assai!... morte, si, morte. ¹
Scena di lutto! O figlia, Erope, alfine
Cálmati: attendi del tuo fato i ceuni:

Ippodam.

Si den gli sventurati.

I cenni e il fato

Erope.

Sono di morte, e morte voglio.

Ippodam.

Indarno
Dunque fia ch' io ti preghi! Il figlio tuo,
L'avrai, ti rassicura: ah! soffri ancora
Per poco; il rendi a' suoi custodi: Atreo
Mal soffrirebbe che degli ordin suoi
Si vïolasse il menomo. Di lui
A' piè mi prostrerò; bagnar di pianti
Mi vedrai le sue man: preci, scongiuri
Per te non fia ch' io mai risparmi: il sire
Si piegherà, lo spero; il figlio allora
Renderatti spontaneo. — E, chi sa!... forse,
Chi sa! umano ha core: a lui ti mostra

<sup>†</sup> S' abbandona disperata sopra il fanciulletto.

Più sommessa, men trista; ei renderatti Quïete forse dopo dolor tanto. — Si, l'abbandono a te: ¹ d'altri delitti, Se fieno i suoi ed i miei di cagione, Colpa non io n'avrò, ma tu: lo grido, E lo protesto a' numi.²

#### SCENA III.

IPPODAMIA, IL FANCIULLETTO.

Ippodam.

Erope.

E a' numi eterni
Questo fanciul, quella misera donna
In cura io porgo. Di terror, di sangue,
Troppo agitati omai gli anni trascorsero
Fra queste mura; ed io, madre infelice,
Altro non ho che il pianto... Il ciel non cessa
Di punire le colpe: orrida pena
Della colpa di Tantalo, tu incalzi,
E piaghe a piaghe aggiungi, e truci a truci
Opre. — Ma alfin temp' è che ceda il giusto
Sdegno vendicator: no, tanti affanni
Non allettano i numi: in cor mel dice
Credula speme; fia che rieda pace. <sup>3</sup>

#### ATTO SECONDO.

#### SCENA I.

#### TIESTE.

Quest' è l' empia magion: io la riveggo Colmo d' ira e terrore... Erope... è spenta, E tardi io giunsi. — Qui me forse pianse; Qui forse cadde, e qui spirò... Ma ascolto Romor: chi giunge mai? Fuggiamo. È donna. Fosse mia madre! — Dessa.

Abbandona il fanciullelto a Ippodamia.

<sup>2</sup> Parks

<sup>2</sup> Parte col fanciulletto.

#### SCENA II.

#### IPPODAMIA E DETTO.

Tieste. O madre, madre...

Ippodam. Oh!... Tieste!... se' tu?

Tieste. Che fa ? di', vive

Erope?

Ippodam. Erope? lassa!

Tieste. Basta: intesi.

Erope è morta.

Ippodam. No!...

Tieste. Vive?

Ippodam. Si, vive;

E....

Tieste. Oh gioia! oh mio timor falso! — Nol credo: Troppa hai di me pietà... spiegami il vero,

Madre, ten prego... Non temer...

Ippodam. Tel dissi:

Erope vive.

Tieste. Ma morrà... Deh! prima...

Ippodam. Vaneggi, figlio, tu?

Tieste. Ma tu mel celi:

Il so pur troppo, il so. Feroce Atreo Dannolla a morte.

Ippodam. Chi tel disse?

Tieste. Argivo

Uom mel disse a Micene.

Ippodam. E falsa nuova Egli ti disse: non è ver, chè Atreo

Ciò nemmen si pensò.

Tieste. Pure giurommi. —

Ma non perciò del mio venir mi pento. Ippodam. E qual folle pensier pasci... Tieste?...

Come venire osasti?

Tieste. Erope mia

A liberare, od a morire. Or volge Omai 'l quint' anno ch' esule m' aggiro Per le greche contrade, e con mentito Nome traggo i miei giorni; e spargo pianti Dovunque io passo; e di gemiti e strida Empio gli ospiti alberghi. Erope sempre M' insegue; ed io?... Me misero! Rivolgo Contro'l mio petto il ferro; ella s'affaccia. E lo ritorce, e par mi dica: « Un solo Avel ci accolga: » e l'acciaro di mano Mi strappa, e fugge. — La soave idea Di rivederla mi trattenne, oh quante Volte! sul margo della tomba, in punto Che già volea precipitarmi! Alfine Mendico e oscuro mi ritrassi in Delfo, Vivendo in pianto.

Ippodam.

In Delfo! O figliuol mio! E qual dio ti salvò? Tese t'avea Il re insidie di morte.

Tieste.

E me n' avvidi;
E i duo che d'Argo erano giunti, e tanto
Amici al sir di Delfo, io paventai.
Fuggii: giunsi in Micene: indi cacciommi
Pliste, cognato al re. Scornato, afflitto,
Abbandonato, senza fida e cara
Sposa d'amore e affettuosa madre,
Volli tentar gli estremi... Avea già 'l piede
Vôlto vêr Argo... allor che Agacle argivo
D' Erope sparse l' imminente morte;
E qui venni e qui corsi, Erope mia
A liberare, od a morir.

Ippodam.

Mal festi;
Ch' è in suo proposto Atreo fiero, tremendo,
Inesorabil, duro: ira l'avvampa
Contro di te. Nol disse, è ver: gran tempo
È ch' ei non parla di vendetta; eppure
Tremo... Egli cova atri pensier: tu, figlio,
Fuggi, se cara è a te la mia, la vita
D' Erope, e di te stesso.

Tieste.

Invan scongiuri.

Tutto è già risoluto. Entrar le porte D'Argo, troppo costava: or sonci, e mai Non fuggirò, se pria meco non viene Erope, o se con lei non vommi a morte. — Ma tu mi di': madre mi sei, qual fosti Un giorno a me? m'ami? ovver sei d'Atreo Più schiava assai che genitrice?... schietta Dillo; non simular, chè non è nuovo Cessar d'amare i miseri.

Ippodam.

Ed il chiedi?

Testimoni gl'iddii, che tanto acerbi
Or son con noi, de' miei sospir, del pianto
Furon essi dal di che tu volgesti
Infausto il piè dalle paterne case.
S'io ti son madre? Ah! il tuo sospetto estingui,
E in me ravvisa Ippodamia, la mesta,
La sciagurata madre tua. Te chiamo
Nelle vegliate notti, e di te piango
Con Erope tuttora. Eppur m'è forza
Tremar, se a me veggioti appresso; io scelgo
Pianger senza di te, che strazio e morte
Vederti... — Io ti son madre, e tu mie cure
Segui. Fuggi di qui; va dove i passi
Ed i fati ti portano.

Tieste.

Tel dissi:

Quinc' io non partirò. D'Atreo alle folto Spade, e agli sgherri di real possanza Petto opporrò magnanimo. M' è sacra Morte pria vendicata, e m' è soave Spirar su gli occhi d' Erope, ed in seno A te, mia madre. — Ma qui assai parlammo. Benchè sott' altre vesti, io temo forte Che alcun mi scopra: or tu celami, e allora Vedrò che m' ami, e che sei madre vera. Ippodam. (Numi! che m' ispirate?)

Ippodam Tieste.

I tuoi ritardi

Esser pônmi funesti: un certo asilo M' addita; e vien con Erope.

Ippodam.

O mio figlio!

Deh! lascia questa dolorosa calma
A due donne infelici. Erope appena
Teco sorpresa fu, vile ripudio
Ebbe dal sire, benchè un di soltanto
Delle nozze mancasse al giuramento.
Altro le avvenne... Ma l'istante e il luogo
Questi non sono: andiam... Vedi: del tempio
È l'atrio quello: ivi t'ascondi, e sta.
Null'uom vedratti; chè null'uom v'ardisce
Di penetrar. Sino a doman gli stessi
Sacerdoti fien lungi; all'alba fuggi.
Ah! se pur sa ch'ivi tu sei, da Atreo
Rispettata non fia l'ara de'numi.
Vanne... Se n'esci, sei perduto.

Tieste.

Madre,

Veder Erope almen... 1

#### SCENA III.

#### IPPODAMIA.

Che sarà mai!
Oh, dura cosa è l'esser madre! — All'unc
S'io discopro il fratel, bench'ei s'infinga,
Più non vive Tieste. — E se... inasprito
L'altro da'mali suoi, potrebbe il brando
Contro il fratel... Già parmi orrido scorgere
Alto presagio! Qual ne sia l'evento,
Con mia morte l'aspetto; ed or?... Ma Atreo
Viensi, e minaccia. Ah, minacciasse indarno!

#### SCENA IV.

ATREO SEGUÍTO DA UNA GUARDIA CHE RESTA NEL FONDO, E DETTA.

Ippodam. Figlio, qual nube d'oscuri pensieri Ti siede in fronte! Ah! ti serena omai,

1 Parte.

Ed una madre, che suoi giorni visse Si gran tempo infelici, afflitti e rei. Deh! una volta rallegra.

Atreo.

Alte cagioni Pensieroso mi fanno: io ciuto e avvolto Sonmi da mille ognor; pur sol mi resto. E se il consiglio mio, se il braccio e'l petto Mio non oppongon schermo, o madre, il trono Vacillerammi.

Ippodam.

Infausto è il regno; e infausto Più, se temuto è il re. Di schiavi e vili Tu se' accerchiato: ognun t' adora, e sorte T' arride amica; ma se' pago? Tremi, Diffidi; e a dritto. Traditori, un giorno Ti porranno le mani entro le chiome; Strapperanti il diadema, e riporranlo Ad altri in capo. - Pur... se d'un fratello L'amor qui fosse... di temer si grande Uopo, Atreo, non avresti.

Atreo.

E di qual mai Fratello parli, o donna? Infame stirpe Fatta è la nostra. Or ciò sol pensa, e taci. Ippodam. Tuo sdegno è giusto; e del suo error Tieste

La pena sconta...

Atreo

Errore!

Ippodam. Alma bollente. Giovane etade, e di vendetta brama A' delitti strascinano. Rapito Gli hai regno tu, rapita sposa, e in bando Cacciatol ...: questo a mitigar non basta Delitto forse?

Atreo.

Spaventoso, orrendo, Non più inteso misfatto, avvi ragione Che mitigar possa giammai?

Ippodam.

Ben alta Pena portonne, e portane! Ramingo, Abborrito da' suoi, da' rii pensieri Ognor seguito, ei mena gli anni; e forse Per inospite selve e per dirupi, Senza fossa di morte, disperato Di sua man li troncò.

Atreo.

Ben ciò rammento
Io pur; e in core di furor tremendo
Le vampe spegne mia pictà fraterna;
E tu tel vedi. Ha un lustro, ed io non mai
Vendetta volli; eppur potea: svenati
Erope e il figlio della colpa, a brani
Potea vederli, e contentarmi almeno
Per qualche istante: — ma son io Tieste? —
Or tu pon modo a femminil lamento,
Che mal s'addice a te reina: offusca
Ciò l'onor nostro; e alcun conforto traggi
Dal saper ch'egli vive: io te l'attesto.
Ei vive; e chi sa? forse, all'amor primo
D' Erope fida.

Ippodam.

Ah! mal conosci il core
Di quella donna sventurata. Orrendi
Sono i suoi mali; e tu n'aggiungi orrendi.
Misera! Tal, tu ben lo sai, non era
Dell'-imeneo dinanzi a' giorni: in lei
Sol virtù risplendea: terrore or tutta
L'anima le circonda. Or freme e piange,
Or chiama morte, inorridisce. I tanti
Rimorsi suoi segno ci dan che nata
A' misfatti non è. — Fato la trasse,
Ond' essere infelice.

Atreo.

E come vuoi
Ch' io le ferree del fato leggi rompa?
Per me, felice ella pur sia. Che deggio
Fare a suo pro? — Sposa la volli, e sposa
D' altri si fe. Rinnovellar dovrei
Con donna infame incorrisposto amore? —
Tant' io non soffro.

Ippodam.

E tanto Erope mesta Da te non vuole. Ultima grazia, e sola, Atreo, ti chiede: il suo misero figlio. Atreo.

E del fanciullo a te ragione, o madre, A chieder venni. Le sedotte guardie (Che sotto scure lor pietà scontaro), Pria di morire, agl' infernali iddii Giuràr che, non ha guari, Erope ansante, Pallida in volto, dispersa le chiome, Pregò, pianse, donò. Vinti i custodi, Schiuser le porte alla furente donna. Or di': questa è la fede? E tanto abusa Mia pazienza? e si rispettan tanto I voleri d'Atreo?

Ippodam.

Più consigliata Al suo carcere il rese. Oh, se sapessi Quanto è il dolor di madre! e com' è dolce Fra le sventure contemplare un figlio! Se altrui lo celo, ella sel perde?

Atreo. Ippodam.

Nulla
Di ciò non ode: una parola sola,
Gemendo sempre, a mie ragion risponde:
« Il figlio l »

Atreo.

Guardia, Erope a me. 1

Secura

Inulte

Faranla in breve i miei consigli, spero: · Ove non basti, i miei comandi.

Ippodam.

Atreo.

Non vanno in ciel le colpe; e i numi sono Del male e del ben memori: punirci A loro spetta. Ali l se a lor pene aggiungi, Che pur son tante, i tuoi gastighi, lassa! Che fia di quella dolorosa donna?—
Vedila come i suoi passi strascina
Pallida, muta; e di sua colpa ha in viso

L' orror.

A sue querele altre più triste, Dehl non aggiunger, madre.

<sup>1</sup> La guardia parte.

#### SCENA V.

EROPE, PRECEDUTA DALLA GUARDIA CHE RESTA NEL FONDO, ATREO, IPPODAMIA.

Atreo. 1 A che mi fuggi?

> Fuggirti io s'ol dovrei : cagion non veggo In me d'orrore, onde ribrezzo tanto

Atreo t'infonda; e tu m'abborri?

Abborro Erope.

> Me stessa: abborro di mia vita i giorni Perseguitati. Or che vuoi tu? Qual cura Me, rado o mai chiamata, ora a te chiama? A tutto presta io vengo: ordin di morte Attendo; e a me più dolce fia, che starmi

Al tuo cospetto.

E sì crudel sarommi. Atreo.

> Che alla gentile un di mia sposa, or d'altri, Porger io voglia acerba morte? Eppure L'avrei dovuto: ma se con Tieste Comune ho il sangue, non però comuni

Ho colpe ed alma.

Io ti recai di colpa Erope.

> Dote, e di pianto: io le funeree Furie Al tuo letto invitai: ti posi in pugno Ferro uccisor del padre mio. - Tieste A torto incolpi: ei non è reo: tu il festi; E la cagione io sol ne fui; me dunque

Danna al supplizio meritato, sola,

Me sola.

Atreo.

Audaci nuovi detti ascolto, Donna: dacchė più non ti vidi, oh come Ratto di colpa la baldanza hai preso! Ma al tuo signor dinanzi stai; raffrena Dunque 'l tuo dir: ma dall' oprar tuo forse Esser dissimil puote? A garrir teco Qui non ti chiesi: alto si dee rimbrotto

A te, ma il taccio; e mite oprando, mite Teco i' favello. Or tu rispondi: in Argo Sai tu chi regna? sai ch' è il regio cenno Santo? sai tu chi sei? - Taci? ben io Dirollo. Il re son io. Tu...; ma che dico Che tu non sappia? Ove apprendesti dunque Te a frapporre a' miei cenni? e il figlio tôrti Contro il divieto mio? Qual mai t' indusse Pensiero a ciò?

Erope.

Tu il chiedi? A ciò m' indusse Pensier di morte... Oh che dich' io! - Son madre; E mia discolpa è questa.

Atreo.

A vera e dritta Madre di prole non orribil, sacra Questa fôra discolpa: altra più forte Ben per te vuolsi a violar mie leggi; Leggi di re. - Ma pur di te mi prende Pietà, sebben tu me tiranno appelli; Ed io, tiranno, ti do pena, e pena Sia mia clemenza, e lo spavento e l' onta Che hai di te stessa tu. - Duolmi che pianto Mi veggia intorno, e che materne m' oda Sonar querele, e ciò pel figlio: io quindi Dareilo pronto, ove temprar potessi Cotanta angoscia, e del regale nome Assicurar la maestà; ma impresa È malagevol questa, e non concorda Ragion di stato a imbelle affetto.

Erope.

Tutto... Mio figlio!... altra non so ragione Intender io.

Ippodam. 1 Qual tu l'attesti, m'ami? Or danne prova, e me conforta, e dona Alla madre il fanciullo.

Atreo.

Mal tu libri Quanto mi chiedi: a pochi ei noto, pochi Sanno del par da qual delitto impuro,

<sup>1</sup> Ad Afren.

Inumano, incredibile egli nacque.
Or perché vuoi ch' a lei 'l conceda? In Argo
Saria non sol tal scelleranza sparsa,
Ma il regno, e Grecia tutta, e l'universo
Di tanta reità risonerebbe.
E perchè ciò? — T'arrendi, o donna, e pensa
Che altre aspettano sorti il figliuol tuo,
Tranne quelle d'obbrobrio.

Erope.

Atreo, mi schiudi, e ogni obbrobrio mi segua.—
Ch'altro deggio aspettar?

Atreo. Perduto e infranto
Ogni rossor, fama ed onor calpesti.
Non io così : se l'abbominio sei
Di te stessa e degli altri, a me non lice
Seguirti. 1

Erope. E si mi dai quel figlio, o crudo,
Che blandamente con pretesti accorti
Mi promettevi?

Ippodam. Il forte è saggio l'Andianne.2

# ATTO TERZO.

## SCENA I.

Notte. - La sala è illuminata da alcune lampade.

## EROPE E IPPODAMIA.

Erope. Ove mi traggi?

Ippodam. Or tutto tace : amiche Stan le tenébre su la muta reggia ; Vien...

Erope. Qual mistero!

<sup>1</sup> Parle, seguilo dalla guardia.

<sup>2</sup> Parle cen Erope.

Ippodam. Alta è la notte; alcuno
Qui non avvi che n'oda e che ne scorga:
Vien meco.

Vien meco.

Erope. E dove?

Ippodam.

Ove pietà comune
Ci chiama entrambe. Or ti fa forza, e forza
Salda, sublime, quanta in cor ti senti;
Ed io pur ferma sto, benchè vacilli
Mi' afflitta, debil anima. — Grand' opra
Compir déi tu.

Erope. Qual opra mi s'addice
Non dolorosa! No... lasciami: sacra
È la notte al mi'affanno; e questa è notte...
Ultima.

Ippodam. Il tempo stringe: affretta.

Erope. È arcano Inesplicabil questo? Ove nol spieghi,

Io non ti seguo; no.

Ippodam. Dunque l'intendi, E ti prepara... Ma... se il sai, fia vano:

Meglio il saprai, tu stessa...

Erope. Ippodamia,

Libera parla, o mi ritraggo.

Ippodam. Ahi pena!

Oh'figlio, figlio, a che m'adduci! —

Erope. Segui.

Tu di figlio che mormori?

Ippodam. Del figlio
Che più non veggo, io parlo. Amor di madre!

Erope. E del mio figlio nulla di'tu? nulla? Fingasi Atreo, chè mal meco s'infinge.

Ippodam. Plácati... il duol troppo ti pinge Atreo Perfido... forse...

Erope. Tu da me il rapisti, E da te voglio il figlio.

Ippodam. Altre feroci
Cure tu pasci?

Erope. Io no: col figliuol mio

Feroce? Ah! il fui, donna spietata!

Ippodam. . Cessa...

Tieste... Oh stato!

- E se spietato Atreo Erope.

Sarà più teco, o figlio?...

Ippodam. Omai tant' ira

Spenta è dal tempo; così spento fosse Di Tieste l'ardore.

E chi mi nomi? Erope.

> Come tu sai ch' ei m' ama ?... amarmi ?... Ei m' odia; Com' io pur l' odio. - Io l' odio? - Ah! no: ma taci. Basti sin qui; non mi turbar nell' alma

Gli affetti che sopir tento.

Ippodam. Se in Argo?...

Oh ciel! Tieste! E dov' è mai? Che il veggia; Erope. Ma per l'ultima volta: ov' è? Ma no...

Fugga, deh! fugga: tema Atreo: più tema L'orrore ond' io lo miro. - Ahi, che vaneggio!

Di'; che dicesti? Non è ver: tu d'altro Parli; ti spiega.

Si, Tieste è in Argo. Ippodam. Oh ciel! dove m' ascondo? Erope.

Ah! se può almeno Ippodam.

> In lui tua voce, or tu l'adopra; ei ratto Questo luogo abbandoni.

È qui!

Erope. Ippodam. S' asconde

> Là nell' atrio del tempio : errar lo vidi Testė là intorno, e fremendo guatava D' Atreo le soglie. « O figliuol mio, ritratti, » Dissi; « Ho già fermo, » ei mi rispose; e il capo

Crollò, e partissi, ripetendo il nome D' Erope. - Or mira qual su noi sovrasta

Periglio, e qual su lui!

Erope. Ch'altro n' attende

Più che morte? Moriam.

Figlia, deh l cedi, Ippodam. E ten prego piangendo: io qui a tant' opra

Tieste.

Traeati: or tu la compi: un solo istante Tutto decide; le regali guardie Vegliano ovunque, e mal sicuro in questo Unico asilo vive: ei fermo giura Di non partir senza vederti, e intanto Passano l'ore e'l pericolo avanza. Altro non avvi che condurlo in questa Remota sala: non sperar d'altronde; Credi, non v'ha riparo.

Erope.

Jo? — No... ricuso
Di rivederlo: troppo, ahimė! in periglio
Ei fôra allor. — Chi sa?... No, non vedrollo.
Voli subito d' Argo.

Ippodam. Oh tu crudele!

Egli è mio figlio: a me salvar tu il puoi,
E da te il chieggo.

Erope. Del mio cor non basta
Lo strazio, o numi!

Ippodam. Io...°si, dirogli... Oh dio!¹ Erope. Io rivedrollo? ei partirà? — Deh! fugga.

E dove?... Atreo... Tieste... — Oh mia smarrita Virtù!<sup>2</sup>

#### SCENA II.

# IPPODAMIA SEGUÍTA DA TIESTE, EROPE.

- Tieste. Qual vista! Erope mia! La veggo;
Alfin la veggo... Erope!

Erope. Incauto, fuggi

Lungi da me.

Dunque perigli e morte

Avrò affrontato, onde da te sì acerbo Ottener guiderdone!

Erope.

A che venisti? Se tu a darmi morte
Vieni, t' arma, m' uccidi: altro non posso
Guiderdone a te dar che la mia vita.

<sup>1</sup> Parte. 2 Resta per brevi istanti in silenzio.

Tieste.

Io morte venni a darti, sì, ma morte
A mercarmi con te: teco trascorsi
I di felici, e teco i più infelici
Trascorrer bramo. Tu se' mia: ti strinse
Meco il voler d' Atreo: strinsero i numi
I nostri nodi... E ov' è la mutua fede?
Ove i spontanei giuramenti? Infranse
Tutto il livor del re. Sua sposa, a torto
Da me svelta, ti volle. — Volle! ah! tu
Nol fosti mai; no. Frapponeasi un giorno
Perchè innanzi agli dei saldo t' unisse
Esecrabile nodo: io lo prevenni;
E mia fosti per sempre; e, pria ch' ei t' abbia,
Perderà l' alma. —

Ippodam.

Oh core! e qual rivolgi
Altr' opra in mente più sanguigna? Io madre
Sonti; ma son del par madre d'Atreo.
Ed osi proferir tu del fratello
Lo scempio macchinato? e d' un mio figlio
Spargere il sangue? E non paventi in dirlo
Una folgor celeste? e non rispetti
Quel duol che tu sol mi cagioni?

Tieste.

Eh, dimmi,

Teste non antevidi che il materno Tu' amor non merto? — Sventurato io sono.

Ippodam.

Nol merti, no; ma sol le tue sventure Fan ch' io m'acciechi, e che tel renda. — A tanto Non m'accecan però, ch' io t' abbandoni

Al disperato furor tuo.

Erope.

Tieste.

Tieste,
Troppe abbiam noi cagion di lai, di angosce,
Nè venirle ad accrescere: ten prego;
Non aspreggiarle d'avvantaggio. I casi
Del tuo delitto segui, e se infelice
Tu se', no, non temer, non invidiarmi;

Più di te lo son io.

Crudel, non venni Onde tiranneggiar l'alma tu' afflitta: A liberarti io venni; e i numi attesto (Se in questa reggia di delitti i numi Presiedono tuttor) che avrei sofferto Mie pene, sol certo foss'io che vivi In pace almeno.

Erope.

In pace!... Or tu tel vedi;
Ma se a me peggio non desii, mi lascia:
Me lascia in preda al mio dolor; me al giusto
Sdegno d'Atreo; me di me stessa all'odio;
Me alla difesa di quel figlio...

Tieste.

Erope.

Figlio I —

Come? figlio! di chi?

Erope. Tuo figlio e mio.

Tieste. Numi!

Non ti stupir. Dall' atra notte Di sventurato amor, poichè fuggisti Dalla possa d'Atreo, grav' ebbi il fianco D' un frutto più infelice: ei nacque, e cadde In man del re, senza che il latte possa Succhiar bambin d' un' odïata madre.

Tieste. Ed il feroce Atreo?

Ippodam. Si; veglia ancora

Su lui; ma che per ciò? Cagion non avvi Poi di temere.

Erope.

Ippodamia, scordasti Quel momento terribile, in ch'ei vide Il figlio pargoletto? In fra le braccia Forte serrollo; e gridò si, che ancora Nell'alma mi ripiomba il truce grido: « Te, si, te sol testimone esecrando Dell'onte mie, vedrò compiere un giorno Le mie vendette. »

Ippodam.

Alta minaccia in vero!
Ma riguardar conviensi anco suo tempo.
Che vorrestù? Ch' egual smania e livore
L' occupi da quel di! Quattr' anni, o figlia,
Quant' han possanza in uom!

Tieste. Troppo t'avvolge

Amor pel rio fratel: quindi mal vedi Tu i suoi pensier.

Ippodam.

(Troppo li veggo!)

Erope. 1

Omai Che più si sta? Già mie sciagure udisti; Fuggi, e ne godi.

Tieste.

Cessa alfin tu' amare Rampogne, cessa: partirò; ma dimmi: I giuramenti... m' ami?... ti rimembra? Ciò per te non rileva: or vatti; ad altro, Che a tal, pensar tu déi: per te non sono Io più, ne tu per me.

Tieste.

Erope.

Come! non sei

Omai quella di pria?

Erope.

Debile e vile, Rimorsi non sentia, quali nel petto Sento: era allora da profana ingombra Fiamma; da orrore or son. Tieste, è questa La differenza. Addio.<sup>2</sup>

Tieste. Erope. Férmati... il figlio...

Il figlio? Atreo sel tien: lo disserrai,
Pria che annottasse, e immergere volea...
(L'intendi, e fremi, e abborri ed abbandona
Questa barbara madre) insanguinarmi...
Volea le man nel suo seno innocente...3 —
Ah! fuggi, fuggi ovver m'uccidi. — scegli. — '
Fra poco, si, morrommi, e d'ogn'intorno
Starotti ombra d'orrore: in mezzo a'cupi
Più deserti recessi io seguirotti.
Là tronca i giorni tuoi, là seppellisci
Una trista memoria, e là confina
Il vituperio delle genti. — Ancora
Per poco... il figliuol mio; sol quello... e poi...5—
Oh mio tenero figlio! Oh sangue mio!

Te svenato volea... Non io, non io;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Tieste.

<sup>2</sup> ln atto di parlire.

Dopo un breve silenzio.

<sup>6</sup> Come sopra.

Voleanlo i numi. Misero! tu appena Vedesti il giorno, e sciagurato e tinto Del delitto materno, in carcer tetro Chiuso mi fosti sempre. Oh! se sapessi Quel che un giorno saprai; se tu sapessi Come odierai la tua madre infelice Che ti fe nascer nell'obbrobrio... adesso Morte vorresti... ed io vorrei, spirando, Raccôr l'ultimo tuo fiato innocente. 1 -Deh! perché tu non mi lasciasti i giorni E le sciagure al figliuol mio, con questa Man mia troncar? Fuor di periglio or ei Fôra con me, ch' ei sol trattienmi il ferro, Che pace a me daria: vedi che avvenne Per tua troppa pietà! Ma invan ten penti. Il figlio mio, si, il figlio al sen materno, Deh! perchè al mio non dassi? Almeno io possa Baciandolo morir! comun vendetta, Erope, allora noi farem. - Con lui, Con lui, e fia da noi tutto sfidato Il furore d'Atreo. - 2 Vedi tu questo Ferro di morte? Mentre noi morremo Per nostra mano, il dolce figliuol nostro Stringendo insieme, spirerem felici. -

Erope.

Tieste.

Indi mi svena; eccoti il petto, il ferro.
Tu il vuoi, mel porgi; 3 e da me ascolta alfine
Confession di lagrime... Si, t' amo
Con ribrezzo e rancor: de' miei delitti
Il più enorme e l' amarti, e il non poterti
Odiar per sempre. — Ah, potess' io, che il voglio,
Altrettanto abborrirti!... ma non posso.
Quel punto in cui fè ti giurai, mi torna

De' delitti che medita colui

Non vedrà il fine, no: vedrà piuttosto Il nostro amor nemmen finir con morte. Ma tu non mi negar l'estremo, il solo Che m'avanza conforto: di' se m'ami;

<sup>1</sup> A Ippodamia.

<sup>2</sup> Si trae un ferro.

<sup>3</sup> Prende il ferro.

Ognora in mente, e m'atterrisce... È scritto Nell' averno ogni accento, e nel mio petto Ripetendo si va... Pur... t' amo... io t' amo. -Ma, a che venisti mai? fuggiti, va.

O infernale voragine, spálancati; Tieste. Sorgete, Furie! Voi mi strascinate Lungi da questa terra: io no, non volgo

Orma senza di voi.

Erope.1 Vanne, o m'uccido.

Tieste. Ti diedi io 'l ferro... ma... me sol... Erope.

Che stai?

Vibro... 2

Si, vo. Tieste.

Trattienti; or no, chė incauto Ippodam.

Senno fòra il fuggir : serrate stanno Le porte d'Argo; albeggerà; n' andrai, E ratto più, e con men rischio.

E il ferro?... Tieste.

Erope. A sant' opra io lo serbo.

Esule, inerme Tieste.

Fuggirò dunque?

E fuggi? Erope.

Tieste. Il giuro.

Or l'abbi. Erope. 3

Inpodam. T' ascondi intanto in quell' asilo.

...Addio.4 Tieste.

## SCENA III.

# EROPE, IPPODAMIA.

Ei fugge!... Erope.

Ippodam. Ahi tutto è pianto!

Erope. A me non altro Resta che pianto e morte. Ohimè! ch'io sento Che più non so resistere... che l'amo. -E da me intanto il caccio! — Iniqua donna,

<sup>1</sup> Accostando il ferro al petto. 2 Come sonra.

<sup>3</sup> Dandogli il ferro. Parte.

L'adori ancora?

Ippodam.¹ Il re s'avanza. Ahi! forse Svelato è tutto... va.

Erope. T' adopra... esplora.²
Ippodam. Terrore solo innanzi stammi, e lutto.
Che fia?

#### SCENA IV.

# ATREO, IPPODAMIA.

Atreo. Qual cura or qui ti mena, in queste Ore tarde di notte?

Ippodam.

A pianger venni...

Libera... a pianger; nė delitto ė il pianto,

Credo. — Ma tu pur vegli?

Atreo.

S'ei non vegliasse, guai! Disturbatore
Suon di pianto qui trassemi.

Ippodam. Gemea

Da ogni uom qui lungi; e in questa reggia pure
Gemer di madre s' interdice?

Atreo. E sempre Dunque in dolor vedrotti?

Ippodam.

Orbata madre
Puote giammai serena starsi! spetta
A te il temprare il mio dolor, chè il puoi.

Atreo. Tieste vive, io tel ripeto: e forse Il sai tu pure.

Ippodam. Io?... No... tu mel dicesti;
Ed io te spero veritier.

Atreo. T' affida! —

Vanne, trascorsa è mezzanotte: è tempo
Che dal tuo duolo ti ristori calma. 3

#### SCENA V.

ATREO, POI UNA GUARDIA.

Vive, non dubitarne; e all' odie mio L'iniquo vive; e ancor per poco. Trama, Col tuo vegliare inusitato e lungo, Tu m' accennasti, o donna: or tuo fia 'l danno, Mio 'l pensier di svelarla. - Emneo ! 1 Tu riedi Alle mie sale: Agacle è là: lo scorta Fino al su' ostello, ed alla reggia intorno Spia se inoltra Tieste: entrato, mai Uscir non possa. Va.2 Già tesi tutti Sono i lacci insolubili. Vêr Argo Volse: il poter di Pliste, e i dotti inganni D'Agacle destro il trassero. Ch' io d' uopo Abbia pur d'altri a vendicarmi? - Or giunga Tieste, e sia così. Vendetta, oh gioia! Piena otterrò: godrò dell' anelato Piacer di sangue: e tremi ognun che offende D' un re i diritti, chè, quai sien, son sacri.3

# ATTO QUARTO.

#### SCENA I.

Notte. - La sala è appena illuminata da un lontano chiarore.

#### EROPE.

O Tieste... Tieste... ove mi lasci? Ahi! dove fuggi? e il misero tuo figlio Come abbandoni? Deh! t'arresta... lassa! E chi m'intende? — È notte: cupa, muta,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chiamando: alla guardia che comparisce.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La guardia parte. <sup>8</sup> Parte.

TIESTE.

Profonda notte: ancor nell'atrio forse Stassi Tieste... Ove m'inoltro! Infamia Là dentro è, infamia: abbominevol donna Cotanto io sono? Ohimè! che amante e madre Del par son io: vano è il rossor: ti seguo, T'obbedisco, Tieste. — O vergognosa Esecrabile idea! Notturno, fero Delirio, fuggi; va: lascia ch'io torni Al pianto; lascia.

#### SCENA II,

## TIESTE E DETTA.

Tieste. 1 O notte! Erope. (Parmi? o voce

Suona d'intorno?)

Tieste. O notte! io ti consacro

Fraterno sangue.

Erope. (Forsennato! Il passo Qui gli fia tolto.)

Tieste. Tremo? E pende intanto Su me il brando tirannico. — <sup>2</sup> Tu, ferro

Vendicator, liberator, ferisci.

Erope. Qui sol ferisci.

Tieste. Oh! chi se' tu? Qual voce?...

Erope?...

Erope. Iniquo! 3

Tieste. Or tu t'arretra; inciampo

Fia questo tuo, che costeratti sangue; Nè altro ci salva che il delitto. Vanne.

Erope. Ferma: dove precipiti? Quel ferro

A me, Tieste, a me.

Tieste.

L'avrai... fumante. —
Orrido arcano è omai svelato: insidia
Di re vil qui mi trasse: ebben, se l'abbia

Quella, ch'ei vuol, morte.

Morte di re!

Erope.

Fraterna morte!

Tieste.

Quest' è notte di pianto,
E a noi di morte, o pace. Odi, abbandona
Me al mio furor. — Come lasciaiti, e all' atrio
Tornai del tempio, non veduto, vidi
Al debil raggio di lontano lume
L'argivo ripassar, che per Micene
Tua morte sparse; e con voce soppressa
A Emneo parlava, e il nome di Tieste
Tra il silenzio mi giunse: io quindi volli
Seguirli ambo da lungi. — « Qui s'aggira,
Chè pria di me mosse vêr Argo, » intesi
Dire sommessamente. Muti, muti
Scesero, e nulla intesi più.

Erope.

Sospetto

Lieve ti tragge al fratricidio.

Tieste.

Oh donna!

Mal fermo hai cor: non se' tu madre? Trema.

Fiati tal nome un di causa perenne
Di lagrime, di sangue. Al re, se il vuoi,
Me vittima e tuo figlio offri: lo syena
Sovra me agonizzante: Atreo sul nostro
Sangue passeggi, e ci calpesti: è vita
La mia d'orror, nè di me duolmi; duolmi
Di te. — Di te che fia?

Erope.

Non sarò mai, Segua che può, di più feroci eccessi Complice, mai.

Tieste.
Erope.

Il reo son io.

Che! rea
Io più sarei, se al tuo t'abbandonassi
Attentato rabbioso: or va: tua morte,
Folle, tu tracci, non d'Atreo; l'accerchia
Stuol di guardie fedeli, armate tutte
Per trucidarti.

Tieste.

Trucidarmi? Il core

Tieste.

Erope.

M'arma vendetta: avventerommi: esangue Pel mio braccio cadrà; dispersi allora Que'sgherri suoi, a me, quai sono, schiavi Si prostreran.

Erope. Nutrisci pur tua speme;

Ma a fin per me non giungerà.

Tieste. Dicesti?

Ora mi lascia.

Erope. E quel che promettevi,
È forse ciò ? Così d'Argo abbandoni
L'infauste mura? Folle me! A'tuoi detti
Greder io mai dovea?

Tieste.

D'abbandonarle

Tempo or non è. Più che a cimento, a certa

Morte n'andrei: troppo soffersi; è questo

L'unico istante che da tanto affanno

Mi sciolga al fine, ove tu sgombri.

Erope.

Ah! fuggi:
Miei gli spasimi sien, miei sien gli affanni,
Mie le lagrime, mie; tutto in me sia,
Purchė libero tu.

Nè conoscesti
Di qual io t'ami amor? Te in pena, io salvo?
Morire, o pianger teco insino a morte
Resta solo a Tieste; e questo fia,
Se te perder dovrò.

T'affidi or tanto,
Empio, a tuo core? Chi te allor da eterno
Torrebbe affanno? Pur, ch'altro ti manca,
Fuorche gustar sangue fraterno? E il gusta,
T'abbevera, ti pasci: indi che speri?
Certo non me; che son d'infamia carca,
E troppo son. Del talamo d'Atreo
All'inaudito scorno, e chi riparo
Porger può mai? non già Tieste.

Tieste.

Non se' tu che giurasti amore e morte?

Erope. Iniquo! amore a te? Non mai: non altro

Che orrore a te. Fuggi da me: tue mani Son parricide: io la tua voce orrenda Odo sonar dentro il mio cor: la voce Dell' empio ell' è, del seduttor la voce... A che ti stai ferocemente immoto? Non vibri il colpo? vittima, trionfo Pieno sarò del tuo furor; ma colpa Infame, immensa, e di tutte tue colpe Maggior ti fia del tuo fratel la morte. — Oh! muto tu con torvi occhi mi guati! Eccoti dunque il petto: il pugnal drizza, E in mezzo al cor tutto mel pianta.

Tieste.

Tieste.

Tieste.

Erope.

Tieste.

Tieste.

...Taci.

Non vedi tu?

Erope. Vaneggi?

- Ubbidirotti:

Ucciderò. -

Erope.

- Il braccio reggi

Tu. --

Di morte tu parli? Ebben la bramo; Ma da tue mani: svenami, il ridico, Svenami; e fuggi. — Gli estremi momenti Non funestar di mia misera vita: Io te l'offro; ella è tua. Sia tutto tuo; Ma va, ch'io non ti vegga.

Tu fremi?

Ombra... gigante Qui dinanzi non vedi? Ha fiamma il crine; Sangue negli occhi bolle, e di atro sangue Sprazzi gli grondan dalla bocca; mira... Sul mio volto li slancia. Ella mi tragge Pel braccio. — Vengo, vengo.

Erope. Oh!

Vengo, vengo

Sangue chiedi? l'avrai. Quelle grand'orme Che tu stampi di foco... sieguo. — Oh! lampo! Oh! tenebre! Oh singhiozzi moribendi!... Erope... il vedi? senti tu?... — Ma dove Tieste.

Lo spettro è, che scortavami? Lo voglio, Lascia, seguir. — Tu, tu, vil, mi trattieni.

Erope. Quai precipizi!... ove corri? Deh!...

Tieste. 
A tutto;

Sia che si vuol: ti scosta: ho risoluto.

Erope. Oh dio! — Giacchè tu udir da me non vuoi

Oh dio! — Giacché tu udir da me non vuoi Nulla ragion, le voci ascolta almeno Della pietà: per quel fatale amore, Che ci congiunse, per tuo figlio, all'ira Snaturata pon modo. — T'amo, il sai, Nè tal compenso rendermi. Di colpe, D'esecrazioni graverammi a dritto Il mondo teco!... Deh! cessa... deh! fuggi,

O trafiggimi.
Si. — Che fo? — T' ascolto,

O donna, troppo; moriam tutti, o cada Atreo.

#### SCENA III.

ATREO DI DENTRO, CHE POI ESCE PRECEDUTO DA GUARDIE CON FACI.

Atreo. Quai grida! 1

Tieste. 2 . Mori.

Atreo. Empj! — Non io;

Sol voi morrete. — S' incateni, o guardie, Lo scellerato. <sup>3</sup> E tu, <sup>4</sup> non sazia ancora Di tanti eccessi, tel richiami in Argo, E tal t'appresti? — Ma fallito è 'l colpo.

Erope. Son rea; tu il di'.

Atreo. Stolidamente rei

Voi foste entrambi; chè dei re sul capo Vegliano i numi, nè uom v' ha iniquo tanto Ch' Atreo deluder basti

Ch' Atreo deluder basti.

E chi può forse

Tieste.

Esce.

<sup>2</sup> Avventandosi contro Atreo.

<sup>8</sup> Le guardie esegui-cono.

<sup>4</sup> Ad Erope

Il più iniquo fra gli uomini, il tiranno, Deluder mai? non io: chè tuo mi festi Con tue lontane invisibili trame, Trame regali insomma. Or via, disfoga L'astio racchiuso, e solo in me rivolgi E tue rampogne e'l tuo furor; costei, Innocente, risparmia. Io solo, io solo Tue pene merto; chè sol io qui venni, Sol io furente di pugno strappaile Il da lei tolto ferro, ende lanciarti Inulto a Stige: e omai forse il saresti, Se in costei non avesse argin trovato Il mio proposto.

Atreo.

Or vedi eroe! si vanta
Di tradimento, e del su'amor; la cara
Esca tenta scusar. Così fors' io
A tant' uopo farei; così notturno
Assalitor sarei, s' io di fraterna
Fede t' amassi, qual tu m' ami. — Intanto
Qual, ond' io deggia da te averne pena,
Qual a' tuoi vanti contrapporre io posso
Vanto sublime? Seduttor non io
Della consorte del mio re, non io
Fratricida superbo, esule infame;
Non io Tieste insomma.

Tieste.

Rapitore
Della promessa un di tenera amante;
Usurpator del trono mio; feroce
Dell' oscurata mia vita raminga
Persecutor, tiranno infine: questi
I vanti son da contrappormi. Io mai,
D' allor che mi svellesti Erope, e in bando
Mi discacciasti per aver mio regno,
Ti fui fratello; ne fraterno amore
Io ti promisi: ma fratello sempre
Tu mi nomasti, e nimistà frattanto,
Odio perenne, m' apprestavi. Il lungo
Esilio mio, le mie sventure, e l'alto

Terror che sempre mi segui, son nulla: Quindi ti vanti che ti sembran dono Miei tristi dì, che tôr tu non potevi. Or è l'istante.

Giovanile etade

Atreo.

Era la tua, nè adatta al trono; e mente Ouindi non dritta, e non sublime core Male reggeano Calcide. Tu troppo Concedevi alla plebe, e prepotente Troppo a' grandi toglievi. Alla ruina Argin por volli del fraterno regno, Ch' era mio pure; ed argin posi, ch' arte Usai co' grandi, e con la plebe scure; Ed io fui re. Se a te in natio retaggio Veniva il soglio, sotto a te crollava. Io sol fermo l'eressi; ed io più fermo Sul trono sto. - D' Erope il padre, il sommo Sacerdote di Calcide, Clëonte, Ti die la figlia, ed io volealo: incauto Fosti oppressor di suo poter sublime; E in me affidossi, e la ritolse, e diella A me, e possanza per regnar mi porse. Capo Clëonte in Calcide sorgea Dei pochi potentissimi; e calcava Il popol denudato; e di sue spoglie Vie più feroce divenia, Cotanta Autorità smodata io temprar volli, Re cittadino, e mal mercaimi. - Atreo,

Erope. 1

Tieste.

Non fui tiranno.

Ahi! di mio padre ancora
Qui fresco è il sangue: ei t'acquistò l'impero
Acciò, con sacro giuramento in Argo
Tratto, ond' ei nullo si temea periglio,
Crudo! a'tuoi piedi spirasse trafitto.
Superbo ei troppo, a me volea rimpetto
Porsi, laddove io sol regnava: ei cadde,

Ch' ei non sapea che d'assoluto sire

Atreo.

Dono è 'l viver de' sudditi. — E mio dono, Iniquo, era tua vita. Oh! chi mai sfugge Di re sdegnato all' ira? A Rodi e a Delfo, Di là a Micene tu giugnevi, e fosti Securo sempre, chè pietade indegna Per te parlommi; ed io l' intesi, e troppo L' intesi forse: nè men pento: scritta Era vendetta; e giunse il dì, bench' io Nol desiassi.

Tieste.

Atreo.

E i tuoi sicarj in Delfo, E Pliste, il sire di Micene, e il tuo Agacle fido, nou tramavan forse Qui strascinarmi? Chi cacciò, superbo, Me da Micene? chi mi spinse in Argo Con dotti inganni, altri che Atreo?

S' addice

Al core tuo tal tracotanza. A Delfo Io sicarj inviai? Metaco e Pleo Ivi ne audàr, non per mio cenno: incolpa Te, se Pliste cacciotti: i re medesmi Non danno asilo a tai delitti; e pena Agacle avranne, che vulgò menzogna Onde macchiar mio nome.

Tieste.

Oh come l'arti
Del tiranno possiedi! In cor furore;
Pace nei detti: comandar misfatti,
E punirne il ministro: e vita e fama
Tôr, per rapir sostanze: adoprar fraude,
Ove spada non val: pietà con pompa
Mostrare, e bever sangue. Oh! ben t'adatti
Il regal manto! ei ben ti copre! regna,
Chè tiranno sei vero.

Erope. 1

Alfin, qual avvi Ragion qui di garrire? Ambo siam rei, E tuoi gastighi ambo mertiam; ma cessa D' amareggiar nostre sventure, e omai Duo miseri trucida infausti troppo

<sup>1</sup> Ad Alreo.

A questa reggia. Pur, se gl'infelici Mertan qualche pietà, re, il tristo figlio (E che rileva il modo? è nostro, è nostro!) Pria di morir concedi: ei cada, e spiri Su noi, ten prego.

Atreo.

Si, morrà, felloni; E pagherete quel desio di stragi Che si v'accese: morirà. — Ma questo Non è ancora l'istante. — 'O tu, disgiunti Custodisci costor: d'essi sarammi Tua vita pegno.<sup>2</sup>

#### SCENA IV.

#### IPPODAMIA E DETTI.

Ippodam. Ohimė! che avvenne? — 3 Arresta,

Emneo. — Miei figli...

Erope. Madre!

Atreo.4 Il re parlotti:

Non l'obbedisci?

Erope. O madre, il figlio...

Ippodam. Numi!

Tieste. Atrëo, morte.<sup>5</sup>

## SCENA V.

# ATREO IPPODAMIA, GUARDIE NEL FONDO.

Atreo. Al nuovo di tremenda L'avrai. Giocondo il tuo morir mi fia,

L'avrai. Giocondo il tuo morir mi fia, Poichè assocura il viver mio.

Ippodam. Qual volgi

Cura feroce?

Atreo. No; lieve: di morte
Punir chi morte dar voleami: dritto

A una guardia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La guardia eseguisce. <sup>5</sup> Parte con Erope, seguito dalla guar-<sup>3</sup> Alla guardia. dia.

Quest' è che spetta a ogni uom; ma di tal morte... Di tal... quest' è dritto di re, varrommi...

ppodam. Tieste?...

treo.

Ei regicida.

ppodam.

treo.

treo.

Oh eiel!... vorresti...

Punir delitti con maggior delitto?

Altro ve n' ha del suo maggior? —

Altro ve n' ha del suo maggior? — Si... forse... Altro ve n' ha: ma non delitto; è santo

Anzi il castigo, ed il furor d'un sire.

ppodam. Deh! ti scorda quell'onta.

Onta è di sangue,

E sangue vuolsi, ond' obliarla.1

### SCENA VI.

#### IPPODAMIA.

Figlio...

Pietà, figlio, pietà! — Passa, ne degna D'un sol guardo la madre. Ahi! che Tieste È già perduto. — Figli miei, qual mai Trassevi odio di voi? Perchè nel vostro Sangue lavate le man vostre? Ahi lassa! Non m'udi già Tieste; e m'ode or meno Atreo, quanto più offeso, più feroce. Cadrà Tieste... Si! ben cadrà meco, Chè mal posso soffrir vista più rea D'eccessi: troppe omai già ne soffersi. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Parte segullo dalle guardie.

<sup>2</sup> Parle

# ATTO QUINTO.

#### SCENA I.

Giorno.

#### ATREO E UNA GUARDIA.

Atreo. Udisti? Ov' ei s' arrenda, a un cenno, tutto Sia pronto: bada che nulla traspiri: Cingan la sala i tuoi: null' uom qui inoltri: Vanne.¹ Sempr' arte, e ferro mai? — Pur lieve Fôra adoprarlo, ma dannoso e poco; E qui grand' arte vuolsi: alle promesse Mescer ira e terrore. — Ippodamia Viensi piangente: fia di pro suo pianto: In tempo giunge.

# SCENA II.

# IPPODAMIA E ATREO.

Atreo. <sup>2</sup> E perchė, madre? Sorgi.

Ippodam. L'ultime voci di tua madre intendi:
Se tuo fratello ei non è più, Tieste
È figliuol mio: grande è per te sua colpa;
Nulla è per me: se tu nol salvi, io voglio
A' piedi tuoi prima spirar: decidi.

Atreo. Parole parli di furor, di cieca

Atreo. Parole parli di furor, di cieca
Disperazione: e non t'avvedi quanto
Strazio al mio core straziato aggiungi.
Oh! non foss' ei fratello mio, non fòra
Misto il mio pianto al sangue suo: — pur deggio
Sopprimer tutto, rammentar ch' io sono
Re, cui punir delitti è dover sacro.
Placato è mio furor, ma non placato
È della legge il dritto.

<sup>1</sup> La guardia parte.

A lepodamia in atto di geltarsi ai piedi di lui.

Ippodam.

E chi t'astringe,

Chi il tuo poter ti toglie?

Atreo.

Altri, che Atreo,
In Argo avvi signor! — Ma pur tremendo
È sino ai re della giustizia il grido:
« Chi insidiò del suo signor la vita,
Pera. » Così tuonan le leggi; ed io
Deggio loro ubbidir. Ma a gemer teco
Quindi, madre, verrò: tuo cor sommetti,
Qual anch' io lo sommetto, al giusto, al sommo
Rigor del cielo.

Ippodam.

Così molti e grandi Son gl'infortunj miei, ch'omai ricuso Di sofferirne più. Tu che taut' hai Coraggio di sommetterti, tuo labbro Al tuo fratel dia morte: io per me, il dissi, Prima perir, che tanta a' piedi miei Carnificina avvenga. Il so, di sangue Hai sete tu: dissétati del mio: Esso tuoi scorni lavi. A che t'arretri? A me quel brando, a me; sazierott' io Smania tanta di sangue, e più fia caro A te, ch' è di congiunto, ed è di madre. Ma almen ogni altro orror meco svanisca Dalla reggia di Pelope: dai numi Chiedesi innocua vittima? la porgo, O re, in me stessa. Se obliar prometti Di Tieste le offese, e alla dolente Erope rendi il pargoletto, io m'offro Contenta all' ara degl' iddii sdegnati. Madre, a che vuoi tu trarmi? Io del tuo sangue Bramoso!... e 'l crederesti? e di Tieste

Atreo.

Madre, a che vuoi tu trarmi? Io del tuo sangue Bramoso!... e 'l crederesti? e di Tieste Forse in me vedi l'esecrabil alma? Rimbrotta si d'un' infelice madre

Ippodam.

Rimbrotta si d'un' infelice madre L'amor, chè degno è del tuo cor feroce Questo rimbrotto. Al par di te, nol nego, L'amo; figli mi siete...

Atreo.

Egli tuo figlio!

Ei che tramò di pur rapirten uno?

Ippodam. Vedi tu questo mio braccio tremante?

Ei vendicava un figlio, ove Tieste

T' avesse ucciso: ora tu vivi, e regni;

Nè egli fia spento anzi di me.

Atreo.

Tieste

Morrà: tu meco viverai regnando.

Fiati più caro il tuo lungo dolore

Diviso meco, che il perpetuo nostro

Mortal periglio. Non sarem sicuri

Fin che il fratello vive.

Ippodam.

Alta, inumana
Crudeltà spiran tuoi tiranni detti!
Io morrò, e tosto; chè pugnale acuto
A tant' uopo mi serbo. Io funestarti
Vo' tua vendetta col morir mio prima;
Se pur funesta a te sarà mia morte.¹

Atreo. Or dove corri?

Ippodam. Ad abbrace

am.

Ad abbracciar morendo
Il figlio mio. — Di fiñal pietade
Dai questo segno almeno: unico forse,
Ed estremo sarà. Sin che la luce
Del di rifulse, d' Erope e Tieste
Intorno all' atre carceri piangendo
Io tutta notte errai: temea che crudo
Tuo manigoldo gl' immolasse entrambi.
Il giorno aprissi, e qui men venni. Indarno
Pregai: ciò non rileva: or sol ti prego,
Fa che il carcer si schiuda; ivi concesso
L' entrare a madre sia. Stretta a mio figlio
Perdere io voglio l' estremo sospiro.

Atrco. A pietà tu mi sforzi: a tue materne
Lagrime calde chi resister puote?
Qui dunque fia che tu l'abbracci.— <sup>2</sup> Emneo,
A me Tieste ed Erope. <sup>3</sup>— Ti calma;
Ove Tieste il voglia, io ti prometto...

In alto di partire.

<sup>2</sup> Alla guardia.

<sup>3</sup> La guardia parte.

Forse... perdono.

Ippodam. Bada, Atreo, che fero Più della pena il tuo perdon non sia. Se infami patti tu proponi, infame

Vita Tieste non accetta mai: Quindi io da te più temo...

Atreo. Fia più d'Atreo Tieste?

SCENA III.

Generoso

EROPE, TIESTE ACCOMPAGNATI DALLA GUARDIA CHE RESTA NEL FONDO, ATREO, IPPODAMIA.

Tieste.1 Alfin scegliesti La più ria morte? pur, qual siasi, cara Per noi sarà; purchè finiam di vita Questi odiosi istanti.

O tu, superbo A!reo. Disprezzator di morte, abbila; e insulta. Soldato ... 2

Ippodam.3 Empio carnefice, qui il brando Per questo seno tremante ripassa; L'immergi, su: stretta mi sto a mio figilo: 4 Qui per me solo giungerà a ferirlo. Madre, t'arretra, me morir sol lascia. Tieste. Così perdoni? 5 Ippodam.

Atreo.

A perdonar misfatti, Mercando oltraggi, io non appresi. - Udite: Fien brevi i detti, e l'eseguir fia ratto. -Soldato; va. 6 — Perdonerò: m'è grave Di madre il duolo, e al fratricidio Atreo Non nacque: — 7 or vedi, in te sta sol; tu scegli Nuovo esilio perpetuo, e pria lo giura Sulla solenne tazza; o per tuo figlio E per te, scegli morte.

<sup>1</sup> Ad Alreo.

<sup>2</sup> La guardia s' avanza.

<sup>3</sup> Alla guardia.

Abbracciando Tieste.

<sup>5</sup> Ad Atreo.

<sup>6</sup> La guardia si ritira nel fondo.

<sup>7</sup> A Tieste.

Erope.

E per me?...

Atreo.

Vita

Qui a te si serba, ove peri tuo padre; Ove spirar del figliuol tuo nel sangue L'abbominevol amator vedrai.— E tu, giuri?

Tieste.

Ti giuro odio tremendo; Oltre l'Averno alto furor ti giuro. Or tu li giura, ed io li compio.

Atreo. Ippodam.

O figli!

Fratelli siete; omai cessate. — Il figlio, Atreo, mi salva. — Al figlio mio, Tieste, Cedi. — Deh! perdonatevi. La Grecia Dell' opre suona della reggia d'Argo. Pietà abbiate di me, degli anni miei Cadenti, e avvolti dall' orror, dall' onta, Da rea tristezza: della tomba io miro Per me le fauci spalancate... Ah! basti Mia sciagura sin qui; chiuda miei lumi Contaminati da men colpe.

Tieste.

Cessa:

Tiranno preghi, e speri? — lo senza regno, E senza fama, per la Grecia in bando Andrò mendico, senz' osare altrui Scoprir mio nome? Troppo omai soffersi Questa mia vita; or è ben tempo ch' io, Benchè da scure di fratel, sia posto In libertà.

Atreo.

Regno tu brami? Or vola, Da' miei scortato, in Calcide: l'impero Là ti s'appresta, ove lasciar tu voglia Temuti i grandi ed avvilito il vulgo; Ma giura tu di non por piede in Argo, Nè più ridomandarmi Erope e il figlio. Silenzio eterno ambo li copra: al trono Sarieno d'onta e di ruina forse.

Tieste.

Io re non nacqui; e, a questi patti, il regno Che tu mi rendi, abborro: e questo abborro Mio viver grave, da tanti delitti Contaminato, e da infamia cotanta. -Pur io ti prego; e per l'amaro frutto, Frutto innocente di profano ardore, Ti prego io sol. - Lasciarmi i di non déi, Ne puoi, ne il voglio: in cor d'entrambi avvampa, E'l sai ben tu, feroce odio di morte; Nè spento andrà s' uno dei due nol tuffa Del fratello nel sangue: a me non spetta, Ch' io re non sono: pazienza opposi A tuo furore io sempre; alle tue trame Opposi ferro, e invano. Or tu pon fine A nostre gare, e all'infelice madre Sol rendi il figlio: de' suoi mali fonte Noi fummo; e fonte di più ria sventura Sarem noi pure? -- Altro non chieggio; e in prezzo A te gradito, ecco mia vita.

Erope.

Indarno

Parli, Tieste. Scordati per sempre Di me; per sempre. Nel tuo soglio torna; Vivi: a morire qui starommi io sola, Sola io, cagion d'ogni tuo fallo. Il figlio Lasciami in cura. - O re, mal tu l'ascondi Ad una madre: io veglierò, vivendo Per lui soltanto; e se mel togli, un' ora Non rimarrommi, e 'l seguirò nell' urna. -E chi, tranne una madre, il tuo divicto Romper potea? Da'tuoi custodi il figlio Strappai: me lassa! Ove celarlo? Un crudo Nume invadeami il cor: divina voce Sentia tonare a me dintorno: - « Mori. Ma pria lo svena. » — E già la man sul capo Stendea del figlio, e già feria... delitto Orribile. - Deh, plácati! deh! schiudi Il pargoletto a una dolente madre: Quindi sarò, qual vuoi, sommessa e lieta A' tuoi tormenti, ove di più tu n'abbia. Tuo figlio! ei crescerà tutto rigonfio

Atreo.

46

TIESTE.

Di rabbia tiestéa: di chi pietoso Vita donógli e genitori, al sangue, Allo sterminio anelerà. Puot'ei Forse smentir suo infame nascimento?

Ippodam.

Tiranno inesorabile! placato

Non se' tu ancora? Or che riman? Vuoi forse
Con empj eccessi prevenir le colpe? —
Crudele! — Omai trassi cinqu' anni in pianto,
Pace sperando; ma sperar che giova,
Se aneli al lutto? Or tu sguaina il brando,
E il ruota a cerchio: semiviva, esangue
Cadratti a' piedi col fratel la madre.
Ma di': felice tu sarai? No: cruda
Necessità di sangue il core irato
T' arderà sempre, e d' uopo fia versarne
A rivi; e più versato, e più tu ingordo
Ne diverrai: ma regia è l' opra. Imprendi
Da me tu prima: io tel ridico, alcuno
Non preverrammi da te spento.

Atreo.

Donna, Li vedi tu? Sai di qual marchio entrambi Segnàro Atreo? — Non se' di re tu madre?

Ippodam.

Io di re moglie, e di re figlia e madre,
La pena sconto di tai nomi: io quindi
Maledetta dal ciel voi dal mio fianco
Trassi, stromenti di mie pene; voi
D'orrore insaziabili e di stragi.
Io vi son madre; ecco mio vanto: all'opra
M'unisco orrenda, e furibonda io bramo
Vendicativi parricidii. — Lassa!
Con chi deliro?... Ove mi volgo? — A tutto,
Deh! t'arrendi, Tieste: ti scongiura
Tua madre... fa che quest'amplesso, o figlio,
L'estremo... a me non sia.

Tieste. 1

Madre...

Ippodam. E un sol mezzo,

Atreo, teco m' avanza : ecco io l' adopro,

<sup>1</sup> Abbracciando lppedamia.

Mi prostro, e bagno... tue vesti... di lagrime... Plácati...

Atreo. 1

Ad opra tu mi spingi, o madre, Funesta forse... Sia che può. — Tieste, Abbiti regno, abbiti sposa e figlio; Ma t'allontana da'miei sguardi: giura Di non tornarti in questa reggia, e turpe Macchia recare dov' io regno: duro M' è il fratricidio; ma tua vista assai È a me più dura.

Tieste.

Madre, Erope, figlio, A che voi mi traete? Indegno dono Aver da Atreo la vita! e ben soave Fôra il rifiuto, ma fatale... io vengo Al giuramento dunque, ove prometta Perdono tu.<sup>2</sup>

Perdono?

Atreo. Tieste.

A me fien gravi Tuoi doni, e pena il rimembrar miei scorsi Delitti, e a sdegno mi verrà la vita, Poichè rapirla a te tentai: mio core Non avrà pace mai: credi...

Atreo.

Mendaci Parole spargi: io ben fui teco ingiusto; E ciò mi dolse, e duolmi: ma più fosti Empio tu meco.

Tieste.

Qual con me se'stato,
Io nol rammento; tua clemenza tutto
Cancella: or odi, io tel confesso; duolo
Avrò mortale in rammentarla; acerbo
Tu sembreraimi più: ritogli dunque
Ogni tuo dono: m'è più amaro assai
De'tuoi tormenti; e se lasciar tu il vuoi,
Perdonami.

Atreo.

Ad un tratto or se' pentito Veracemente!

Tieste.

E che a te dir poss'io,

<sup>1</sup> Solleyandola.

<sup>2</sup> Ad Atreo.

Atreo.

Che te l'attesti? — Ben hai scelta vera Vendetta, Atreo, col non svenarmi.

Ippodam. <sup>1</sup> Ancora
Tu non assenti? — Ed io l'attesto ai numi,

Pentito egli è.

Tieste.

Fratello, io scordo, e ti perdono tutto:
Giovin alma ardentissima a funeste
Opre m' addusse: a pentimento vero
Or mi ti guida: questo caldo pianto,
Deh! ti sia pegno.

Cupamente finto Non ti cred' io : se veritier non sei. Dorrammi men che il non essermi arreso A tuo pregare: io fe ti presto, e dolce M'è il prestarla a fratello, e dir parole Di pace alfine. Franco parlo: tutti I miei pensieri eran di morte; immenso Scorno mi festi, ed io rancore immenso Contro di te pascea: pur di fraterno Affetto i moti mi sentia nell'alma: Però talvolta te punir col bando Pareami molto; ma furor sorgea, E ratta, ferocissima, infernale Io meditava contro te vendetta. La distolsero i numi, e amor materno Dall' ira mia mi svelse. — Il so: tiranno Io sembro, e forse il fui; ma chi può saldo In soglio starsi, e nol rigar di sangue? Temp' ė di calma : or ti racquisto. - Lavi Ouesto i delitti nostri. Io ti perdono:

Tieste. <sup>3</sup>
Ippodam.

Oh miei figliuoli! Io pace vidi! Or meno Venga mia vita; io lieta muoio... Ahi, quale Nel core palpitante mi funesta

Fratello! --

Tu m' abbraccia, e perdonami. 2

Presentimento! — E fia pur vero! Amici Tornate voi? Fia vero? Ah, che in cor tristo Trista è per fin la gioia!

Oh mio fratello!

Oh madre! Erope! figlio!

Tieste.

Erope. 1

Itreo.

Erope.

1treo. 2

Erope.

treo.

lieste.

Brope.

l'ieste. 7

Atreo.

l'ieste.

Il figliuol mio

Tu generoso ora mi schiudi.

Un sacro

Innanzi ai numi giuramento stringa Nostra amistà.

Mio figlio!

Emneo, la tazza,

E il fanciulletto. 3 — Ecco la tazza: giura. 4 Ov'è mio figlio?

Il figliuol tuo verratti. Gli augusti giuri non tardar.—5 Gli porgi Il nappo; va: guida il fanciul. 6

D'aspra sorte io mi sia, qual fui sin ora; Più che di tomba, di rimorsi eterni Preda io divenga, se sleal del santo Giuramento oserò frangere i nodi. L'inviolabil tazza ella gli stringa: In faccia ai numi io giuro pace; io ferma Amistà giuro.

Il figlio mio...

Che bevo?

Sangue !.. 8

Felloni! è questo il figliuol vostro:9 Del misfatto godete.

Un brando, un ferro. 10

<sup>1</sup> Ad Alreo. 2 Alla guardia.

<sup>3</sup> La guardia reca una tazza,

<sup>4</sup> A Tieste. 5 Alla guardia.

<sup>6</sup> La guardia porge la tazza a Tieste, e parte

<sup>7</sup> Accostando la tazza alle labbra.

<sup>9</sup> Getta la tazza. 9 Mostrando il sangue, che è sparso in terra.

<sup>10</sup> Parte disperatamente.

#### SCENA IV.

# ATREO, EROPE, IPPODAMIA.

Ippodam. Ferma, figlio, deh! ferma. — O tu, soldato, Non lasciargli quel brando. Ahi! glielo strappa. 2

#### SCENA V.

ATREO, EROPE, TIESTE DI DENTRO, CHE POI ESCE SEGUITO DA IPPODAMIA E DA GUARDIE.

Erope. (Guata stupida il sangue.)

Tieste. 3 Via, traditori. — Madre, sgombra... mora Prima il tiranno. — Ebben, crudeli, io stesso 4 Trafiggerommi. 5

(Guata ancora stupida il sangue.) Erope.

Tieste. 6 Ah... gui mi traggi... Io voglio Mescer mio sangue a quel... del figlio. - Atreo!... Vista d'orror!... Ch'io morendo... nol veggia...

O figlio! 7 Erope.

Tieste. Ero...pe... madre...

Ippodam. O mio Tieste! -

Ti seguirò.

Tieste. Ven...detta!...9

Atreo. Vendicarvi

Vostro è dovere, o numi : io... vendicato... Fulmin di morte sul mio capo attendo.

200

<sup>1</sup> Corre e poi s'arresta, guardando dal late ov' è partite Tieste.

<sup>2</sup> Si slancia verso i! detto lato.

<sup>3</sup> Di dentro.

<sup>4</sup> Comparisce con ferro in mano circondato e incalzato dalle guardie.

<sup>5</sup> Si ferisce.

<sup>6</sup> Sostenuto da Ippodamia 7 Cade tramortita.

<sup>6</sup> Sostenendo sempre Tieste. 9 Spira tra le braccia d' Ippodamia.

# AJACE.

Infelix! Utenmque ferent ea facta minores; Vincet amor patriæ, laudumque immensa cupido. Vinc., Æn., lib, VI.

#### PERSONAGGI.

AGAMENNONE. ULISSE.

EURIBATE.

AJACE.

Araldi.

TECMESSA.

SOLDATI D' AGAMENNONE.

TEUCRO.
CALCANTE.

SOLDATI D' AJACE.

SOLDATI ARCIERI DI TEUCRO.

DONZELLE TROJANE.

SCENA — Campo d'Agamennone con magnifica tenda alla diritta, dietro alla quale un calle praticabile, sulla cui cima devesi vedere un piccolo tempio; in distanza, campo de' Greci; innanzi alla tenda, magnifico sedile per Agamennone.

## ATTO PRIMO.

## SCENA I.

## AGAMENNONE ED ARALDI.

Agamen. Ite: a Priamo intimate che alla tregua Un di rimane; e che al cader del sole Sciolto son io dal giuramento. <sup>2</sup> — Alfine Sei spento, o Achille; e ogni trionfo è mio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fu dettatu nel 1811, e posto sulle scene del teatro della Scala in Milano dalla compagnia Fabbrichesi la sera del 9 dicembre di quell'anno medesimo. Fu replicato per acclamaziono due altre scre consecutive, e quindi registrato nell'elenco riservato delle rappresentazioni escluse dai teatri del Regno d'Italia. L'Antore aveva allora 32 auni.
<sup>2</sup> l'artono gli Araldi.

52 AJACE.

#### SCENA II.

#### ULISSE E DETTO.

Che all'Ellesponto accompagnò gli avanzi
D'Achille, ove gli alzò tomba e trofeo
Il Telamonio Ajace, al campo riede
E fa insanir di nuovo lutto i Greci.
Finge orrendi prodigj; e vien narrando
Che di querele l'oceán fremea
Per la pietà della divina prole
Di Teti; che un sanguigno astro per l'aere
Notturno errava, e illuminando i mari,
Vêr occidente si perdea, la Grecia
Quasi accennando ed il ritorno. Invano
Or la pugna a bandir corron gli araldi,
Come ier m'imponesti.

Agamen. Ma la furia

Forse, o la trama del terrore, illude

Anche i re delle genti?

Ulisse. Inerme il volgo

Lungo il lito del mar trascorre a torme, Chiamando a nome i padri, i figli e l'ombre De'perduti compagni. Al grido, ai cenni, Al consigliar de'prenci un disperato Gemer risponde; e per se geme ognuno, Per te, per noi, or che il Pelide è spento. Ne violenza di comandi certo Varrebbe, or che travolto ha il cor di tutti Religiosa una demenza.

Agamen. Il campo

Me per or non vedrà. Que' numi suoi Che alla fuga il sospingono, tra poco Lo irriteranno alla battaglia. Annunzi <sup>1</sup> Un araldo a Calcante augure sommo

Agli Araldi, che poi partono.

Ulisse.

Che il re supremo degli Achei lo attende. Ove uno, arcano, irrevocato il cenno Non sia d'un solo, il ciel spesso gli audaci Favorirà. Non pel suo brando e i truci Suoi Mirmidoni il figlio di Peleo, A tutti primo, ed a te pari visse, Ma per l'are e gli oracoli. Dal rogo, D'orgoglio or arde, e di speranze il petto Di tal, che forte è al par di lui, feroce Più di lui forse, e ben più accorto.... Ajace. Intrepid' alma, altero ingegno, aperti Detti, e severo amor di patria ostenta; -Në finge forse. Ma finch' ei sostiene Tutto il furor delle Dardanie posse, Non jo l'applauso invidierò del volgo A chi per noi guerreggia. Ove fortuna Contraria torni al valor suo, la fama Non gli varrà d'antichi merti in core

De'sospettosi e sconoscenti Achei. Or pugni e vinca, e me non ami. Amarlo, L'alta virtù che in lui ripose il cielo Mi sforza quasi, e ad ammirarlo.

Agamen.

Ulisse.

Ammiri;

Nė temi?

Agamen.

In me sempre starà che Troja
Per Ajace non cada; e indarno il mio
Scettro usurparmi ei tenterebbe. Atride
A rissa forse scenderia col sire
Di pochi armati? M' apparecchia ei stesso
La difesa di tanti emuli prenei
Irati a lui, che, sprezzator di tutti,
Con la jattanza di virtù gl' insulta.
Un solo ardia disobbedirmi, un solo!
E allor dovea, se ambizïoso è tanto
Questo Ajace, affrontarmi, allor che ardire
Trovava e forze nell'insano Achille.
Ma re volgare e guerrier sommo il tengo;
A sè dannoso, utile a noi.

Ulisse.

D'Achille, Contro te ribellante, è ver che Ajace Non assumea le parti. A noi fedele S' attenne ei forse? A poche navi duce. Nè circondato dalla falsa fama Di progenie celeste, invan potea Primeggiar sul Pelíde. A lui secondo Farsi sdegnò. Ma mentre ei si divise Dall' implacabil Tessalo, le nostre Tende e la tua fuggia superbamente. Muto, severo, all' assemblea de' regi Sedeva; e il volgo interprete si fea Di quel fero silenzio. A suo talento Pugna, ed a tutta la vittoria, a tutta La lode anela; e deplorando i Greci Tratti a sterminio dalle risse inique De' lor prenci, campione egli si vanta Sol della patria, a popolar licenza E a tirannide occulta utile nome. Ma con Achille gareggiava intanto Di forti fatti. E quando il truce eroe, Ostinato nell'ozio, al greco nome Onte imprecava, e con gioja crudele Vedea fumar di greca strage i campi Sotto il brando d' Ettorre, Ajace apparve Propugnator comune: Ajace quasi Tolse al Pelíde del valor la palma. Ed ecco vôlti in lui gli sguardi omai De' ribelli e del volgo, a cui sol manca Un condottier che contro noi lo guidi. Alta prudenza è in te. Forse talvolta, Inclito Ulisse, a stimar troppo altrui Ti persuade. - Sorgeran ribelli? Ma inerme forse è il nostro petto? o trema Di tanti regi nelle man lo scettro? Agamennón non tremerà. Fremea L'oste da prima a' miei comandi : apprese Poi mormorando ad obbedire. Il tempo

Agamen.

Ed io, ben presto avvezzerem gli Achei All' osseguio e al silenzio. Ajace segua Del Pelíde l'esempio; esempio ei stesso A tutti, ei solo insegnerà ch' io regno. S' io temo, Atride, in parlamento io temo, In campo no, tu il sai; ne a me rileva Ch'altri il rimembri. Oh! ben mi duol che un tempo Non inclinavi ad ascoltarmi! Antichi, Ma veri avvisi io ridirò. Tu fidi Troppo nella tua grande anima invitta, E nella fè de' regi, e nel tremante Ossequio delle turbe. Armata plebe Pria d'atterrir, vuolsi ingannarla; e primo Non assoluto regnator tu sei. Destan odi, timor, ira e licenza In tante schiere a lor talento i duci, Che da' tetti paterni alla vendetta Del fratel tuo le han tratte a lunga guerra. Mostravan tutti di seguirti in nome Della Grecia e de' Numi : e ognun correa Di fama avido, e più delle opulenti Spoglie dell'Asia. In te pervenne il sommo Scettro, e Achille usurpò la gloria prima. Ouasi a vendetta del superbo, ognuno, Te non amando, t' onorava in vista; Ma successor d'Achille oggi il più ardito Sorge, e ne'molti in chi il valor è scarso, Molto è l'orgoglio, e te che sei più grande Temono, e attizzan la discordia. Gli altri, Dopo tanti anni di speranza e tanto Sangue e tesor per te consunto, appena Il giuramento ed il pudor costringe; Ma vôlti han gli occhi e il desiderio ai liti Ed alla pace de'lor vôti regni. Il troppo indugio omai svelò gli eccelsi Disegni tuoi. Già bisbigliar s' intende Che il pugnar per l'adultera è pretesto; Che ad ardua guerra oltre l' Egeo raminghe

Ulisse.

Le danae genti a te sommesse adeschi Per usarle al tuo freno, e stender quindi Lo scettro tuo sovra la Grecia.

Agamen.

E il lungo

Dissimular finor mi spiacque; ed oggi Che giova?

Ulisse.

E tempo di svelar tua mente, E il tuo potere, omai saria. Ma Achille Non rivive in Ajace? A' Salamini Congiunge i suoi saettator quell' acre Ajace figlio d'Oileo, che in petto Non ha virtù che di corrucci e sangue. Derisor de' mortali e de' celesti, Nè di patria gli cal, nè di fortuna, Nè di sè molto: forte nacque, e pugna: D' Ajace è amico, e sol per lui combatte; E a lui baldanza il nome e la comune Stirpe degli avi accresce. Ajace in campo Non ha un fratel nato d'iliaca madre? Di profeti, di vittime e d'eroi Invaso; ardente, credulo, facondo Sovvertitor de' popoli, ed a tutto Pronto, ed appena al suo fratel sommesso. Ajace ha frigia sposa: in mezzo a noi, Vinti e prigioni, è ver, ma in mezzo a noi Si stanno i prenci suoi congiunti : in Troja Stan le lor armi. Ajace oggi d' Achille Venerator magnanimo si mostra: Oggi rimembra che di sangue avvinto Gli era e d'amor : ma un capitano manca A' ribellanti Tessali d' Achille. Che bado or più? Valor, possanza e senno È in lui. Tu dianzi sprezzator d'ognuno E imprudente il nomavi. Oh! non t'avvedi Ch' arte col volgo è disprezzar chi 'l regge? Disprezzar me?

Agamen. Ulisse.

Di quante armi si cinga Tu il vedi; e tempo aspetta. Agamen.

L' ira mia

Armi, consiglio, ardir, tempo e speranze Gli rapirà.

Ulisse.

Ma non la fama. Il sangue
Temi, se il versi venerato e pianto.
Al volgo, ch' ama e invidia e anela a un tempo
Di conculcar gl' idoli suoi, sospetti
Rendili e vili; e avrai dall' altrui ferro,
Senz' odio tuo, vittime inulte.

Agamen.

Indegni Mezzi e soverchi or che col brando impero.

### SCENA III.

# TEUCRO E DETTI.

Teucro.
Agamen.

T' onori Giove, o re de' forti.

A Dio
Mal s'obbedisce e al re. Dall' alba indissi
La pugna. Or so che il popolo paventa
Vani presagi. E a che tardate a indurlo
A obbedïenza ed a timor più sano,
Del vostro scettro? O, pari al volgo, i duci
Credono spento col Pelíde in noi
Ogni valor?

Teucro.

Vive in noi sempre. E il campo Riede a fidanza. Delle danae genti E de' celesti messaggiero io vengo; E le fatali chieggo armi d'Achille Per Ajace.

Agamen. Teucro. S'arroga egli quell' armi?
Non ei. D'Achille ancor siede al sepolcro
Presso l'onda sigéa. Quivi gli piacque
Dimorar solo e piangere l'amico,
Da cui disgiunto mal suo grado ei visse.
Or lo chiama e lo placa, e a lui sotterra
Manda gemendo omai l'ultimo addio.
Tu dunque, o Teucro, (e generoso amore

Ulisse.

Ti sprona) estimi delle sacre spoglie Degno il fratel?

Teucro.

Degne d'Ajace il grido Universal de' popoli le stima. Già il terror concitava ed il desio Del patrio suol gli Argivi a dar le navi All' oceáno ed alla fuga. I soli Mirmidoni anelavano alla pugna, Per immolar troiane vite all' ombra Del lor signore; e prosternati intorno Alla fumante mal estinta pira, Tutti giacean ferocemente muti. Or quando udiro del ritorno, un grido Diêr terribile, e mille aste brandendo, Tutti ad un tempo sursero da terra; E prorompean nel vallo che circonda De' prigioni le tende. Uscì Tecmessa Dal padiglion del padre: « Io son, dicea, Moglie d' Ajace : de' figli d' Ajace Madre son io: sorella io sono e figlia De' prenci inermi che volete al rogo Sacrificar. » - Pudor li vinse e il nome Del forte; e incerti, immobili sul vallo Ristettero. Fremendo indi diêr volta, E la minaccia ritorcean sull'oste, A impedirgli la fuga. Ira al terrore Sottentrava ne' popoli. Ma in mezzo Calcante apparve, e rivolgendo gli occhi, La riverenza per gli Dei diffuse. - Ilio cadrà, gridò il profeta : i Numi Lo edificaro: alle armi, opra de' Numi, Il sacro Ilio cadrà. - Levò le palme, Febo adorando, e il cenno alto del Dio; E il pugno intanto degli Achei più lente Brandia le spade che volgeansi a terra. Chiamano Ajace a un grido solo, Ajace Degno dell' armi e domator di Troja. Giovine, ardita inchiesta movi. In mente

Agamen.

De' Numi è ancor di chi fien l'armi. E tale È il scettro mio, che a me serbarle io sdegno. Ma se Ajace, o se duce altro le merti, Tumultuante giudice la turba Forse udirò? Nell'assemblea de' regi Starà l'arbitrio — o in me. Me primo elesse Esecutor dei suoi consigli il cielo.

Teucro. Turbato parli, o re. Che Ajace l'armi, Al par di te, forse non curi, estimo. Non però so che viva altro mortale Atto a vestirle.

Agamen. <sup>1</sup> Un altro araldo all' augure Voli, e lo sdegno del suo re gl' intími. <sup>2</sup>

### SCENA IV.

# ULISSE E TEUCRO.

Teuero. Ira e minacce! Tanto dunque il nostro
Obbedir lungo, e i detti tuoi fors' anco
Fan più superbo Atride? Or sia: men tarde
Fïen e più giuste le vendette nostre.
Ulisse. Atride meco secondava i fati.

Teuero. Tu il dici.

Ulisse.

Premio eran quell' armi al duce Che più funesto guerreggiasse i Teucri Nella vegnente notte. Il re supremo Non può, senz' odio, favorir la fama D' un guerrier solo. Armi, livore, e tempo Hau molti, e campo d' alleati è questo, Di forti e vili. E credi tu che l' oste Oggi a caso imperversi?

Teucro.

Che temi ogni uom, spesso a temer mi sforzi.

Anzi che indurre occulto odio e sospetti,
Chè non palesi i traditori e il vero,
Se il sai? Palesi allor saran gli sdegni:

<sup>1</sup> Agli Araldi: ricevuto il cenno, uno parte.

<sup>2</sup> Parto

60

Ulisse.

Allor le furie drizzeranno i nostri Brandi a punir le scellerate teste. E più palesi alla città nemica Le forsennate risse nostre allora Saranno. Omai tempo parea, che l' Asia. Finor dal nostro parteggiar difesa, Cadesse; e il fato e la vittoria piena Stava in Ajace; ed eran sue quell' armi. -Già al suo fine è la tregua; e all'odio, aggiunto Fia l'ardire ne' Teucri. Ombra d' Achille, Sorgi tu almeno ad atterrirli! Vedi; Dell' armi tue contenditor facondi Siedon gli eroi... Ma tu, vivo, eri fiamma Che arder volevi in civil guerra il campo. Del valor tuo lasciasti eredi: meco Parlano, e son del tuo furore eredi! -Ma che più sto? solo al fero cimento N' andrò...

Teucro.

Tu solo?... E dove?

Ulisse.

Or, poichė Ajace

È lunge, andrò con la mia schiera io solo. D' Ajace or forse ami la gloria tanto? — Tu?

Ulisse.
Teucro.

Teucro.

E lo amerò, s' ei m' odia?

Mai di te

Non parla.

Ulisse.

E forse në più mai vedermi Dovrà. Per voi corro a non dubbia morte. Or che ti fingi?

Teucro.
Ulisse.

E troppo dissi. Or vivi
Col favor degli Dei, Teucro, chè il merti.
Se la mia morte o il mio trionfo al campo
Non si palesi, questi ultimi detti,
Ultimi forse... taci. Arcana è l'opra
Ch' io tento. Ajace sdegneria d'udirmi.
Avverso a lui come sarei, se in lui
Gran parte sta della fortuna achea?
Oh! se queste dell'armi insorte gare

L' imminente battaglia oggi non frena, Vedrai tu allor tutti i nemici veri Di tuo fratello, e quanta ira di parti E ambiziose trame in parlamento Guerreggeran per quelle spoglie, e in noi Le volgeranno.

l'eucro.

Oggi si pugni: resta Tempo e petto ad Ajace, ove conteso Gli fosse il premio.

Hissc.

Teucro.

Hisse.

l'eucro.

Hisse.

Toucro.

Ilisse.

l'eucro.

Guerre, infami guerre! -Quindi più onesto or m' è il periglio. Mie L'armi saran, se vinco io solo... Ah! solo Perir degg' io co' miei guerrieri. - Ajace Plachisi almen! — con'l' ombra mia si plachi... Ma e che? placarvi! Oh, voi chi siete?

Irato

Parti?

Meco m' adiro.

Parli?.... ristatti

Il dir teco non giova:

Ch' io non ti mento, il mostri l' opra.

Aggiri

Tu i re in congresso, ond' io non t' odo; e sembri Degli altrui merti insidiator. Ma in campo Tu se' mente divina, e Palla è teco. Quivi mi scorgi; io pugnerò.

E di che pugna

Il tuo brando

Che pro, se l'ora fugge?

Ah, parla! Incerto

Sto s' io ti creda; ma pietà e rossore Mi vince, se a cimento orrido corri Tu per la patria, e non t'ajuto.

E certo

Chi mi farà del tuo silenzio?

Ai fati

Del popol greco, e sul mio brando il giuro. Delle ròcche l'assalto Agamennóne

6

Ilisse.

Teucro.

Tlisse.

Ad Ajace commette: ardua e mal certa Fia la vittoria, ove distolti i Teucri Non sien dal muro: io d'aggirarli elessi. Opportuno all' intento, evvi, oltre il Zanto, Selvoso un giogo; e mel fe' noto Reso Quando notturno il colsi. Ma di scudi Grave e d'usberghi è il mio stuolo impedito, Nè basta. Aggiunger ben poteva Ajace I saettieri tuoi, spediti al corso, Atti a' boschi e agli agguati. O Teucro! teco Pugnava Ulisse allor... Ma vedi; il sole Rapido s' alza: i padiglioni vostri Discosti troppo, e anche più lunge è Ajace, Nè a dargli avviso omai ora ne avanza; Ma quando pur... d'un traditor pavento Che a' nemici il palesi... Addio: gran tempo Vuolsi a raccorre i miei...

Tcucro.

Fien pochi a tanta
Opra. Se a te corre il nemico, a stento
Non sarai vinto. Dal Sigéo tornati
Meco son dianzi i saettier: qui presso
Stanno: ratte ed occulte orme terremo.
Da te sappialo Ajace: ov'io poi giunga,
Gli farò noto degli agguati il loco.
Frattanto i tuoi raduna, e per diversa
Via m'aggiungi. Maligne voci spesso
Tentan contro di te l'alma d'Ajace:
Smentirle or puoi... Ma già ti penti... E t'odo?
Fosti leal tu mai?

Ulisse.

D' Agamennóne
Tal detto udimmo... nol cred'io... Ma quando
Arbitro di quell'armi il parlamento
Fosse pria della pugna, ove tu parta,
Fra quanti emuli suoi non lasci Ajace?
Tu pur rimanti emulo suo. Per lui
Pugna il consenso degli Achei: la mente
Per lui de'fati e la sua fama. Intanto
Chi per la patria pugna? Io per voi tutti.

Teucro.

E a far più certo il guiderdon d'Ajace, Combatterò. Tu lode avrai, s'io vinco: Me, s'io non riedo, piangeranno i Greci, Chè vinto a voi non tornerò. — Ma l'ora Precipita. Tu il dici. A divisarmi Pregoti il loco, il tempo, il modo.

Utisse.

Vieni;

Dio sarà meco: pari al brando hai senno, E tua virtù magnanima mi sforza.

Affrettiam la battaglia; e fia distolta
Ogni civil contesa; e al più gagliardo
Toccheran le fatali armi. S'io pero
Teco, sarò più compianto da' Greci.—
...—Pur...

Teucro. Ulisse.

Teucro.

Che più ondeggi?

Se alla comun salute offrir la vita

I figli miei rimembro,

Vedo giovani egregi. Oh quanta speme Precideresti, o giovinetto, a noi E al venerando padre tuo canuto! Pronto al sepolcro ed alla gloria io vivo! O Telamone, padre mio! richiami Forse alla tua reggia deserta i figli: Ma s'io perissi, il minor figlio perdi.

A' Greci e a te rimane invitto Ajace. 1

Partono uniti per il campo,

# ATTO SECONDO.

### SCENA I.

# CALCANTE E AGAMENNONE.

Calcante. Canuto, inerme, il tuo potere io temo;
Ma più il cielo e l'infamia.

Agamen.

E non t' armavi
Tu dello scudo e del furor d' Achille?

Nè quell' insano, o imperversar di plebe,
Nè le bende divine onde t' ammanti
T' eran difesa: quelle bianche chiome
E il tuo pallore di pietà m' han vinto.
Tremende or fai l' armi d' un' ombra, e nuovi
Achilli al volgo, profetando, accenni!
Qui, dov' io sto, qui, dov' io t' odo e tremi,
Stanno Numi ed altari, e questo è loco
A men astuti oracoli.— Rispondi:
L' armi d' Achille a chi prepari?

Calcante.

In me difese Achille, il ver che giova
Alla salute degli Achei: deh, come
Tu, cui temono tutti, il vero temi?
Dirlo or dovrei, difenderlo non posso.

Agamen. Vecchio, presagi a te non chiesi; i lieti
Spregio e gli avversi: al detto mio rispondi:
L'armi d'Achille a chi prepari? — Taci? —
Ov'è il tuo ardir? — Mi tralucea la trama;
Or la discerno. — Ahi frodolento! ardire
Non hai tu dunque di nomarmi Ajace?

Calcante. Al grande Ajace i figli degli Achei
Diêr l'ardue spoglie; io no, chè a lui funesta,
E a noi di pianto e a te d'infamia forse,
Temo la troppa sua virtù sublime.

Agamen. Ah! tu l'esalti oggi ch'è polve e larva

La tua vantata deità d' Achille: Oggi un campion ti vai mercando, e il pasci D'orgoglio, e di fatali armi lo cingi. Le torte vie che a vendicarti apristi, In onta tua ricalcherai, Ritorna In campo, e l'armi rendi vili al volgo. -Che stai? - Le palme al ciclo tendi, e immoti Gli occhi a me volgi? - Mi obbedisci; o eterna Notte starà sul guardo tuo, che al cielo Furar presume l'avvenire e i fati. Però men temo, chè piena, imminente, Non la tua, la divina ira discerno. 1 Re de' regi, t' arresta. Audaci modi Assumo, e tu mi sforzi : io troppo vissi : -L'ufficio mio compiuto era dal giorno Che condottiero a tanti re ti elessi. Veraci e sante le parole mie T' erano allor che per l' ignoto Egeo, A traverso le folgori e la notte, Trassero tanta gioventù che giace Per te in esule tomba, o per te solo Vive devota a morte. Oggi mentito Accusi il Dio che il ver m'inspira. Ah! gli anni Lunghi ch' io vissi tra le gioje, il lutto,

Gli errori, i vizj e le virtù di tanti
Forsennati mortali, il ver sovente'
M' insegnaro. Sciagure oggi e delitti
Ben presagir poss' io, poichè pur sempre
Colpe e sciagure rinascenti io veggio;
E voi più ch' altri, voi, l' invidie, gli odj,
L' orgoglio vostro, e le trame, e le furie
Mi siete numi, e l' avvenir mi aprite.
Divinità che dal sen mi prorompe,
E mai quetar per lagrime non posso,
È il dolor mio: speme e pietà lusinga
Mi fanno, e parlo. Or gli ultimi consigli
Ti mando al cor. — Ajace avi e valore

1 Agamennone va per partire.

Calcante.

Vanta comuni al generoso Achille, E implacato, magnanimo, mortale, In ogni impresa che alla patria noccia, L'avrai nemico; ma guerrier sublime, Per la tua gloria ei pugnera, se a gloria, Più che a possanza, o Agamennóne, aspiri.

Agamen.

Calcante.

Gloria?... Indistinti tu mi davi, eterni, Di parricida e re de' regi i nomi. Misero re! Pur mi vedesti assiso Su l'altar della Dea, l'intera notte Disdir l'orrendo sacrifizio; e quanto, Te scongiurando e abbracciando, non piansi! Piangevi tu, ma non mi udivi. A' tuoi, A' fidi tuoi, prezzo del sommo impero, Vittima davi Ifigenía. Per essi Del terror dell' Erinni ardean le schiere. E a nudi brandi intorno mi fremeano Pallide, atroci, e deliravan sangue, Che le infernali Deità placasse. Dell'innocente giovinetta il crine Coronò il fratel tuo; gittò sovr'essa Il vel. Con fredde mani ella le mie Strinse, al cielo mirando. Io te mirava, E ancor credea che tu padre saresti! Raccapricciando ritraevi il volto, E il tuo scettro tremante la bipenne Accennavami... Eterno in cor mi geme Della morente vergine il sospiro! -Tu regni: in pianto e nel rimorso regni; Nè avrai nuovo poter senza novella Vittima.

Agamen.

Al dolor mio vittime voglio. Questo infamato scettro, ecco, vel rendo: Tremar vi fea; calcatelo. Ch'io possa Me stesso almen non abborrir! — Io tutti Punirò meco. Le viscere arcane Mi sbranano l'Eumenidi. Ma voi, Astuti, sconoscenti, invidi prenci, Che a scerre un di tra la mia figlia e il trono Pur mi traeste, siate avvinti al giogo Del parricida Agamennóne.

Calcante.

Amaro Pianto i celesti move. E allor la Grecia Liberator ti ha venerato; e placa Di tutto il sangue de' suoi figli l' ombra D' Ifigenia; e ancor ten resta il merto. Ah, bada, o re, che insultator dell' are E della patria libertà non forse Ti creda un volgo aspro, a' delitti pronto, Né ancor dai vizi maturato al giogo! Or nume è Achille : a lui la fama diede Origine celeste, armi fatali; E tu il chiamavi un di germe di Giove; E in lui certo splendea parte di cielo! Poscia che al lutto degli Achei rapita La polve dell'eroe fu dal sepolcro. Correano a fuga, a terrore, a tumulto. E chi potea, tranne quell'armi e il nome, Renderli a speme: e a' cenni tuoi sommessi? Tu temi Ajace: re potente sei: Ei nullo invidia, ei non t'adula, e il temi? Altri l'immensa ambizion ti pasce, Dell' invidia la rabbia altri rovescia Dal proprio cor nel tuo. Temi chi il nome Odia d'Achille, e la virtù d'Ajace. Te solo un di, te d'ogni eroe descrto, Affronterà l'assalitor tuo vero. Col ferro no: con la notturna frode, Le guerele eloquenti e la feconda Calunnia tutti a sgominarti il trono Moverà i federati. Ardi, soggioga L' Asia : di schiavi barbari e di regie Spoglie trionfa. - Alle fraterne greche Terre e a' lor Numi abbi rispetto, Atride. Oggi, o non mai fia manifesto al mondo Che fin ch' io spiro, e ch' io vedrò la terra,

Agamen.

Me i Greci sempre obbediranno; e tutti.
Anche 'l mortale, che ne amar, ne odiarlo
Vorrei, che forse me non odia... Ajace...
Primo cadrà se a me non serve. — Gli altri?
O vili o insani o perfidi son tutti.
Traditor mille io veggio. O umana stirpe
Nata a ingannare ed a tremar! Ma infame
Fia 'l traditor che mi farà più forte.
Indi a mio grado io spezzerò que' vili
Stromenti, allor che rammentarmi il nome
Non s'ardirà d' Ifigenía. Me solo
Giudice avrò, carnefice me solo.
Ma voi chinate gli occhi vostri: io sdegno
Lagrime e lodi; il terror vostro io voglio.

### SCENA II.

ARALDO E DETTI.

Araldo. Ajace re de' Salamini. 1

### SCENA III.

AGAMENNONE, CALCANTE.

Agamen.

In volto
Mi vedrai l'onta del dolor tu solo. —
Trema, piangimi, esecrami, e obbedisci. <sup>2</sup>

### SCENA IV.

CALCANTE solo.

Gli prorompean le lagrime! — Ma, dentro L'ambizïon, co'suoi rimorsi, ei pasce, Misero! e il cielo provocando, il teme.

#### SCENA V.

AJACE, SOLDATI, E DETTO.

Calcante. A che si cinto di guerrier t'appressi Al padiglion del sommo duce?

ijace È tenda

O reggia questa? Ecco novelli armati Minacciar dalla soglia! Omai non deggio Venir, qual pria, guerrier sommesso, a duce Che barbarico fasto e d'assoluto Signore i modi assume. Odami dunque Qui favellar da re.

Talcante.

ljace.

E andrai tu, o figlio, Attraverso il civil sangue a ritôrti L'armi che forse... nè a te solo ei niega? Che la vittoria al sovrumano Ettorre Il mio brando rapisse, e ch' ei mi basti, Ho testimoni i Greci, i Teucri e il sole. Ma d'un eroe l'eterna ombra e le spoglie, Per senno degli Dei, reputa il campo Funeste a Troja, e me liberamente Acclamando ne veste; e nuovo ardire Quindi il fuggente esercito rinfranca. E v' ha un duce che il vieta? Esso in Achille E in me i popoli spregia; esso che vede Che ad atterrir possente arte è il disprezzo, E che a terrore servitù succede. Amar ben deggio e deplorar gli Achei; Fidarmi in lor non posso. E chi corrompe Più sempre ed arma di superbia e d'ira Il cor pria si magnanimo d'Atride? Chi, se non tutti noi, sempre tra'l giogo E libertà perplessi? Odio, querele, Nell' avvenir cieca fidanza, i nostri Schermi son questi. Ma l'insulto mio Oggi n'è prova che il servaggio cresce,

E y'ha forse chi l'ama. Atride e i suoi Abbian tal prova omai che, se ognun trema, In me la patria e la sua forza vive.

Calcante.

I fati, la tua gloria e il nostro scampo Stan nell' eccidio de' Trojani... Impresa Unica, prima; e al valor tuo commessa Fu questa sempre, e or più, quando il Pelíde Torna al cielo onde nacque. La fatale Religion della sua spada a' Greci È necessaria; non a te, cui largo Fu d'egual possa Iddio. Vero di Troja Espugnator ti mostra, e al re la via Dell' assoluto dominar fia tolta. Tal che il teme, non l'ama: altri l'invidia, E a lui s'attien: tal che di vil favore, D'oro e di speme s'alimenta, il piaggia E il tradisce. Mal vedi in tutti gli altri Spenta virtù. - Ma, e quando amino il giogo, Qual Dio, qual legge ti dà il dritto a sciorre Chi in obbedir trova sua pace? Or mentre È dubbio il danno, un regnator, che tante Schiere corregge da gran tempo, e a cui La maestà del sommo imperio i cieli Diêro e la forza, affronterai. Se cadi, Píù poderoso infierirà. Ma intriso Di cittadina strage, ove tu vinca, Vincer dei poscia la licenza e il volgo. --Ahi, burrascosa libertà! Deh, come Spesso l'anime eccelse a disperato Furor strascini!

Ajace.

Fortunato vecchio,
Quasi dall' alto dell' Olimpo miri
Noi tra i delitti e il sangue, onde sei puro,
E con amor di padre, indarno, ahi! guidi
Le nate a delirar menti mortali;
Ma in te pur senti e in tua virtu la pace. —
Io, con ben altri sacramenti venni
A questa infausta guerra. Anima e fama

(Toccando le frementi urne degli avi)
Alla patria votai. Splendea negli occhi
Terribil gioia al padre mio: dal capo
Suo venerando, il diadema, ond'ebbe
G'oria di giusto re, trasse e mel cinse.
E a che questa corona, a che il mio brando,
A che la gloria delle mie ferite,
S'io, la mia patria e i miei guerrier, quand'arsa
Troja pur sia, servirem tutti a un solo?...

### SCENA VI.

ULISSE TRAPASSA LA SCENA, GUARDA, ED ENTRA NELLA TENDA D'AGAMENNONE.

# SCENA VII.

AJACE, CALCANTE E SOLDATI.

Ajace. Ma parmi?... o il sir degli Itacensi scorgo
A noi venir? — Guata da lunge; e aperta
Gli è la tenda d'Atride... E a me più a lungo
Sarà preclusa? Egregi modi in vero
D' un condottier di re! Olà, s' accosti,
Argive guardie, una di voi. — Va; reca
Al tuo signore, che di lui soverchio
Aspettar qui s' è fatto; e che precorri
L' orme d' Ajace.

Calcante.

Odimi, deh! per poco
Indugia almeno il tuo proposto: almeno
Pria rischiara la notte ove ravvolto
Altri sta, e donde ogni tuo passo esplora.
Dell'alto cor d'Agamennón non temo;
Ma un traditor non mancherà che il sire
Primo aggirando, alla perfidia il tragga.
Forse... illusi o atterriti, il ferro i tuoi
T'immergeranno: a libertà tu forse,

<sup>1</sup> Proseguendo.

72 AJACE.

Prime e innoçenti vittime, tu stesso Li svenerai...

Ajace. Tu parli d'imminente

Periglio... segui. — Mi contempli, e gemi? Ahi sciagurati, ahi sciagurati Achei! —

Calcante. Ahi sciagurati, ahi sciagurati A Ajace. Dal re venivi... Di pietà confuso

Eri... — Pur taci?

Calcante. Ajace, al mio silenzio

Abbi rispetto!

Ajace.

Orribile un arcano
Io leggo già sul tuo volto smarrito. —
Onta resti a chi teme illustre tomba.
Già i miei fati m'incalzano: se fissa
Han la rovina mia, tu pur che m'eri
E padre e specchio di virtù fra tanta
Comun viltà, tu i fati miei seconda.

Calcante. L'ara al trono s'appoggia: empj e innocenti,
Leggi ed altar seppellirà, s'ei crolla.
Re giusto io bramo, e qual pur sia l'onoro;
Ma non sarò di tirannia ministro.
Io gemerò, le dolci aure del cielo
Abbandonando; ma i miei di trascorsi
Fede a me fanno che da giustò io vissi:
Morrò da giusto, e lo dirà il futuro.—
Se invan t'esorto, avrai 'l mio pianto. Addio. 1

### SCENA VIII.

AJACE E SOLDATI.

Ajace. De' suoi terrori il fatal vecchio, oli come
M'inonda! — Afflitto in me gli occhi volgea
Come il mio padre al partir mio... Alii, lutto
De' miei canuti genitor, s'io pero!...
Il cor mi trema? La mia destra indarno
Il reprime: pur trema! E quando mai
Tu paventasti? E or d'onde? — O cor mortale,

Parte.

Trema; chė immota, pura, alta ho la mente! — Andiam... Pur non vo' taccia io di ribelle Provocatore. — Ite al mio campo, o forti Figli di Salamina. — Eccomi solo:
Ho il mio coraggio e la mia gloria meco. —

#### SCENA IX.

# AGAMENNONE, ULISSE ED AJACE.

Ajace. Agamen. Signor, te a lungo attesi, e a te veniva: Ragion dell'armi e del divieto io chieggio. Illustre figlio di Laerte, i regi Sien convocati: principe Nestorre Sieda; ed intími i miei decreti al campo. <sup>2</sup>

### SCENA X.

# AGAMENNONE E AJACE.

Agamen.

Signor, m'ascolta. Noi finor divisi Fummo: te indusse inopportuno zelo De' dritti altrui; ma non ingiusto orgoglio. Non parve a me, finch' ebbi avverso Achille, Persüaderti alle mie parti, quasi Debole io fossi. Il tacer nostro acerbe Parer fa l'ire; ed oltre al ver le narra Tal cui giova inasprirle. Ch' io paventi Di te, nè d'altri, nol presumi, io penso: Ma ch'io t'onori, in te medesmo il senti, Che sai quanto il valor pregia il valore. Nè ti chiedo amistà. Son tale omai Che, mentre il mondo m'obbedisce e ammira. Nessun può amarmi; e tu men ch'altri: credi, Talor non sono io di me stesso amico. Ma vo' aperto il tuo sdegno; onde non forse A te, ben più che a me, torni funesto.

<sup>1</sup> l soldati partono.

Ajace.

A te, signor? Se alle paterne leggi Tu sei custode; se pietà del nostro Sangue teco versato, e amor di vera Fama ti vince, a me funesto, o a Troja Sarò...

Agamen.

Ma intanto abbiam trofei le tombe Che la discordia empía di greche vite: Così il Pelíde avverò i fati, e Troja Così atterrò! — Nè prima ebbe la Parca Con lui tronche le sètte, ecco novello Terror d'augurj: ecco le armate gregge Pervertite alla fuga, e la sua spada In mezzo al campo guiderdone eretta A chi fia più ribelle, e a te commessa; A te...

Ajace.

Se intendi appormi insidie vili, Cessiam: nė udirti, nė scolparmi io deggio.

Agamen.

Cieco nel tuo valor, corri su le orme Ov'altri te precipita. Ne i soli Tuoi settatori; ogni emulo, e il più torvo... Se n'hai... tal larva di virtù mostrarti Può, che per essa vêr me reo ti faccia.

Ajace.

Consigli odo o minacce? Io del divieto Ragion dianzi ti chiesi.

Agamen.

Agamennóne
Minaccia oprando. — Or piena odi ragione.
Nell'arbitrio de' regi a me quell'armi
Trasferir piacque: altri le merta forse,
O lo presume; ivi contendi. Troja
Mai non cadrà, mai per l'acciar d' Achille.
Eternamente odierai dunque Achille?

Ajace.

Ma tue vendette primo ei non assunse Giovinetto in Epiro? Avea di genti Nerbo, e tesori, e fama, e onnipotenza Tal di valor, che attonita la Grecia Suo lo senti dominator futuro. Pur te in Asia seguiva, e me v'indusse, Me difensor di picciol regno, e speme Agamen. Ajace.

Unica quasi di cadenti padri. E chi tentò scettro serbarti e figlia?.... Che ogn' uom mi versi quel sangue sul volto! Fremi?... Obbliate cose io mi credea Rammentarti, obbliate; e da gran tempo. Ma, e chi volea scettro serbarti e figlia, Se non Achille, Palamede ed io? Di Marte no, della calunnia preda Fu Palamede. Poscia il cor d'Achille, Caldo d'amore e di gentil fierezza, D' atra ingiuria piagasti : orrido, amaro Si fe' quel cor si liberale in pria! Pur in te, benchė ingiusto, accolta io vidi La maestà de' patrii Numi; e Achille Orator tuo m' udi : da me sostenne Veraci, forti udir, regie parole. E a chi d'avi e amistà fratello m'era Per te infido sembrai. - Sdegnosamente, O fratel mio, forse or mi nomi all' ombre Di lor che teco divorò la guerra. Pur, me fuggivi.

Agamen. Ajace.

E tu il volevi. Cupo, Solitario, assoluto, in te ogni dolce Senso a studio palliasti. A pochi aperto Fu il padiglion, ch' era a principio albergo D'accoglienze, di gioia, e di conviti; Ove la fede, e l'amor patrio, e tutte Virtù guerriere avean premio ed esempio. E a che miri? ad estinguere la fiamma Onde le anime greche arde natura? Serperà obliqua, torbida. Tendea Più che al racquisto d' Elena, e tu il sai, Questa impresa, a sviar l'armi civili Sovra barbara terra; e tu l'oltraggio, Tuo vendicando e del fratello, addurle A concordia potevi ed a trionfi: Chè mente eccelsa e altero animo saldo Ti dier le sorti, e il tuo mortale aspetto

Spira la luminosa ira di Giove. Ma le tue doti a noi che pro? Per esse Vedo più sempre conculcata l'alta Dignità de' mortali, e dar lor nome Di greggia... A te venir dunque io dovea Ammonitor, complice, o servo? — Tutte, Poiche tu il brami, eccoti aperte, o sire, Le cagion del mio sdegno. -- Intanto l' armi Tremende ad Ilio e care a' Greci, illustri Io sovra tutte estimo; e perchė degno Men credo, ai re le chiederò. Novello Rito a me sembra che altro duce regga Il parlamento, e, te lontano, forse Tal avviso si elegga onde t'incresea... Ma inviolato a me sarà il decreto, Qual ch' ei pur sia, de' regi: ov' altri il rompa, A vendicarlo io nuoterò nel sangue.

Agamen.
Ajace.

Signor, te aspetta l'assemblea.

Potremo

I nostri fati oggi discerner.

Agamen.

Oggi. 1

# ATTO TERZO.

# SCENA I.

# ULISSE ED EURIBATE.

Ulisse.

Dunque nel tempio ei siede? E vi salia Si conturbato che appressar non l'osi? Or va: me solo il tuo signor attende:—…..Pur ti soffermi appiè del colle?...

Euribate.

Il sire

Scende.

<sup>!</sup> Agamennone salirà il calle per entrare nel tempio ; Ajace ritorna al campo.

### SCENA II.

# AGAMENNONE E DETTI.

Agamen.

Euribate, il mio campo precluso A tutti sia, finchè sta meco Ulisse. <sup>1</sup>

#### SCENA III.

# AGAMENNONE E ULISSE.

Ulisse. Agamen. Sciolto è il consesso, o re de're.

L'evento?

Ulisse. Dubbio.

Dubbio!

Agamen. Ulissc.

Sedeano i regi, e surto
Nestore primo dal suo trono, indisse
Nullo il suffragio popolar. Le schiere
Silenziose agitavano i brandi,
Tutte intente al profeta. Ei le pupille,
Or lagrimose, or timide, or ardenti,
Finchè l'ostia fumava agl'immortali,
Mai dal ciel non toglica. Fattosi quindi
Imperturbato nel sembiante, grida:
« Eroi, chiedete ai re l'armi fatali... »—
Nè più fe' motto: con la fronte al petto,
Solo e raccolto in sè, muto sedeva.
Disdirsi a'Numi non s'addice; e sia:

Agamen.

Disdirsi a' Numi non s' addice; e sia Ma tacciano.

Illisse

Nè alcun l'armi chiedea.

A Idomeneo, possente re, la gara
Dubbia o indegna mostrai. Nestore infuse
Orror di risse ne' suoi figli. Opporre
E gloria e petto e il suo parlar facondo
Potea il gagliardo D'omede a tutti:
Gli membrai che al Pelíde emulo aperto
Visse, e bramarne l'armi onta gli fòra.

<sup>1</sup> Euribate parte.

Sténelo e i pari suoi, fulmini in guerra, In assemblea son dubitanti, muti: Agevolmente io li ritrassi.

Agamen.

Adunque
Tu in consigli converti ogni mio cenno.
A ciascheduno di que' re t' imposi
Di dir che Ajace m' increscea: bastava.
Se il favoriano, ogni sentenza io solo
Ad annullar non basto? E a che gli obliqui
Raggiri omai, se non a far più ardito
Chi più mi teme? All' invidia, all' orgoglio
Di molti io volli aprire il campo. Achille
Abbiasi eredi, tranne Ajace, tutti.

Hisse

Abbiasi eredi, tranne Ajace, tutti.
Che? nè guidar, nè disunire i voti,
Comandarli volevi? A te sommessi
Qui ad uno ad uno i regi avrai; ma uniti,
Se un solo a trarli di timor s'appresta,
Quel solo udranno. Ed ogni tuo comando,
Nuovi sospetti contro te, suffragi
Aggiungerà ad Ajace. E a che ridesti
Le loro forze? Debole ti mostra;
Fien indolenti: allor li assali. L'arte
Spregiasti ognora! e dalla forza Achille
Domo non fu: tremenda oggi la sua
Ombra co' regi e con Ajace stava.
Non m'atterri: l'armi sue chiesi.

Agamen.

Quindi,

Ulisse.

E mel previdi, rimovevi ogni altro.
S'altri l'audacia, l'eloquenza e l'arti
Frenar potea del tuo nemico, ascolta:
Già percorreva l'assemblea con gli occhi
Tranquillo in vista, e gli esultava l'alma
Che gareggiar con lui nessuno ardisse.
Udimmi e n'arse: indi, com'uom che scorge
Trame e le sprezza, in me ritorse un ghigno...
Mentr'ei favella, più il popolo accalcasi
Al recinto dei re. Quando una voce,
Ripetuta da mille, esce dal campo:

« L'arme a colui che il corpo del Pelíde Rapi al trionfo de' Trojani. » — « Meco Lo serbò Ulisse! » gridò Ajace; « meco, Ed al trionfo di maggior nemico. » E chi ardiva ascoltarlo?

Agamen. Ulisse.

Il nome tuo Non proferi. - La gloria degli eroi Esser, dicea, sprone al valore e scudo Alla paterna libertà: doversi Ouindi l'armi commettere e la fama Del figliuol della Diva a chi macchiarle Mai non potria; nè torcerle a periglio Più della patria, che del teucro regno. Ch' ei, condottier di poche genti, a' Greci Ombra dar non potea. - « Dal padre mio (Gridò), che già l'antico Ilio distrusse, Il nuovo appresi ad espugnar. » - Successe Alto un silenzio, e alla risposta io mossi; Ma tutti gli occhi alla sigea marina Si conversero. All' oste ancor parea, Ouando il gel della rotta entro le navi Addensava gli Achei, veder sul vallo, Fra un turbine di dardi, Ajace solo Fumar di sangue; e ove dirúto il muro Dava più varco a' Teucri, ivi attraverso Piantarsi; e al tuon de' brandi onde intronato Avea l'elmo e lo scudo, i vincitori Impäurir col grido, e rincalzarli: Fra le dardanie faci arso e splendente Scagliar rotta la spada, e trarsi l'elmo, E fulminar immobile col guardo Ettore, che perplesso ivi rattenne Dell'incendio la furia, onde le navi A noi rapiva ed il ritorno. - O fosse Che il raccapriccio del passato danno Tuttor invada i popoli, o che cieca Li attizzasse una trama, essi concordi Nel clamore, ne' fremiti, nei cenni,

80

Quel di membrayan.

Agamen.

Stupefatto il membri, Parmi... tu. — A farmi più tremendo Ajace Forse?

Ulisse.

Pur oggi a me dicevi, o sire, Che tu lo ammiri. E lodator suo primo M' udîr gli Achivi; e mi si fêr più intenti. Ma infausto dissi ogni valor che sdegna Leggi; e leggi e vittoria e pace a un tempo Starsi omai nel tuo soglio. - Al primo grido Tornò la turba : « Date l'armi al forte Che le serbò. » — « E son pur mie! sclamai; Mie, dal mio sangue a voi serbate: meco, Ma non già primo, difendeale Ajace. Ei sugli omeri suoi trasse l'estinto Eroe presso le tende. Ah! ch' io mal fermo Per antiche ferite, e allora esangue Di stral confitto al sen, come potea Quella gran salma, gravissima d'armi, Assumer io? » — Mostrai il mio petto; e inerme, Qual tu mi vedi, io stava.

Agamen.

O mal conosco Ulisse, o tu nell'adunanza a un tempo Eri e tra il volgo, e ordisti quel clamore Dell'armi.

Ulisse.

... Mio... nė il negherò, fu in parte; Ma, e Teucro ov'era? in assemblea nol vidi. Teucro! — Non v'era?

Agamen. Ulisse.

Ei no. Ben il Locrese

Ajace armato di tutte armi e ritto Stavasi i vóti subornando. E ombrati Già sul poter tuo troppo erano molti, E aveano eletto in lor pensiero Ajace; E i suoi guerrieri, e i Tessali quel nome Acclamavano. A un tratto il nome mio Gridar odono i prenci; e i Salamini Insultar gli Itacensi; e vider l'aste De' Mirmidóni balenar sul capo Alle argive tue squadre. Muto stava Calcante; e incerta fu dei re la mente. — Allor partito necessario, estremo... E qual?

Agamen. Ilisse.

Igamen.

Preaccennato io te l'avea...
Sagace a te, ma poco regio parve...
Che agli stranieri prigionier la lite
Si deferisca? — Arti non mie. Me dunque,
Me primo e solo omai giudice avrete.
Che re? che schiere? che profeti? Atride
Alfin voi tutti acqueterà; e voi primi,
Voi nelle vostre ambizion discordi,
Voi che movete il volgo, indi il temete:
Ei se n'avvede.

Hisse.

Ajace spegni... e Ulisse
Dunque; incitate abbiam le schiere entrambi.
Sei tu si forte? A'tuoi nemici in preda
Bensi puoi darmi; e contro me la turba,
Ch'io per te mossi, irriteranno. Oh! speri
Senza il volgo domarli, e che te solo
Il volgo segua finchè gli altri ammira?
Intempestiva autorità palesi,
O re, se a un tratto la sentenza annulli. —
A' prigionieri occulto un cenno ingiungi:
Miseri sono; e obbediranno.

lgamen.

Abbietto Parti(o... E piacque?

Nisse.

A tutti no. Ma quete Così vedean le risse. Indizio n'ebbe Da me Nestorre; ed egli in ciò non vide Che amor di pace; ed il partito ei stesso Commendando propose. Ebbe l'assenso Dei più.

1gamen. Ilisse. E d' Ajace?

Non l'udiva: a lui Più tempo innanzi su urrò il Locrese Non so che detti. Egli, balzando in cocchio, Precipitò i destrieri alle sue tende.— 82 AJACE.

... Tumultuar odi qui presso? -

Ajace. 1

Prostratevi.

Agamen. La voce odo d'Ajace?

Ulisse. I tuoi custodi atterra.

Agamen. E chi il ribelle?
Chi il furibondo che meco imperversa?

### SCENA IV.

Vili,

### AJACE E DETTI.

Ajace. Io. — Le schiere mi togli; e il cor pretendi Togliermi e il ferro? — Ecco il ripongo. Udirmi, Spero, e insieme rispondermi vorrai. —

Teucro dov' è?

Agamen. Ciò ch' ei tramasse, io tosto Saprò.

Ulisse.

Ajace.

Suo duce e suo fratel non sei?

Pur a te venne, o Atride, ei su le prime
Ore del di, mentr'io stava con pochi
All' Ellesponto. Trapassando il campo
Mi soffermai qui teco; indi in consesso,
Senza veder le tende mie, chè Teucro
Ivi-io credea. Gli mandai tosto un messo

Che nol rinvenne.

Ulisse. Fra le turbe forse

Non l'indagava.

Ajace.

Fra le turbe stava

La calunnia e il tumulto. — In parlamento

Talun mi disse, che da lunge il vide,

Quando il sol giunto a sommo il ciel non era,

Solo e sul lito più deserto ai Numi

Sacrificar, quasi a mortal periglio

Si accingesse. Volai. Tutti partiti

Celatamente eran con lui gli arcieri.

Agamen. ... Ulisse... seco rimanevi.

<sup>1</sup> Di dentro.

lisse.

E a' motti
Che a te presente saettò, rimasi.
Or chi non sa che adulator tuo primo
Seminator di scandali mi chiama
Altamente? Costretto, o persuaso
Esser potea da me chi tanto m' odia?
Chi mai verun, tranne il fratel, non ode?
Ma e quando pur... a che inviarlo? e dove
Che omai tu, o re, nol risapessi? e ch' ei
Nol ridicesse al fratel suo? Devoto
Stavasi il grande Ajace al monumento
Del dio Pelíde: ma il minore Ajace,
Più che fratel sublime amico, forse

jace.

Ove pur sia,
Mal si accusa di trame : egli! — e tradirvi.
Senza tradir me e la sua patria insieme,
Potria?

Tradir te, il fratel tuo!... ma sempre

L'avria ignorato anch' egli?

lisse.

iacc.

Udirmi sdegni? e si m'abborri!

Tuo sempre io sdegno proferir. - Ti spregio.

lisse.

Non vile tuo commiliton m'avesti Spesso; e pur or tu il confessavi.

jace.

E tacqui
Che a te rifugio fu il mio scudo spesso.
Pur co' Teucri sei prode, e vil tra noi.
Non raggiravi oggi vilmente il volgo,
E più vilmente i re? Tua non fu l'arte
Che li sedusse a deferir la lite
A' prigionieri? Qui tornando il seppi.
Della cieca sentenza il fine astuto
Scerno. Que' prenci, che oltraggi e catene,
Difendendo i lor Numi, hanno mertato,
Sgomentati, ingannati, strascinati
Fien al voler di chi sarà si basso
Da deludere i miseri, e si crudo
Da perseguirli e ritorcere in essi

Ulisse.

L'astio del volgo. Ah, fien difesi! e il grida Dal suo trono infernale a me il tremendo Eaco, del mio gran padre avo e d' Achille; E più tremenda la pietà mel grida. -E chi librar, chi giudicar può i merti De' vincitor meglio che i vinti? Alcuni Da me fur presi, altri dal forte Ajace. Di sette prenci prigionieri, due Fratelli sono di Tecmessa; è l'altro Suo genitor: suborneranno il quarto. Tolta ad Achille fu dal re la schiava; E a prevenir equal periglio, festi Moglie la tua. I figli tuoi fien pari A Teucro in ciò; madre trojana avranno. Scudo così farti dicevi allora, Oggi il ridici, a' miseri; e tu il dei. Diè guerra all' Asia il padre tuo: già un tempo Fu vincitor; ma poi d'ospizio accolse Pegni, e di pace; ed ebbe iliache spose. A riveder i suoi congiunti, a Troja, Finchè spiri la tregua, occultamente Teucro n' andò : seco ha gli arcieri quindi. Tacito io penso se lasciarti io deggio, Te di fraudi vestito e d'impudenza, Al vituperio a cui tu vivi; o dentro Nel cor tuo negro, ove l'invidia rugge.

Ajace.

Ulisse.

Ajace.

Col ferro.

E brando v' ha che meglio uccida
Un greco re? Non hai d' Ettore il brando?
Ahi, fatal dono! E il mio ti diedi, o forte
Ettore, il mio, sul campo, ove leale
Nemico egregio contro me pugnavi.
Ti valse almeno a morir per la tua
Patria, e cadesti lagrimato e sacro!
Ma io?... vedi!... le furie mi strascinano
A bagnarlo di sangue; di quel sangue
Che tu abborrivi, e ch' io finor difesi.

Le calunnie rispingere e i sospetti

amen.

Ed io finor tacito, veggio in uno Sospetti indegni, empio furor nell'altro: Necessità d'alto, severo quindi Imperio veggio. - Ajace, di me pensa Che vuoi: non mento perchè nessun temo. Le tue schiere sviarti o menomarle Non curo. Teucro e i suoi senza mio cenno Nè indizio mio, se pur son lunge, il campo Abbandonaro: usati modi. Ogni uomo Oui si fa duce, e divezzarvi intendo. S' anco tornasse vincitor, punito Il vo'; ch' egli più ch' altri impaziente È d'ogni legge: ei d'ogni applauso sempre Avido: ei primo e temerario sempre. Che s'ei tradisse... in te fidar più a lungo Potrei...? Cessa la tregua. Ebbro il Trojano Di sua vittoria, noi tremanti estima Dacché spense l'eroe: s'accorga ei dunque Se Atride vince. Fin dall' alba indissi Però l'assalto ad inoltrata notte: Si volli, e il voglio perchè il volli. E spenta Pria nel mio campo ogni discordia voglio. Giudici sien, poco rileva, i prenci Stranieri. Io il dissi; odilo ancora: Troja Mai non eadrà, mai, per l'acciar d'Achille. Pari alle tue, pacate odi parole. -Nessun di noi l'armi, per esse, pregia. Te ambizion; me libertà sospinge; Livor costui : ardon le brame ; e pende Dubbio l'evento; onde temiam noi tutti: E tu più ch' altri, a cui temenza detta L' imperioso favellar. - D' altrui Schermo in battaglia ebbe mai d'uopo Ajace? Sol contro te, che a tirannia prorompi, L'armi bramo di lui che i feri moti Della superba anima tua gelava. Minor di posse, e pari d'alma vedi Me, alle tue mire ambiziose inciampo:

ace.

Vedi d' Achille adoratori i Greci. Ché amor li stringe, e meraviglia, e l'alta Religion de' suoi avi celesti. Ma il lungo imperio tuo molti fea queti Al giogo: - quindi fu protratto ognora Lo sterminio di Troja; e tuo d'altronde L'utile e il vanto ne bramavi. Spento Alfin è Achille; e avvilir vuoi la fama D'Achille, e me. La meraviglia tutta, Poi che l'amor non puoi, tenti in te solo Trar della Grecia; e guidarla a' trionfi Col tuo valore, o a sempiterne guerre, Finchè di forti vedovata e lassa, Da te pace ed onore abbia, e catene. -Me vile fa d'un vile oggi la gara; E ov' ei deturpi del Pelíde il brando, Creduto opra divina, anche gli Dei Fien vano scudo a libertà, Costui Spregi, ma allenti alle sue trame il freno. S'ei me tradisca e te ad un tempo, ignoro. Teucro da lui credo aggirato; e certo I frigi prenci ingannerà, se forse Nol fe'. Me non vedranno, Inviolato Servar giurai dell' assemblea 'l decreto. Stolto decreto, e giuramento... ahi! stolto; Ma rivocarlo ella può sempre. - Intanto Non però cessa oggi la lite vera; -E magnanima sia: apertamente Dimmi se re son io? se a Telamone Il valor mio frutterà infamia e ceppi? Ma bada, o re, che a terminar tal lite A noi non resta che la sorte e il volgo: Tu col terrore, io con l'amor, costui Con fraudi nuove, lo trarremo al sangue. Udir detti ribelli, e a' tuoi furori Libero abbandonarti, a te sia prova Se Agamennón t'avanza. Odine i cenni. I re prigioni fien giudici, e tosto. -

Agamen.

L'armi, e le ottenga chi si vuol, fien vili. Nè più a contender di parole, accolti Fien d'oggi innanzi a pugnar meco i duci; E all'intimata pugna fra brev'ora Mi seguiran. — Di Teucro, ove non rieda, Mi sarà pegno il figlio tuo. — Chi sia Qui re, il saprai. — Seguimi, Ulisse. <sup>1</sup>

### SCENA V.

AJACE SOLO.

Oh, infausto

liio, di qual mai scempio oggi godrai!2

# ATTO QUARTO.

### SCENA I.

AGAMENNONE IN ARME.

Ma e che? son io di me signor? Da quanti Oggi non pendo! — O incerte ore!... Nè il mondo Lasci alla notte; e a che più tardi, o sole? Oh! a chi dar leggi io voglio!... Io!... che ad Ajace Dir pur or non osai: cedi il tuo scettro, Snuda il brando, e per me pugna e t'immola. Io che onore e possanza e pace aspetto Or da un Ulisse... Ah no! la pace mia Fu ne' miei tetti, e spari col sorriso Della mia figlia: all'angoscia, al terrore, Al parricidio io la mia casa edúco. — Ch'io qui riposi almen per or. 3 — Qui assiso, O Agamennóne, il tuo tranquillo aspetto

Incodardisce questi avvezzi al sangue Regnatori superbi... E non ardiva Oui il mio regal paludamento un uomo, Un uomo sol quasi strapparmi? E rabbia Di vendetta, e stupor, e la vergogna Del simular, e la tomba che Ajace Si spalanca... ma più quel ferreo, immoto Volto d' Ulisse, mi fean muto quasi, E in me scorrea gelato un sudor lento...-Ecco già notte. E Ulisse aspetto io sempre! -Vile alma, audace a un tempo, infida, fredda Sorti colui. Gli uomini, i casi, i tempi Attrae scaltro, invisibile, e avviluppa Tutto me in essi: io m'agito: trascorro Strascinato... - ei li guida ov' io più bramo. Sa ch' egli splende di mia luce, e fida, Come se a un tratto ei spegnerla potesse. -Già mi ha divelto ogni segreto mio; Quindi io sospetto... 1 Ma non più. Si sappia Che su la Grecia vo' regnare io solo. -Ardan le faci, il campo mio risponda: Il re de'regi s'apparecchia all'armi. 2

### SCENA II.

# ULISSE E AGAMENNONE.

Ulisse. Pertinaci più sempre i frigi prenci,
Dall' assegnar l' armi contese tutti
Ritraggonsi. — Di Teucro altro non sanno
Gli esploratori tuoi, se non ch' ei tenne
D' Ilio il sentier lungo la spiaggia, e innanzi
Ch' ei si partisse, uscia mesto dal vallo
De' prigionieri. — Tuttavia Tecmessa
Quivi è col figlio; ed all' araldo il niega.

Agamen. Oh mia stolta fidanza! - A me si tragga

<sup>1 5&#</sup>x27; 2122

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I soldati illuminano il campo di faci. Due araldi portano uno lo scettro, l' altro l' elmo d' Agamennone, e si piantano victno al sedile.

Tecmessa.

Ulisse.

L'altro messaggiero a' suoi Accampamenti il Telamonio ratto Seguiva; e intesi ambi trovò gli Ajaci A squadronar le schiere, a cui frementi Tutti d'Achille i Tessali s' uniro.

Agamen.

O Menelao, superba alma ondeggiante, Nè a virtù, nè a viltà nata, nè al regno! Ardi s' io teco sono: ov' io ti manchi, Tepido torni.

Ulisse.

Nè premio, nè legge
Valse, nè il nome tuo con que' perversi
Abborritori degli Atridi; e al tuo
Fratel negando d'obbedire, in guerra
Seguir vogliono Ajace. A lui Taltibio
Della fede di Teucro ostaggio il figlio
Chiese. Il padre tacea. Ma il re de' Locri
Additò quelle schiere, e il fero cenno
Mostrò all' araldo del tornar la via.
Pronti son gli altri alla battaglia?

Agamen. Ulisse.

Agamen.

Tutti. —

Perfido Teucro stiman molti; e ordita, O conosciuta dal fratel la fuga.
Néstore solo e il re cretense, noto
Bramano a te, che se a civil conflitto
Si mova, ritrarranno essi lor armi.
Odi, Euribate.¹ Fra non molto aperti
I miei disegni avrete; e qual pur deggia
Esser la pugna, imparerà il vegliardo
Che al vincitore obbedirà chi mira
Le altrui battaglie immoto; e Idomeneo
Vedrà se orgoglio senza ardir gli giovi.
Tu va. Silenzio tra le file regni.
Tutti i fochi s' estinguano. ² Sul piano,
Per diversi sentier, dietro a quel colle
Sien congregati con le schiere i duci. ³—

Euribate s' accosta; Agamennone gli parla all'orecchio; Euribate parte.
 Lo guardie spengono le faci.
 Ulisse parte.

90 AJA€E.

#### SCENA III.

AGAMENNONE, TECMESSA, E DONNE TROJANE VELATE.

Vien, ch' io ti veggia, o sposa del sublime Agamen. Propugnator di libertà. Tra queste Donne jo ti scerno alla gemmata zona. A me ti appressa. - Muta temi? Il velo Togli: ribrezzo il tuo pudore accresce, Chè Greco io sono, e tu moglie di Ajace. -Or di': persette son le trame, e saldi Stanno vie più contro il decreto mio Gli eroi prigioni? Udisti altra novella Di Teucro, dacchè teco egli e co' tuoi Pria di partir venne a consiglio? - Parla. Ma domestico vezzo è il non udirmi. -E ov'è il tuo figlio? A' Tessali il mostravi Teco stamane e ne frenasti l'ire, Poichė stanza ad Ajace omai son fatte Le frigie tende. - E immobile persisti? E più nel velo ti ravvolgi? - Schiava, Svélati.

Tecmessa. O sante Deità de' nostri Distrutti altari, ah, m' aiutate!

Agamen. Parla.

Tecmessa. ...Dacchè all' urna d'Achille il signor mio
Andò, nol vidi... Ohimè! ben aspre cure
Dovean vietargli il rivedermi. E scorta
Egli mi fu quando jer l'altro io venni
Consolatrice a' miei congiunti afflitti.
Teucro sol vidi, tacito, improvviso
Abbracciò il figliuol mio, quasi abbracciarlo
Più non dovesse mai: parlar volea;
Ma fuggi ratto, e mi lasciò in affanni. —
Odo tumulti, il campo freme; il mio
Padre e i fratelli di terror confusi:
Venir, andar, tornar vedo i tuoi messi...
Misera l e solo il signor mio non vedo.

Preghi mando ed avvisi; ei mi risponde Che perigliosa è l' ora, e ch' io nel cielo Fidi. — Soletta con le ancelle mie, Fra le spade e le tenebre m' accinsi A rivederlo. Al limitar l'araldo Tuo ne rattenne: altro non so. Paterno Rito, e l' amor de' nostri lari tiene Divisi nei dal viril sesso; e noto Soltanto è a me delle battaglie il lutto. Vedo appena i guerrieri, e il tuo sembiante Talor da lunge io riguardai tremando. Ma non tremavi trafugando il tuo Figlio.

Agamen.

Teemessa.

l'ecmessa.

Agamen.

Già in salvo egli era.

E il loco?

Ah! forse...

Signor, tu non sei padre?

Agamen. ....Io?... si... fui padre

## SCENA IV.

CALCANTE E DETTI.

Calcante.

O re de're, corri a battaglia, e i Numi Del popol tuo teco non hai? nè l'aure Suonan di canti a presagir trionfi? E a qual vittoria tendi? orrendamente Dal silenzio e da tenebre ravvolti, Accelerar s' odon gli armati... O donna Desolata d' Ajace I... ah! l' ostia forse Tu sei, che il nostro re pria della pugna Offre agli Dei. - Ma non morrai tu sola. Tua morte a me, nè tua vita rileva. Gl' Iddii presenti il mondo teme. A voi Le sue minacce die l'olimpio Giove, Ed a me le sue folgori. Alle turbe Tuonar augurj, o degli Dei codardo Adorator, più non t'udrò. Riposa, E manda gl' inni al vincitore.

Igamen.

#### SCENA V.

AJACE E DETTI.

Tecmessa.

O padre Del figlio mio!... pur ti riveggio.

Ajace.

...Oh iniqui!...

Tu quil - Ben posso io trartene... ma... loco Ove salvarti a me non resta. - Atride, Ti sta intorno l'esercito, parato A ferir ove accenni. Io co' miei pochi E co' Locri e co' Tessali vi aspetto: Tranne quella di Troja, ogn' altra via Precideremo a voi. N' avrai nemici. O federati; eleggi. Ma tua fede Sola non basta; me la dié in tuo nome Euribate. Qui a dir venni e ad udire Sensi di pace; e mentre io fra' prigioni, Finche il giudizio fosse dato, l'orme Non pongo, inerme la dolente mia Donna lasciando, tu svellerla ardivi Da' domestici Dei: tu la tua fede, Appena data, rompi.

Agamen.

A voi le trame
Romper intendo; ma da voi fur pria
Si ben conteste, ch' io veder non posso
Se non che siete traditor voi tutti. —
Un di alla tregua rimaneva, e in campo
Non eri tu, ma i tuoi soldati il campo
Con prodigj atterrivano. Bastava
Il frigio sangue a' Mirmidòni, e un grido
Di femminetta contro noi li volge.
Frattanto i Numi parlano più arditi,
Dando la gloria dei trionfi a un' ombra,
Mentre il volgo sommosso arma te solo
Successore d' Achille; e obbedienza
Audacemente il fratel tuo m' impone.
Tu i re chiami a licenza, e ti professi

Vindice a' Greci, e d' Asia domatore; Mentre l'ora e le vie di trucidarmi Insegna Teucro in Troja. Ostaggio io chiedo Costei non solo, ma chi tolse a lei Il figliuolo lattante. E chi più arditi Fe' gli schiavi? tu sol; tu, che ribelli Fai teco i Locri e i Tessali, e mi sfidi; E quando? or che prorompono i Trojani Dalle lor rôcche; or che novello sangue Spargerem noi per la vittoria. - Torna A' magnanimi detti onde tu velo Festi alle insidie, or te conosco: trema. Tremi colui che sogna fraudi: trema

Ajace.

Tu, che a' rimorsi e al terror che in te provi, Indur vorresti ogni alto core.

Tecmessa.

Oh Ajace!... -Tu che pur gemi all' altrui pianto, i miei Occhi in amare lagrime nuotanti Non vedi? e dispietato, ahi! con me sola, Con me che forse t'amo unica al mondo, Sarai? - Potessi almen perir io sola!

Calcante.

Dir parole di pace era pensiero Vostro, e agl' insulti trascorrete? Aperte Le greche tende all' assalto e alla fiamma Vedrà il Trojano, e forse unico scampo Vi saran l'onde ed un ritorno infame Dopo tante speranze. Unico scampo! Che spero? Il vincitor fatto più ardito, All' atterrito esercito la via Precluderà dell' oceáno. Indarno Le spose, i padri, i figli vostri, indarno Nella lusinga de' trionfi vostri Cercan ristoro dell'incerta, amara Lontananza protratta: abbandonati Eternamente, appena l'ossa e l'urna, Nè l'urna forse rivedran di voi! Ascolta dunque, o Agamennón. Tradito,

Ajace.

O traditore esser dee Teucro: quindi

Te seguir non poss'io, nè tu a notturna
Pugna puoi muover con fidanza. Al giorno
Sia deferita. A Pirro ed a Peléo
L'infauste spoglie sien retaggio omai,
E conforto nel lutto. Alla mia tenda
Torni Tecmessa. Al re de' Locri e a' miei
Tu manda ostaggio Menelao; chè inerme
Teco io starò, pegno di Teucro. Il sole
Le trame scuopra, e il campo acheo non veda
Di fraterni cadaveri profano.

Agamen.

Non nel mio padiglione, in campo il sole Mi mostri estinto, o tal, che mai più meco Nessun da re favelli. Odil tu primo: Poi la vittoria il manifesti agli altri. -L'Asia i Greci oltraggiò poi che s'accorse Quanti discordi avidi re tiranni Si sbranavan la Grecia; e lor fu esempio La schiatta vostra, Eacidi superbi, Predatori di regni. A voi traeste, Sol con le sètte, e volgo e fama e cielo; E, spenti ancor, resta alle vostre spoglie La perfidia e la rissa. Abbia la Grecia Vendicator de' Numi suoi me solo; Moderator, dominator me solo. Vili ed innocue alfin palesi Ulisse L'armi vostre. Tu próstrati : o a' Trojani Numi impotenti, a cui pace giurava Il padre tuo; a cui l'infame Teucro Consacra il figlio della schiava, io stesso. A strugger tutti d' Eaco i nepoti, Lo svenerò.

Ajace.

Perché io mi prostri, devi Evocar la tua figlia; e ricomporre Le ossa, che a cena orrenda il padre tuo Teco imbandiva al suo fratel Tieste. O forsennati, forsennati! io veggio

Calcante.

O forsennati, forsennati! io veggio L'inespïata ira d'Iddio chiamarvi A scontar con novelle orride colpe Le iniquità de' padri. Entro quell' urne Voi, le mani sacrileghe cacciando, Sangue e fiele mescete all'esecrate Ceneri. - O Agamennón, gli avi tuoi crudi. E gli Dei che tu provochi, al tuo letto Vigili stanno; e tu li vedi; e serpe Negli occhi tuoi fra le lagrime il sonno, Finche il terror ti desti. Empio non sei; Ebbro d'orgoglio sei. Della tua vera Gloria, deh! copri il tumulo d' Atreo: Con le regali tue virtù la terra Consola; e il cielo alfin placa e te stesso. -E tu, mio figlio (oh, a me più assai che figlio!), Obbliar vuoi che sei mortale; alzarti Oltre l'inferma, sventurata, cieca Nostra natura. Splendida si mostra Virtù: ma i petti umani arde funesta Quanto è più schietta, e appena un raggio scende Tra noi. T'innalzi: già tutta rapita Al ciel l'hai tu; già del tuo lume splende L' universo... ma stride dall' Olimpo La folgore, e l'oblio teco e la lunga Notte travolve chi agli Dei s'agguaglia. -Ma che parlo? Feroci i lumi al suolo Questi crudeli figgono. Tu indarno, Morente quasi, dal marito implori Pietà, e le voci tue soffoca il pianto. Qui presso è un colle ed un altar... mi segui.

Tecmessa. A me ti volgi, o signor mio; deli, porgi A me la destra, che mi trasse un giorno Di mezzo al sangue, alle rovine, al foco De' miei tetti paterni!... - Ove mi lasci?... Chi mi consola?... Ohimėl... corri; in periglio Forse è il mio figlio...

Ajace.

Serva d'altri mai

Vederti meco!...

Tecmessa. Ajacc.

Il figlio mio ...

Di tutti

96

AJACE.

Noi, solo, o donna, il figliuol tuo fia salvo.

Guardie, traete a voi la schiava. Agamen. Ajace.

Dunque traete il signor vostro esangue... Calcante. Non profanate gli occhi miei di sangue... Empj! o ch' io torco in voi l' ire de' Greci. Della vostra regina, o sventurate,

Reggete i passi. — Ecco, la sacra benda Stendo sul capo all'innocente donna. Vieni; su l'are di dolor morremo. 1

## SCENA VI.

# AGAMENNONE, AJACE ED ARALDI.

Va, la mia fè ti giovi. Il campo io movo Agamen. Vêr le dardanie ròcche; e sarà face Al sentier mio l'incendio delle tende De' prigionieri. -

Ajace.

O crudelmente astuto! Ben fuggi il sol, ben nella notte fidi, Ma non osi assalirmi; e vuoi ch'io stesso, Abbandonando i miei congiunti a morte, Mi palesi tuo servo, o che la plebe Me traditor sospetti, ov' io col greco Scempio i Frigi difenda. Or di': non pende Sui guerrier nostri che tien Priamo avvinti, La scure e il foco? E me divider pensi Dall' onor, dalla sposa e dal mio soglio, Con le fiamme e i cadaveri? Vien dunque, Poi che per mari d'innocente sangue Nuoti al sommo poter, vieni, e la tua Fama, la patria e te sommergi. - Vedi A terra il balteo e la vagina. Ignudo Sempre a' tuoi sguardi questo acciar baleni, Finchè sicura e libera non sia La Grecia meco.

<sup>1</sup> Parte Tecmessa, Galcante e le Trojane, e vanno nel tempio.

Agamen.

Il loco ove perisse Agamennóne, atterrirà voi tutti, Ed i figli e i nepoti. — A me il mio scettro. <sup>1</sup> Tu, Ifigenia, reggi i destrieri e l'ira.

# SCENA VII.

AJACE solo.

O Teucro! E dove è il brando tuo? Si vile
Mi credi tu che a vendicarmi corri
Agli agguati? Sei tu perfido? o insano?
L' oscurità dell' Erebo è diffusa
Anche su gli astri: io, tra l'insidie e l'ombre,
Chi sa in che petto immergerò il mio ferro?
Teucro, ove sei? — Teucro! mi fai codardo. —
T'odo, Bellona! Il tuo urlo spaventa
La notte. Vengo, o fera Dea: vedrai
S'io placherò la tua rabbia di stragi.
Ma tu perdona agli innocenti almeno!

# SCENA VIII.

ULISSE E DETTO.

Ulisse.

Pur ti trovo: t'arresta. Al tuo disprezzo È pari alfin la mia vendetta. O Ajace, Mi spregiasti; e più vil tu mi credevi, Poichè potendo io aver tomba d'eroe, Da te sostenni esser io salvo. Ah! vissi Infame, e vivo, ma per farti infame. — Te ammiri tu! Nessuno ammiro io mai. Tranne chi proprie fa le forze altrui. Il tuo valore è mio; lo traggo io solo A insana guerra: i mutui sdegni vostri, O Greci re, son miei: mia la delira

<sup>&#</sup>x27; Gli Araldi gli presentano l'elmo e lo scettro ; egli, calcandosi l'elmo, dice l'ultimo verso e parte.

98 AJACE.

Credulità de' popoli : l' amore De' tuoi congiunti è mio; mia di Calcante La pietà, che abborrendo Agamennóne, Darti i suoi Dei non osa: io la fortuna Sol con le vostre passioni affretto; Ed oggi amica oltre ogni speme apparve. Atride regni. Palamedi e Achilli E nuovi Ajaci io gli opporrò, che Ulisse Rispetteranno. Ilio conquisti; e vinca, S'ei può, lo spettro di sua figlia, e il muto Terror della vendetta, onde la moglie Già gli circonda il talamo. Vacilla Quel trono ognor che su le tombe posa. Ma per lui posso or assalirti. In campo T'aspetta, o Ajace, il vincitor di Reso. Dubbia è mia morte, e la tua infamia è certa... Il cor dentro ti rugge... mi trafiggi: Più traditor parrai...

Ajace lo guarda con disprezzo, e parte.

Ulisse.

Gli apro l'abisso, Lo vede, e freme, e più mi spregia ei sempre. <sup>1</sup>

# ATTO QUINTO.

# SCENA I.

TECMESSA, CALCANTE, DONZELLE TROJANE DAL COLLE.

Calcante. Fuggi, misera... Scendi.

Tecmessa. Ahi!

Calcante. Dall' orrendo

Spettacolo voi, donne, a piè del colle

Sottraetela.

Tecmessa.

Il foco, ahi! li divora. 2—

E ripercosse quelle fiamme io sento

Sovra il mio volto. — O padre mio!... beato

Parte. \* Scendendo.

Re di beati popoli ti vidi. Chi ti strappò la tua corona? Ajace Struggea la sede de' tuoi Numi; Ajace T'incatenò: pianse il crudele; e a' Greci Ti strascinò di cenere cosperso; Nè mi fe' moglie sua, nè ti difende, Che ad inasprir contro di noi l'iniqua Insanguinata alma d'Atride... — O Ajace, Tu almen ti salva dall'incendio! Invano Spegnerlo vuoi: vidi crollar fumando Il carcere de' miei : io con questi occhi Da gli armati carnefici in quel rogo Vidi scagliar vivo co' figli il padre... Ohimė! spirano ardendo... ed esecrando La lor sorella. O padre mio, mio padre, Non maledirmi tu!

#### Silenzio.

Ma, e voi... non siete
Misere dunque al par di me? me sola
Piangete forse? E che? pianger potete! —
Meco tornate su quell' erta: udremo
Delle vittime i gemiti: il mio padre
Mi chiama... io manco... o terra, ecco io t' abbraccio;
Coprimi! 1

#### Silenzio.

Ajace, vien, mira la tua
Moglie prostesa ove tu dianzi il forte
Provocavi, o superbo, ed obbliasti
Ch'io periva... Ma posso io non amarti?
Morir poss'io finchè il tuo figlio vive?—
E si curvo alla valle, e che più guarda
L'atterrito profeta?... Odi, Calcante;
Volgiti, deh!... all'ultimo mio priego
Rispondi. Vedi tu forse nei campi
Illuminati dall'iniquo rogo
Cader Ajace?... Ah! gridagli che seco

<sup>1</sup> Cade, e viene soccorsa.

100

AJACE.

Corre a perir la moglie sua.

Calcante.

Rimane

Languida vampa all'arse tende; e il fumo Ogni veder mi toglie. Atride, o figlia, S' arretra, chè appressarsi a noi la pugna Intendo. Sorge in liete voci all' aura D' Ajace il nome! - Odi feroce un grido? « Io col mio brando ferirò Bellona. » Dell' aspro figlio d' Oiléo è il grido. Voi difendete l'are vostre, o Numi!... Ma e questa donna a un tempo udite.

Teemessa.

Ah, i Numi,

Dacchè infelice io fui, più non m'udiro! Patria e pace mi han tolto, e padre... tutto M' han tolto: sposo mi torranno e figlio. -Torni il sorriso al mio pallido volto: Il ciel non ama i miseri. Versate Fior sul mio grembo; a me i profumi e l'arpa, Come quando l'allegro inno suonava Nella mia reggia. Allor m' udiva il cielo; Allor ch' io non gemeva!

Calcante.

O desolata

Giovine! oppressa dal cordoglio immenso Delira.

Tecmessa.

E oh, quante vergini guidavano Meco le danze! e zesiro sciogliea Le lor trecce odorate; ed i miei passi E il mio sembiante illuminava il sole, Quando in Lirnesso i candidi corsieri E l'aureo cocchio risplendeano e l'armi De' frigi re!... Su via, date all' argiva Elena il regio peplo; a lei le rose E l'amoroso canto, a lei che il mare Empiea di navi a desolarmi. Intanto Fra i morti, il sangue, i gemiti e la notte Andrò errando, se mai l'ossa de' miei Trovassi, tutta a consacrar sovr'esse La mia chioma recisa; e sotterrarle

'alcante. 'ecmessa.

'alcante.

Nelle rovine dell' avita reggia. O sanguinosa alba, tu sorgi!

Orrenda

Del sacro vecchio odo la voce!

L'asta

Del Telamonio, o re de' re, ti giunge. Tu, vacillando nel tuo cocchio, a terra Cadi! ma sul tuo capo ecco protesi Cento scudi d'eroi. Muto stupore, Al tuo cadere, i popoli confonde: Stanno attoniti, immobili. Percote Ajace invan lo scudo ampio col brando A rinfiammar i suoi guerrieri. - O Ajace,

Solo tu pugni; e contro il eiel! Volava L'aquila intorno alla tua culla, e Aleide Entro la pelle d'un leon sanguigna, Ti ravvolgeva infante. Ah, non ti tolse L'esser mortal! ritratti : eterno è il Fato :

Le Parche ti circondano, e un Iddio, Manifesto un Iddio serba la vita D' Agamennone a più funeste mani! --

Ecco il carro d'Ulisse: a rivi il sangue Dal rotto usbergo gli prorompe: a stento Regge le briglie; ma col guardo pugna E con la voce moribondo: rapide

Le sue ruote sorvolano i cadaveri Di schiera in schiera. A' Tessali si mesce

E a' Salamini inerme; e l'odon tutti, Torcendo ad Ilio furibondi il volto.

cmessa. ... Spaventoso silenzio!... E non fremea Di minacce, di carri e d'omicidi La terra intorno?... Appena odo da lunge Il burraseoso muggito del mare. --

Oh, vi siete tra voi svenati tutti!

lcante. Rapido il eampo su le vie di Troja S' affretta. - Ajace... Ajace solo a noi Torce i destrieri a disperato corso. --

Odi il fragor delle sue ruote... Ei giunge.

102 AJACE.

#### SCENA II.

## AJACE E DETTI.

Tecmessa. O signor mio!... tu vivi; unico vivi... Nella mia nave è il figliuol nostro: al mare Ajace. Fuggi: solingo è il campo: avrai fidata Scorta l'auriga, e celeri i destrieri. -I tristi, antichi genitori miei Conforta; e di' che tu non hai più padre, Nè congiunti... che sei madre del figlio D' Ajace... ch' io la reggia tua distrussi, Che t'amai... che, gemendo, io ti lasciava... Di' che la gloria mia... — Ahi! non m' intende, E in me tien fitta l'avida pupilla. ...Breve ed incerta ora m'avanza!

Calcante.

Al fato Il lutto in parte, e solo in parte, il lutto Che a noi prepara, or pagheremo!

Ajace. Sorge, o Calcante, a' Greci il di supremo. L'incendio e l'alba fêr palese a Troja La civil pugna. Immensa onda d'armati Sul vallo acheo dal monte Ida prorompe

E Teucro, ei stesso, li precorre. Ulisse, Che di sue colpe ha complici le Furie, De' saettieri le faretre addita, E i noti elmi e i cimieri. Io li conobbi Co' nemici da lunge, e nella mia Man tremò il ferro, e sol vorrei fumante. Trarlo dal sen del perfido fratello; E ancor, ahi stolto! perfido nol credo, Nè so scolparlo. Ad una voce il campo Fellone il grida; e ogn' uom m' accusa e fugge. Dell' empia strage de' prigioni inermi Già s'esalta il tiranno: a lui sue schiere Nestore manda; e per l'achea salute,

Gemendo, afferra Idomeneo la lancia. Mi sospettano i Tessali, esecrando Teucro insieme e gli Atridi; e le funeste Armi d'Achille chiedono, a recarle Al patrio lido, e abbandonar gli Argivi All'iliaca vendetta. Unico il sire De'Locri ancor fido mi resta... ah, forse Il mio verace unico amico è oppresso! Chè regi e plebe e Numi affronta. — Omai Che fia non so: tutti siam noi traditi. E solo tu, forse tu solo...

Teemessa.

Oh morte,

Vieni!

Tu va, — deh! spento è il nostro sangue, Se tardi.

Tecmessa.

E tu?

Ajacc.

Ajacc.

Io? — vado ove andar deggio.

Tu starai forse senza me gran tempo.

Tecmessa. Gran tempo! -

Silenzio.

Ajace! tu d'una regina Felice un di, misera poscia, spesso Tu mi parlavi lagrimando, e il tuo Cuore accusando, che canuta e assisa Su le tombe de' suoi, l' abbandonasti, Sordo a' suoi lunghi preghi. Era tua madre Quella regina; e aucor vive e t'aspetta, E sventurato t'amerà, e con noi Lagrimerà di men amaro pianto. A crescer meco disumano il nostro Figlio da te, deh! non impari. Torna Meco al tuo regno. Ah! se tu mai non torni, Me d'ogni tua sciagura incolperanno I genitori tuoi: della straniera Figlio fia detto il figlio tuo... Qui teco Ch' jo resti almen! nè rammentar m' udrai Ch' io per te più non ho padre e fratelli:

104 AJACE.

Te piangerò, te seguirò sotterra.

Ajace.

...Mi rivedrai, se il rivedersi a' giusti
Non è conteso. Ma il più starti meco
Fia periglioso, or che i mortali e i Numi
Voglion punita la mia gloria. E Teucro...
Ei che noi sempre amò felici... ei forse
Perseguirà il mio figlio! Asilo in Troja
Non ti sperar: se mai da' Greci ha scampo,
Oppressa fia dalle sue colpe; e i tuoi
Parenti omai, nè il ciel potria ridarti.
Abbi rifugio a' miei: pietosi, afflitti
Sono, e innocenti, e a te simili in tutto.
Me difender poss'io, me solo; e tolto
Forse dagli altri or ti sarò, se indugi. —
Addio... t' amai, t' amo, Tecmessa...

Tecmessa. ...Or quando

Tremò, come or, la tua man nelle mie!...

Ajace. Cedi a' miei prieghi... lasciami... Mi prostri
Il cor. Non far che i miei detti infelici
Sieno comaudi.

Tecmessa.

A queste fide ancelle

E a' Dei del mar commetterò il mio figlio.

Tu, padre mio, ' deh! tu alquanto rimani:

Ratta io qui riedo. Al fero duol ch' ei preme,

E me atterrisce, almen sollievo forse

Fia l'amor mio.

Ajace. Tal v' ha dolor, cui nulla

Dolcezza val che ad inasprirlo. <sup>2</sup>

## SCENA III.

# AJACE E CALCANTE.

Calcante. Io tremo.

...Che degg' io far? Tu, che rivolgi in mente?

Ajace. Non gloria a me, ne libertà, ne speme,
Tranne il mio brando e questo petto, ov' io

<sup>1</sup> A Calcante.

Calcante.

Ajace.

Piantarlo possa, a me nulla più resta. Va; di' ch' io muoio, e fia tronca ogni rissa. Oh ciel!... Tu dunque rapirai i tuoi giorni Al voler degli Dei!... Tu d'inaudita Colpa agli Achei primo darai l'esempio! Fellone io sembro, e viver deggio? dove? -Per chi? - Fu vano tanto sangue offerto A libertà: vinto fu Atride, e pugna. Posso domarlo io più? Trarrò alla rissa I pochi amici della mia sventura, Or che il furor de' barbari sovrasta Al popol nostro? Affronterò i Trojani? Ma non gli affida il fratel mio? Già i Greci La mia difesa abborrono. Ne posso Pugnar, se il mio fratello io non uccido, Onde recar poscia alla patria i miei Ceppi, e l'obbrobrio, e il lutto. — Oh, se vedessi Tu come l'infortunio in si poche ore M' ha trasmutata l' alma!... Io... quel fratello Ch'ebbi si caro, e tuttavia fedele Stimo... io talor d'atri disegni accuso. Sgombrarsi il mio trono paterno ei tenta Forse... e s'ei vince, svenerà il mio figlio. In si bassi, tremanti, orridi sensi Or la vita io protraggo! - Se di noi Han cura i Numi, e m' han dannato a tristi Servili di, non mi dorrò dell' alta Ingiusta legge: eluderla ben posso. — Va, riconcilia e salva i Greci; in tempo

alcante.

Sei forse.

...Teco noi trafiggi... e mentre L'evento ignori de'consigli eterni, Tu lo precidi. Indugia almen!... per poco Spera.

jace.

Se il figlio orfano mio distòrmi, Nè quella che io, morendo, amo più sempre, Non può; tu, certo, nol potrai. Ben sento Freddo un orror nel perdere la luce 406 AJACE.

Del giorno: odo ulular i disperati Miei genitor nel funereo deserto Delle mie case... Il suo materno seno M' apre intanto la terra; ed altro asilo Che in quelle sacre ténebre non trovo. -Deh! vola; salva con Atride i Greci: Fa santo il scettro del tiranno: il mio Capo, e di Teucro al Tartaro consacra: Reca al volgo i suoi Numi; uniche vie A ricondurlo alla comun difesa Fien oggi: va... Se mai cedano i Teucri, Avvisa i re che sulla Grecia pende L' ambizion d' Agamennóne ; pende Sovr'essi il ferro, e la calunnia, e Ulisse. Di' che del morir mio solo conforto M' è il ridestarli omai... Se rammentarmi Sdegnano, almen di Palamede, almeno Di Filottète, vittime d' Atride, Giovi il tremendo esempio... Tu i miei fati Rispetta.

Calcante. ...Ohimė! — ...che all' orrido proposto Ti lasci!... Almen...

Ajace.

E tu abbracciarmi, o giusto,
Potresti? Vedi di che sangue io grondo!
Or di Lete la sacra onda lavarmi
Dovrà. Ben tu l'esangue Ajace ignudo
Amerai sempre. A quegl'iniqui invola
Il cadavere mio: l'ascondi dove
Nessun m'insulti e gridi: Ecco la fossa
D'un traditor.

Calcante.

E così dunque inganni
La moglie tua, che a te, misera! torna?

Ajace. Poichè tu il brami, l'empio Ilio trionfi;

Tu inorridisci intanto... <sup>1</sup>

Calcante. Arresta... Addio.

Ajace. Men infelice di me vivi! — Addio.

Calcante. Gl' iniqui e i giusti un fulmin solo atterra. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Per ferirsi.

#### SCENA IV.

AJACE SOLO.

Gli ultimi passi miei verso la morte, Giudice vera di noi tutti, alfine Libero e forte io volgerò. La speme Più non m'illude, e certa è la mia pace. Fortune umane tenebrose! Questa Spada, a' Greci fatale, Ettore diemmi: La mia si cinse; e col mio balteo il vidi Legato, esangue e strascinato. Or questa Spada, sul lito a cui guerra io giurai, Presso la tenda ove sdegnai curvarmi, Mi prostra; ed invisibile un fratello Esplora forse se più il cor mi batte, Per regnar poscia. - O Telamone, solo Regna, e nella tua pira ardi lo scettro. Tu, o madre mia, abbraccia e mostra ai Greci L' unico figlio di tuo figlio. Un empio. Nato dall' abborrita tua rivale, Tel rapirà... - Ahi! tornano frementi Le umane cure, e m' abbandona l'alta Securtà della morte. Ajace, fuggi Ove più non vedrai ne traditori, Nė tiranni, nė vili; ove imitarli Più non dovrai nel calunniar chi forse Or per te more. - O uomini infelici, Nati ad amarvi e trucidarvi, addio! O Salamina, patria mia, paterne Are, da me non profanate mai, Campi difesi dal mio sangue, addio! -Ch' io veggia e adori quella sacra luce Del sol prima che io mora. Oh, come s' alza Splendida, e il mio cocchio avvilito insulta! Ah, se rivive la mia fama, allora, O glorioso, eterno lume, o sole!

Sovra il sepolero mio versa i tuoi raggi. Or ti guardo dall' Erebo, e ti fuggo, E nell' ignota oscurità m' immergo Inorridito!... Ahi! l' infelice donna M' insegue: io l' odo... Morir non mi veda.

## SCENA V.

## TECMESSA.

Sálvati, Ajace... Ove sei tu? T'insegue Stuol d'armati a gran passi... Ajace, Ajace! Ah, m'hanno ucciso il signor mio... Chi vedo? Tencro!

#### SCENA VI.

CALCANTE, TEUCRO, AJACE DI DENTRO, SOLDATI DI TEUCRO

Calcante. È perduto! — e ogni soccorso è vano.

Tecmessa. Dal suol ripiglia il ferro tuo... mi svena,
O fratricida; e nell'onde il mio figlio
Insegui, e sovra il padre suo lo svena.

Ajace. 2 O morte!... amara or sei!...

Tecmessa. Ahi!... chi t' uccide,

O sposo mio?...

Calcante. Deh! statti....

Teemessa. Ohimė! sul brando Si sorregge, e vacilla. — O Ajace mio,

Si sorregge, e vacilla. — O Ajace mio, Vieni; sul petto mio spira... io ti seguo.

#### SCENA VII.

AJACE, TECMESSA, CALCANTE, TEUCRO E SOLDATI.

Ajace. Ab!... del mio cor la via... non trovò il ferro. E a tanto lutto or qui rimani... — L' elmo

<sup>1</sup> Parie. <sup>2</sup> Di dentro.

Lasciami; armato io morirò... Il mio scudo Serba al mio figlio... Ah! non obblii che è mio Figlio... ma troppo nol rammenti... E dove Mi posi tu?... Questo è d' Atride il seggio. Nè a me un guardo rivolge... O mio fratello, Non esecrarmi! Laverò col mio Sangue le tue ferite: io che t'uccisi;

acc.

ucro.

Gli hai salvi? Tu!... o mi deludi anche su l'urna?... Or donde Vieni?... e quai genti ti seguian?

eucro. Gran turba

E per salvar gl'ingrati Achei.

Di prigioni, e d' Ulisse eran le squadre. Meco ei dovea sul monte Ida mostrarsi A sviar verso noi l'armi nemiche, Mentre alle ròcche tu co' Greci avresti Dato l'assalto.

ace.

Ah!... Ben nell'empia pugna Pochi scontrai degli Itacensi.

ucro.

Attesi Invan sino alla prima ora notturna L'armi d'Ulisse; e mentre io dubitando Di sue promesse, già volea dar volta, Gran stuol d'armati traversò la selva Tacitamente, Eran novelli aiuti Che a' Dardani guidava il Licio sire. Pugnai: fuggi Glauco ferito, e i suoi Dall' ombre esterrefatti e dall' assalto, Si arresero. Io tornava. A sommo il monte, Da' precursori miei seppi che il campo Si congregava in ordinanza; e tutti Unirsi a' miei vidi i guerrier d' Ulisse. Ei lor duce mi fea, poi che la pugna Il venir gli contese, onde in agguato Stessi a infestar l'oste nemica a tergo, Che a guerreggiarvi dalle porte uscia. -Sicura io tenni la vittoria, e conscio Te, Ajace mio, del loco ond'io pugnava,

Ch' io fin d' ier t' inviava a darti avviso Medonte nostro. A mezza via sul lito Mel recâr l' onde a' piedi : a mezza via Fu trucidato e in mar sospinto...

Ajace.

Oh, quanti

Teucro.

Fedeli amici... io trassi meco... a morte! Spesso l'afflitta mia mente presaga Mi consigliò al ritorno. Ah, tardi io mossi, Poichė m' accorsi dell' incendio! Vidi Che pria distormi dal congresso volle Il traditor; e quando arse la rissa, Mandò i guerrieri e t' impedi il soccorso. Mentr' io già tocco il vallo, gl' Itacensi Il mio drappel trafiggono alle spalle, E con le guardie argive Ulisse a un tempo Precorre il campo, e m'investe. Indifeso Cado ed oppresso, e te invocando, o Ajace. Trattanto i licii prigionier, cogliendo I nostri dardi, tentano la fuga: Li cinge Ulisse, e a' popoli che omai Accorrean con gli Atridi: « Ecco, gridava, Ecco quali armi il traditor notturno Traea contro voi tutti... » - Gl' Itacensi La calunnia ripetono, e la plebe Liberatore Ulisse acclama; e tolte L'armi d'Achille dall'altar, ne veste Quel traditor, che anelante ed esangue, Non domo ancor dalle ferite esulta.

Calcante.

L'empio nei nembi ravvolgete, o venti! Descrta il pianga la sua casa! All'empio, O mari, le carpite armi togliete! Recatele alla sacra urna d'Ajace!

Ajace.

Al tuo fratel gl'iniqui dubbi, o mio Teucro, perdona... Reggimi, Tecmessa, Ch'io l'abbracci. — O fratello!... Io non ti lascio Esecrandoti... io più vile non moro... E tu sei salvo.

Teucro.

Mi togliea dall'empie

Spade il sire de' Locri: ei la tua fama Difende ancora... e il delirante volgo Disingannar solo potea Calcante; Ma qui mia scorta il trassi... Ohimė! salvarti Più non poss'io. — O Salamini, o soli Di tanti forti, o sciagurati avanzi, Chi più vi resta omai? Viver degg'io? Morite almen col nostro re: struggete La tenda e il trono del tiranno.

ilcante.

O figlio!

Qui i tutelari Dei stanno, e le leggi Del popol nostro: il popolo a più atroci Colpe strascini...

ace.

Ah! il civil sangue... basti,
O Teucro... Teco ogni sostegno a questa
Donna rapisci e a' tuoi... vano è il tuo brando,
Se sta ne' fati che d' Atreo la stirpe
Regni... Io manco... addio. Teucro... su questa
Tremante destra,... e questo estremo priego
Reca al duce de' Locri, — o Teucro, giura
Che lascerai le mie vendette... al cielo.

#### SCENA VIII.

ARALDO, AGAMENNONE, SOLDATI E DETTI.

raldo. Il re.

iace.

Deh! vieni; coprimi col tuo Velo, Calcante; coprimi... chè l'occhio Dell'oppressor... non contamini almeno Il morir mio. — Sotterra t'aspetto, O re de're! 1

ecmessa.

Ahi misera! O mio figlio, Più non hai padre!

alcante.

Dell'eroe sopiti Ecco gli errori, e le virtù del giusto.

1 Muore.

Agamen. O grande anima! o a te funesta e a noi!
Teemessa. Piangi? Fu poco di tua figlia il sangue
Alla porpora tua. Tingila in questo,
Ne ti basti mai lagrima che il lavi,
Ma il sangue tuo sparso da'tuoi.

Agamen.

Più forte

E più esecrato, e più infelice io sono.

#### AVVERTENZA.

Il Manoscritto Prandi ha nell'ultima pagina il seguente ricordo, scri dalla stessa mano che copiò la Tragedia: « 1814. Atto primo sino a tu la scena prima del secondo, dal 1 febbrajo al 17 marzo. Dalla sce seconda dell'atto secondo al termine, dal 12 giugno sino al 12 ottobre

# RICCIARDA.

#### PERSONAGGI.

GUELFO. RICCIARDA. AVERARDO. CORRADO.

Uomini d'arme. Guerrieri.

GUIDO.

SCENA - Il castello del principe in Salerno.

# ATTO PRIMO.

## SCENA I.

GUIDO, CORRADO.

Guido. Fuggi! — Il mio duol col tuo periglio accresci.

Corrado. Che dirò al signor mio, che lagrimando

Jer m' imponea di non tornarmi al campo

Senza di te? Sotto Salerno ei stesso

M' accompagnava; ei mi fu solo ajuto

Al mio salir furtivo. Intorno al vallo

Chiuso nell' elmo, e fra nemici e l' ombre

Dubbioso errando, or ch' io ti parlo, aspetta

Il figliuol suo. — Me misero! m' avanza

Poco omai della notte.

<sup>1</sup> Fu cominciata il 20 seltembre 4812, correndo il Irentesimo quarto anno del Foscolo, e terminata il 5 giugno 1813 a Bellosguardo, sullo spuntar dell'alba. Fu recitata una sola volta a Bologna la sera del 17 seltembre di quell'anno stesso. Fu stampata primieramenle in Lonlra nel 1820 (per John Murray Alberma:te-street) da T. Davison, Lombard-street, Whitefriars, con la seguente dedica dell'Autore:

AL NOBILE COMO
LORO JOHN RUSSELL
UGO FOSCOLO
CANDIDAMENTE D.

Hoc tibi. Nec tanto careat mihi nomine charta. Tibti.

Guido.

Se del padre,
Quando a forza dal suo petto mi svelsi,
Non giovò il pianto a rattenermi, ah! come
Ei non pensò che tu a mortal periglio
Venivi indarno; e che da questa casa
Prego o ragion non porria tormi? A lui
Torna, o Corrado; e tu per lui pugnando
Più degnamente spenderai la vita. —
La mia — dal di che la serbò Ricciarda,
A lei tutta io la deggio.

Corrado.

Guido.

Corrado.

E tu che speri?
Che Guelfo ignori che in sua reggia vivi?
Non so; — ma Guelfo, ahi! di Ricciarda è padre.
Fremi dunque in nomarlo, e vedi sempre

Fremi dunque in nomarlo, e vedi sempre Non di tuo padre il reo fratello in Guelfo Che sue spoglie desia; non l'uccisore D'un fratel tuo : non di Ricciarda il padre? Quei che dopo la lunga inutil guerra, A trucidarti, o Guido, armi più certe Trovò nell'amor tuo? Che mentre in moglie Ti promettea la figlia, ei sul tuo grembo Nel convito ospital d'orrido tosco Ti rapiva il fratello? E se Ricciarda Da' labbri tuoi non rimovea quel nappo Nė ti scampava in tempo, or giaceresti Compagno alle insepolte ossa fraterne. E or mentre il padre tuo corre a vendetta, E sovrasta a Salerno, e qui guidarti Può la vittoria, armi abbandoni e padre E patria e l'ombra del fratello inulta; Or tutti a un tempo (nè di me ti parlo, Ma se tu pėri, jo non vivro), noi tutti, E pria l'amante tua misera donna, Teco strascini a orribili sciagure.

Guido.

Perchè Guelfo conosco, io mai Ricciarda Non lascerò. S' oggi ei trionfa in guerra, Io spento forse in campo; o vinto, errante N' andrei... E allor di lei che fia? di lei Che in lunghi orridi guai (nè di ciò duolsi) Vive per me? Schiava d'iniquo padre, Con lentissime angosce e sotto il ferro Sconterà allor d'avermi amato e salvo. Ei fia sconfitto.

Corrado.

E allor più il temo; — allora Pria di sua man darà Salerno al foco Che in poter nostro: ultima gioja e tomba Gli saran le rovine; e in quelle fiamme Per tôrla a me seppellirà la figlia. Tardar l' assalto potrem noi; spianarti

Corrado.

Tardar l' assalto potrem noi ; spianarti
Più vie che intanto al campo d' Averardo
Guidino teco la tua donna.
È speme

Guido.

Unica; - e vana! e s'io la nutro, temo Che Ricciarda non m'odii. Or tu, se come Gentile animo chiudi amore intendi, Sai che quando ogni speme altra è perduta, Resta il conforto e il dolce alto desio Di morir presso a lei per cui non puossi Viver più omai. - Ben tu per l'infelice Mio genitor che il morto figlio piange, E invan l'altro richiama, almen tu vivi. -Indarno io prego? E tu mi guardi e gemi, E mi sforzi ai rimorsi e al pianto e all'ira! Dunque per sempre il padre tuo ti perde? Te perde a un tempo; e di pietoso amico Mal tu le parti con mio padre adempi. Finche di noi tu incerto il lasci, incerto Sta d'assalir le rôcche, e tempo e ardire Cresce a' nemici: ma se tu di speme Ch' io rieda il togli, anche il timor torrai; E nel suo cor magnanimo e guerriero Tornerà l'ira e la fidanza; e teco Gli fia certo il trionfo; e nelle sorti Avverse, almen tu - che di me più l'ami, Pur troppo! - a lui figlio sarai.... Ma cresce L'alba, e cinto esser puoi da mille ferri.

Corrado. Guido. Qui ogni uom l'abborre e ogni uom veglia per Guelfo.
Nè parti? — A senno tuo parti, o rimani:
Mi sarà nuova piaga ogni tuo detto;
Ma finchè morte su Ricciarda pende
Più che sul padre mio, m'odi, Corrado, —
Non ch' uom mortale mai, nè Iddio potrebbe
Far ch'io mi parta, o snudi in guerra il brando.

Corrado. Abbi il mio pianto, o Guido; altro non posso:

Ti fia dannoso or il mio sangue. Addio. —

Amaro nunzio ad Averardo io torno.

Disperato partito, a racquistarti,

Piglierà al certo; e ov'ei non giunga in tempo,

Sappia da me dove cercarti estinto.

Guido. Se pur fuggir salvo potrai!.... ma vieni; —

Quinci ti fia cauto il partir: trapassa

L'arche e le volte oltre la quanta tomba;

Quivi è una lampa, e il mio secreto albergo: Scendi un lungo trar d'asta a un arco angusto Che mette al fosso; ivi men alta è l'onda. Te il ciel guidi, o Corrado. Al padre narra Che ingrato io son, — ma e più infelice. Addio.

Corrado. Non sia questo l'amplesso ultimo nostro!

# SCENA II.

# GUIDO.

Ultimo! — almen perir dovessi io solo!

Non temerei così vilmente. — O Guido,

Nella magion del traditor t'aggiri

Da traditor! Dell'avo mio sdegnosa

Spesso forse la sacra ombra mi guarda

Da quel sepolero.... A che mi sproni? un tuo

Indegno figlio le tue case e l'are

All'altro da tanti anni empio contende:

E vuoi punirlo; ed a punirlo, erede

Della tua spada il padre mio lasciasti.

Ma io! — mostrar qui non m'attento un brando.

Porto ascoso il coltel come fa il ladro;

Nè oprarlo io posso contro a Guelfo. Ahi, dono Di traditor fu questo! Ei mel donava Allor ch'ei pace simulava e nozze; Ei fea pensier che la sua figlia un giorno, S' io l' impugnava contro lui, m' odiasse. — Andiam, e il vile asilo mio m' accolga: Spero or più invan di rivederla, — e temo Di rivederla; e se a me riede o parte, Vedo Guelfo che i suoi passi circonda.... Vien forse? — ah, troppo or si dirada il giorno; E tarderà troppo la notte a farle Men periglioso il mio venir. — Pur odo Più a me sempre vicine affrettar l'orme....

#### SCENA III.

# GUIDO, RICCIARDA.

Ricciarda, Guido! — Qui sei.... pur ti ritrovo!
Guido. Ahi! come

Anzi ora qui? — Misero me! ti miro Pallida, incerta ed anelante.

Ricciarda. O Guido! —

Guido. Guido. Che spento io cada, per te sola il temo;
Ma ch' io mi parta, o donna mia, potevi
Grederlo tn?

Ricciarda.

Te a' preghi miei pietoso
Spero, e che alfin ti partirai; ma diauzi
(Ne tremo ancor) credei che a fuga e a morte
Corressi tu. — Dall' alto di mie stanze
Vidi un guerrier di brune armi coverto
Guadar, pur or, a gran fatica l'acque
Ond' è cinto il castello; e giunto a proda,
S'apri la via tra le guardie col brando,
E correndo per l'erta, oltre le mura
Balzò da' merli perigliando e sparve.
E tu quel mi parevi: e chi potea,
Chi, se non tu, così fuggirsi? e ratta

Venni; e se qui non eri, io m' affrettava Ad accertarmi se cadesti illeso, O a raccorti morente.

Guido.

Altri in quel luogo Peri, se il cielo nol serbò pietoso Al padre mio!

Ricciarda. Guido. Qui teco altri era?

Occulto

Venne Corrado a ricondurmi al campo. Poteva udirlo io forse? Ottenne lungo Silenzio, e poscia irati detti e pianto; E avrà, se è spento, eterno pianto — e vano!

Ricciarda. Misera! ch' io dagli occhi miei ti perda
M'è si amaro pensier, che appena il vince
La ria certezza che qui resti a morte.
Sperava io si, che ancor sola una volta
Ti rivedrei; che fida unica scorta
Tra l'ombre e i ferri io ti sarei, per trarti
Di mille insidie che ti stanno intorno,
Per dirti addio, per non più mai....

Guido.

Deh! il versa

Sovra il mio petto sempre, e meno amaro Ti fia quel pianto.

Ricciarda.

Da te lunge il pianto, Che' or parlando mal freno, da te lunge Men amaro mi fia; chè allora almeno Potrei versarlo, e non temer che misto Scorra col sangue del tuo cor trafitto Dal padre mio — sull' ossa, ahi!.... della mia Madre trafitto.

Guido.

A piangermi, ne un' ora
Ti lascerebbe. A me crudele il temi?
Clemente a te? Dal di che me dal tosco,
Lui da più infamia e nuova colpa hai salvi,
Ti festi rea da disperar perdono.
Ben ei sperò che l'amor mio faria
Vile o più lento d'Averardo il brando.
Per più atterrirmi or ei ti serba in vita;

E nel tuo volto, ove mal finger sai, Sempre esplorar che mal suo grado m'ami; Sempre ne'suoi ricordi atri notarlo, Per cancellarlo un di col sangue. Ogni atto, Ogni lagrima tua, la voce, i cenni Ed il silenzio, a raffermar varranno Il rio decreto, ov'ei talor rammenti Che è padre.

Ricciarda.

E spesso, e con pietà il rammenta. Quanto amar può chi sè medesmo ha in odio, M' ama; e ciò tempra i suoi furori. A tutti Svela sue colpe; ma del cor le angosce, Fuor che a me sola, a tutti asconde. Io sola, Quand'anche i sgherri suoi trovano il sonno, Lo intendo andar per la sua vôta casa; E paventa esser solo; e me sua guida Appella; e dopo un tacer lungo, invoca Gli avi e la morte e la consorte e i figli. - Iddio, di cui mai non favella, Iddio, Non che conforto come a noi, ma speme Più non gli è di perdono. Oh! di che preghi, Sovra l'altar delle più arcane stanze, Di che minacce insieme e di che pianti Orribilmente insulta il cielo, e trema, E geme, e freme.... ahi, sciagurato padre! -Ed oggi che a battaglia alto vi sfida. Io so che disperato a pugnar vola Sol per fuggire i suoi terror sotterra. Vedi se pianger nol degg' io? Diffida Di me, nol niego: ma di tutti, e molto Di sè medesmo ei trema : ed io.... son rea. D' amarmi?

Guido.
Ricciarda.

No, rea non mi tenni io mai D'amarti; e innanzi che a te invano il padre Mi promettesse, il sai, gran tempo innanzi, Da che prima venisti, ed io ti vidi Giovenilmente generoso e altero, T'amai, Guido, t'amai: tacita ognora

Arsi quanto il mio core arder potea: Piansi per te, nè men dolea: t'amai Quanto amar sa mesta donzella e sola, Che sol trova in amore ogni conforto; Ma non mi tenni io rea. Poi, quando infausta Certezza ebb' io d'esser da te divisa, Più ognor t'amai. Te sempre amo, e ti sono D'alto innocente eterno amore avvinta: Se rea... - e per farmi del tuo core indegna Forse...

Guido.

Tu mai, tu del mio core indegna? Tu che a virtù mi sei sprone ed esempio? E se non fosse che spiacerti temo, Credi tu che porrei tutta mia speme Nel morir teco? inutil brando io cingo, Sol perchė tu non possa oggi incolparti D' amar colui che ti guerreggia il padre: Sol per la fama tua taccio, nè spero Quel ch' io più bramo; e mille volte il labbro Apro, e in silenzio doloroso il chiudo.

Ricciarda. Ben io lo intendo; e oserò dirlo io prima. — Di e notte tiemmi e lusinghiero e forte Il pensier di fuggir teco dal padre; E più che il padre e il suo misero stato E il suo periglio, men rattiene amore Di te; di te, che a snaturata figlia Sposo infame saresti; e ad Averardo Faresti dono d'abborrita nuora; Ed jo madre sarej di maledetti Figli e spregiati: - ahi misera! tu stesso Forse un di temer puoi che ben sapria Tradir lo sposo chi tradito ha il padre. Pur di tradirlo io mi pensai. Ma farne Ammenda io vo' col tôrre a me ogni speme E a te ad un tempo, e giurarti che mai Per questa via non mi darai salvezza. A te il mio core; e al ciel la vita io fido: E quando altri la brami, io potrò almeno

Darti innocente il mio sospiro estremo. Ma più di me tu d'ora in ora stai Sotto la scure - ...Intendi?... ei vien!...

uido.

nido.

D' armati

Son passi...

icciarda. Ei vien! sálvati.

E fuggir sempre?

Ahi, vita indegna! - assai men grave è morte.

icciarda. O Guido mio! pietà di me ti vinca...

A sera, e avrai l'ultimo addio, qui riedo; Fuggi...

## SCENA IV.

RICCIARDA, GUELFO, UOMINI D'ARME.

uelfo. Tu qui?

icciarda. - Signor ...

uelfo. Smarrita - esangue -

Tu qui! - Che il padre ti chiedea, sapevi?

icciarda. Dianzi Ruggier me l'imponea... ma quando... Ne dove... incerto m' era.

uelfo.

E a me più incerto Se tu in mia reggia stavi · altri ti vide Dianzi avviarti fuggitiva.

icciarda. E parte. Ouesta dov'io men venni, è della tua Reggia...

ruelfo. E la miglior parte. - E per me dunque Oui sì ratta venivi? Ma tu cerchi, Parmi, anzi tempo tra gli avelli il padre.

licciarda. Cerco la madre mia, se pur intende Il mio lungo dolor, che ad uom vivente, Fuorché ad un solo, io non direi; nè quanto. Sebben talor di nie ti dolga e m'ami, Padre acerbo tu sia; nè come il crudo Sospettar che di tua mente infelice Tiranno è fatto, il cor mi strazi a brani. Certo il mio volto ad altri il narra, e sai

Se anche presumi che tua morte io speri, Veder da te che, pria de' tuoi, fien tronchi I miei di dall' angoscia. Or finchè lieta Vita non hai, nè tu l' avrai, pur troppo! Viver degg' io sol per morir tua figlia. Qui dunque, innanzi di tua madre all' urna,

Guelfo.

Qui dunque, innanzi di tua madre all' urna, Ti fia men grave fra non molto udirmi. — Ma ch' io mal non sospetti, assai n' è prova Quel traditor che qui notturno errava. Tu il sai?

Ricciarda.

Rumor men venne....

Guelfo.

E se nel viso

Ben ti discerno, di pietà confusa E di terror pel rischio suo ti fai. — E sai che ignoto dileguossi e illeso? — Ne sarai lieta.

Ricciarda. Guelfo. Io?— d' uom ignoto.... Agli altri:

A me, no. — E teco io lieto son ch' ei viva.

Mi dorria se di morte altra perisse,
Che di ferro, e del mio. — Ruggier, t' appressa.

Sovra color che mal vegliàro a guardia,
E contro a un sol, viltà si fosse o trama,
Ebber ratte le piante e tardi i brandi,
Opra la scure.

Riceiarda.

Deh, padre! — Soverchio Terror a disperata ira può indurli; Pensa, deh! che straniere infide genti Provochi; e or tu commessa hai ne' lor ferri La tua difesa. — Deh, ristatti alquanto, Ruggier! — O signor mio, vedi, chi reca I cenni tuoi di che ribrezzo umano Impallidisce.

Guelfo.

Vil genía, che vende Il braccio e il cor, m'atterrirà? — Ruggiero, Tu va; scorra quel sangue: alle altre schiere Sovra quel sangue molto oro dispensa. — Or vien, Ricciarda. icciarda.

O che oltre modo ei finge, O troppo io spero, il crede in salvo...

uelfo.

Or vieni?

# ATTO SECONDO.

## SCENA I.

GUELFO, RICCIARDA, Uomini d'arme.

uelfo. Uberto, co' Normandi esci oltre i ponti, E all' orator del mio nemico intíma Ch' ei venga inerme; e tu rimani ostaggio. Ite.

# SCENA II.

# GUELFO, RICCIARDA.

uelfo. Qui dianzi, e a gran fatica, io volli
Dissimulando divorarmi l'ira
Che nel cor mi rompea; vidi che noto
T'era colui che si fuggia sull'alba:
S'ei ti parlasse, io nol saprò... e ne tremo.
Ma ch'ei venne a sedurti, e perchè questa
Via gli falliva, a nuova arte s'appigli,
M'è chiaro indizio l'orator di pace
Che il padre suo dal campo oggi m'invia:
Nè udirlo io vo', se non perchè tu meco
Piena risposta gli darai.

icciarda. Che posso

Dir, signor mio, che tu nol voglia?

uelfo.

Non sol déi tu; ma qui, — su le sacre ossa
Di tua madre, giurarlo. Ove tu il nieghi,
Saprò ch' io posso giustamente odiarti.

Ricciarda. E a me il giusto odio tuo, misera, manca
A veder piena la sciagura mia!...
E la tua forse. Ancor talvolta, o padre,
Trovi conforto nel veder ch' io merto
La tua pietà.

Guel fo.

Assai men duro, assai Sarebbe il viver mio, s' io non t' amassi; E men reo, se tu rea prima non eri D'occulto amor per chi più abborro; e a cui, Solo a chiarire i miei sospetti, io in moglie Fingea di darti; e tu più lieta allora Già col pensiero abbandonavi il padre, Lieta correvi al figlio di colui Che da astuta madrigna ebbi fratello; Che al moribondo padre mio carpiva Mezzo il retaggio mio; che mi diè guerra Tal che perdesti due fratelli... e mai, Per vendicarmi, o al fratricidio trarlo, Nol vidi io, mai! - Mortal veleno in petto Mi versò la tua gioja, e rimertarne Volli il tuo seduttore; - e tu il salvasti! E all' onta della colpa, e alle minacce Resto, e al terror che tu mi fugga: e vedi Se il sospetto, e il funesto amor paterno, E la pietà di me medesmo, e l'ira. Ma più l'incerta mia lenta vendetta Mi faccian dentro orribil guerra... E spesso Sovra il tuo cor m'armano il pugno; e or fiero Dagli occhi miei strappano il pianto, e il vedi Tu spesso, e n' ho rabbia e vergogna. - Un soló Scampo (e non io, chè me fuggir non posso), Un solo scampo hai tu; ma s'oggi il perdi, Meco uscir dei d'ogni speranza.

Ricciarda.

Ah! tolta

M' è da che teco sei crudel. Ma pena A me fu amor pria che in me fosse errore. Errai troppo sperando ; e colpa io m' ebbi Così di farti e sventurato e reo.

Ma involontaria il feci. Ohimė! sperai Che le mie nozze ti sarieno pace Di tanta guerra : e che sonite alfine Vedute avrei le crude ire fraterne. Sperai, che se a te il ciel tolse la prole Atta al brando e allo scettro, e insidiato Sei d'eredi stranieri, io forse un giorno Ti farei lieto di nipoti, e sgombra La tua casa vedrei di compre, infide, Barbare spade che a noi son terrore Più che difesa. E non per anche al tutto Sarà, se il vuoi, la mia speranza estinta. Dall'amor tuo per l'infelice figlia, Che rea cagion di tua miseria estimi, Saper ben puoi quanto Averardo un figlio Unico, e sempre in gran periglio, or deggia Amar: e forse egli a te pace or chiede Obliando l'offese, e alla comune Pace fors' io ...

uelfo.

Ma e pensi tu, che nozze E amore acquietin gli odj? Amor diè sempre Dritti a usurpare, ed armi occulte ai prenci: Ti strascinava amor dove al mio scettro S' anela e al sangue; o misera! tu andavi Ostaggio eterno e schiava: e indarno avresti Di riveder il genitor morente Forse implorato dagl' iniqui; e forse Più non vivresti a darmi tomba. Io deggio Ben io temerli, e odiarli quindi; odiarli Quanto gli offesi; e quanto può avvilirmi Il lor perdono. E odiarmi denno; e ogni uomo, Purchė nessun mi spregi, ogni uom m'abborra; Tremar mi faccia e tremi. — È di tant' odio Pace tra noi che perfida non sia? Pace un di recò Guido, e ti sedusse! Vorrò dar pace ad altri, io che più averla Nemmen sotterra... potrò forse? -- Un tempo, Un tempo fu ch' io mi pascea di liete

Lusinghe anch' io! ma nel mio seno allora Gioja e dolcezza il tuo sguardo spandea: Eri innocente allor; nè m'irritava Una lagrima tua, nè sul tuo volto Mi sforzavi a spiar nuovi e crudeli Indizj, e a paventar d'esser tradito. Appieno almen fossi tu rea!... Ma fuggi: Stien l'alpi e i mari in mezzo a noi; t'invola. E se più orrenda si farà la mia Solitudine lunga, io, non foss' altro, Dovrò in me solo incrudelire. - A sera Te n'andrai sposa di Bretagna al Conte, Pria che le colpe e le sciagure nostre Risappia, e averti chiesta egli si penta. Ma innanzi all' orator, sovra queste ossa Rinunzia a Guido, e l'odio mio gli giura.

Ricciarda. L'odio tuo? Qui? dove sovente a Guido

Amor giurai? - Tu allor m' udivi, o madre! E se dal ciel non prevedevi i tristi Di della figlia tua, lieta eri forse De' giuramenti miei. Deh, padre! io sempre Starò divisa, poichè il vuoi, da Guido: Piangerò teco io sempre; e ben il merto, Se pel mio fallo ogni uomo abborri, e sei Di speme, e di te stesso, e d'Iddio privo: Piangerò teco; e ne'solinghi amari Ombrosi giorni che tu meni, al pianto Della tua figlia, e spesso il provi, avrai Talor conforto.... E se per altri il pianto Mai verserò, tu nol vedrai. Chi resta Qui, se non io, che vegliando, pregando Con penitenti gemiti t'implori Pietà dal cielo, e che distor ti possa Dal morir disperato?

Guel fo.

E tu pur sempre Mi fai forza alle lagrime?... Chi sei Tu, perch' io deggia trapassar dall' ira Alla pietà? rïarde l' ira al pianto In me; e tu il sai. Va, piangi teco, e-teco, . Fin ch' io t'appelli, ti consiglia. Poscia Qui, non dolente, ma in regale aspetto, Altri che or giunge dovrà udirti; e i tuoi Detti fien norma all'oprar mio. — Ti parti.

#### SCENA III.

## GUELFO, AVERARDO, CORRADO, UOMINI D'ARME.

Guelfo. Com' io intenda d' udirti, abbi argomento Dal loco ov' io t' accolgo.

Averardo. I monumenti,
Signor, io veggo de' tuoi padri; e gioja
Essi n' avran se col fratel...

Guelfo. Non ebbi

Fratelli io mai. So che scendea Tancredi, Mentr' io versava in Palestina il sangue, A nuove nozze; e dimezzò il mio regno Quindi per darlo a chi credea suo figlio. So che colui fanciullo, e inetto al brando, Al mio tornar fuggi in Lamagna, e l'anno Trentesmo volge omai, da ch'ei pur sempre Fratel mi chiama a guerreggiarmi e tôrmi E regno, e figli, e onore. Alto or m'appella De' suoi figli assassino, e disertarmi Giura de' tetti miei. Se il feci - o ingiusta Vendetta feci - ecco, alla sua vendetta Oppongo l'armi. Se nol feci, - io deggio Trar dalla sua calunnia alta vendetta. Or più assai ch' ogni taccia, or la discolpa Vil mi faria: resterà l'onta al vinto. Or come offerir mai, ne accettar pace, S'egli nel sangue si richiama offeso, Io nella fama?

Averardo. Assai ragion di pace Stan nelle accuse tue. Esul fuggiva Il signor mio, perchè tu d'Asia in armi Guelfo.

Minacciando venivi. Che Tancredi
Tra voi partisse ingiustamente il regno,
Non so; ma ben più ingiusto era Averardo
Se abbandonava i figli suoi mendichi
Del retaggio degli avi; e sol da quando
Fu padre, ei tel chiedea. L'armi opponesti;
E tel chiedea con l'armi: e i figli tuoi
Cadder — ma in campo, ed han sepolcro e fama.
Vinse; e ancor regni: ecco ragion di pace.
Ragion di guerra è il dirlo — Asuto meco.

Guelfo. Ragion di guerra è il dirlo. — Astuto meco Parli ed ardito.

Averardo. Ardito; e più il vorrebbe Forse Averardo; astuto no, se m' odi.

Guelfo. Ma e tu chi sei che parli?

Averardo. Io son Corrado;

Guerrier d'Arrigo un di.

Ben io ti vidi Tosto all' aspetto il ghibellino core. Prode guerrier tu sei : ma meno antico Della tua fama io ti credea nel volto. -Or dimmi : e quando data era la fede Di quella pace, orrido aguato forse Teso non fu? Guido avvilía l'altero Cor di Ricciarda anzi che nuora il padre Me la chiedesse; e quindi, ov' io l'avessi Ripulso, a fuga seco trarla; e quindi Con quel dritto sul mio trono sedersi. Vidi l'aguato.... ahi! non in tempo a trarvi L'iniqua stirpe tutta. E co' suoi figli Perchè non venne allor nella paterna Casa Averardo?... ed io l'avrei... pur anche... Come nell'alma, conosciuto in volto.

Averardo. Allor che Guido occultamente il core
Pose in vergin regale, e ne fu amato,
Ben si fe' reo: nè aucor sapea che in corte
Delitto è amore; e ch' oggi a vil si tiene
Chi gli dà pena che non sia di sangue.
Ma di che fero duol dovea piagarti

L'error del figlio suo, vide Averardo;
Nè ad altro intento che di pace ei chiese
La figlia a te. Che se a vendetta giusta
Simulasti assentirla, assai vendetta
Non t'è colui che spirò in grembo a Guido?—
Giusto duolo armò il padre; or si rimane,
Chè oltre molte cagioni oggi il costringe
Anche l'amor per l'infelice Italia.
Amor d'Italia? A basso intento è velo
Spesso: e tale oggimai s'è fatta Italia,
Ch'io, non che dirmi suo campione, e inulto
Lasciar per essa d'un mio figlio il sangue,
Io sdegnerei di dominarla, ov'anche

Sterminar potess' io tutti i suoi mille

Guelfo.

Vili signori, e la più vil sua plebe. Averardo. Inerme freme, e sembra vile Italia Da che i signori suoi vietano il brando Al depredato cittadino, e cinti Di sgherri o di mal compre armi straniere, Corrono a rissa per furor di strage E di rapina; e fan de' dritti altrui Schermo e pretesto alla vendetta, e quindi Or di Lamagna i ferri, or gl' interdetti Del Vaticano invocano. Ben s'ode Il Pastor de' fedeli gridar : Pace! -Ma frattanto, a calcar l'antico scettro Che a Cesare per tanto ordine d'anni Diedero i cieli, attizza i prenci: e indurli Ben può alle colpe; non celarle al guardo Di chi vindice eterno il ver conosce. Ma a noi che pro chi vinca? Infame danno Bensi a noi vien dal parteggiar da servi In questa pugna fra la croce e il trono, Per cui città a cittade, e prence a prence, E castello a castello, e il padre al figlio Pace contende, e infiamma a guerra eterna L'odio degli avi, ed a' nepoti il nutre. E di sangue, e di obbrobrio inonderemo

Per l'ire altrui la patria? Imbelle, abbietta, Divisa la vedran dunque i nepoti Per l'ire altrui? Preda dell'ire altrui, Forse da tante e grandi alme d'eroi Fondata fu? - Togli alla Guelfa setta, Che in te fida, l'ardire; e a' Ghibellini Averardo il torrà. Congiunte e alfine Brandite sien da cittadine mani Le spade nostre; e in cittadini petti Trasfonderemo altro valore, altr' ira. E co' pochi magnanimi trarremo I molti e dubbi itali prenci a farsi Non masnadieri, o partigiani, o sgherri, Ma guerrieri d' Italia. Ardua è l' impresa, E incerta forse: ma onorata almeno Fia la rovina; e degli antichi al nome L' età future aggiugneranno il nostro. Se grande Italia un tempo era, nol cerco. Qual è la vedo, e la dispregio. Io patria Non ho che il trono, a cui nulla io prepongo, Che la vendetta. E a che parli d'eroi? Tacer fia meglio degli antichi; e giova Che stolti più di noi sieno i nepoti: La gloria altrui splende a mostrarci abbietti. Io del futuro a me chiudo la porta: Io sol dell' oggi ho cura. Ardire a' Guelfi Perchè voi li temete; e omaggio a Roma, Perchè sta inerme e frena il volgo, io presto: Mi benedice e non mi spezza il brando. -Se ragioni di pace altre non rechi,

Averardo.

Ti parti.

Guelfo.

Se nè patria omai nè fama Ti tocca il cor, di te medesmo almeno Amor ti vinca. Ribellanti e scarse Son le tue schiere: e di Salerno intanto Di bavariche spade orrido è il piano, Al signor mio devote, alla vittoria Anelanti e alla preda. Guelfo.

Antica è l'arte, Atta sol ne' codardi, onde il nemico Vuol atterrire altrui di quel terrore Ch' ei per sè prova.—

Averardo.

Si... teme Averardo
Pel figlio suo unico omai, che amore
Forsennato può torgli. E l'ira tua
Teme per la tua figlia; e per sè teme,
E perciò sol fuggì il tuo aspetto... ei teme,
Che tu a forza nol tragga un di a macchiarsi
Del sangue tuo.

Guelfo.

Io il bramo... ov'io del suo Nol possa. Ah, mai, se non se morto, e d'altra Man non vorrà ch'io vegga alfin chi egli era Quel mio fratello! — E quali patti or m'offre?

Averardo. Che tu Salerno e le castella e il mare, Esso Avellino e Benevento regga; E Guido in moglie abbia Ricciarda.

Guelfo.

Denno esser dunque da Ricciarda i patti Pria che da me. Perfidamente venne Altro orator; ma, a quanto io so,... nol vide. La udrai tu qui. Col tuo scudier frattanto Abbiate stanza, e la mia fè. — Mi siegui.

Accolti

## SCENA IV.

## AVERARDO, CORRADO.

Averardo. Corrado!... e il figlio mio?...

Corrado. Cauto qui riedi:

Da me saprà che in graye rischio stai.

## ATTO TERZO.

#### SCENA I.

## CORRADO, GUIDO.

Corrado. Deh, vien!

Guido. ...A che?... sol pel mostrarmi al padre

Ingrato appieno? — Eccovi soli; inermi; Ignoti forse per brev' ora a Guelfo.
E non che trar per voi l'unico ferro
Che a noi rimane... vedi orrido stato!...
Volger in me nol posso, e la funesta
Speme alfin torvi di mia vita. Or fatto
Vile davver son io... Lascia ch' io rieda...

Corrado. E che dir deggio?...

Guido. Oh ciel!... — Ma vedi queste

Imbelli mie lagrime vane?... al padre Di' che celarle a tutti deggio, e a lui Più che ad altr' uomo... lasciami...

Corrado. Deh Guido!

Anche il vederti al padre tuo contendi?
Senza te mi rivide, e tosto ei diessi
A questo passo estremo; nè fe'motto
Se non quest'uno: « Al popol mio soccorri
» Tu, s'io non riedo; » e si partiva occulto:
Mal suo grado io seguivalo. — Gli fia
Or destro il tempo a favellarti e il luogo:
Oui Guelfo ingiunse ch'ei l'attenda...

Guido, Vedi...

Fuggir nol posso... ei vien.

Corrado. Starò da lunge Vigile intorno del tiranno ai passi.

## SCENA II.

## GUIDO, AVERARDO.

iuido. ...Signor...

huido.

iido.

verardo. Oh figlio mio! — Tu piangi? — e tremi? —

Dimmi tu pur, se impallidir vedesti Mai, se non oggi, di tuo padre il volto?

A pianger tu... forza mi fai; tu solo.

verardo. Ne gemi tu per l'onor nostro? Il nome
Mentir degg' io; venir furtivo e umíle
Dov' io saprei correr col brando: e quasi
Da bassi iniqui oltraggi, e più dal troppo
Timor per te, tratto a svelarmi, e insieme
Perdere e fama e patria e figli: e quando
Da vincitor io dar potrei perdono,
Il chieggo; e a chi!... — Sangue vuol Guelfo.

uido. Il nostro

Incerto, e poco è a dissetarlo: ei pronto Tien della figlia l'innocente sangue.

verardo. Dono è di lei se ancor son padre; e il paga
D'acerbissime lagrime: nè mai

Mi crederei d'averti salvo, ov'ella Schiava restasse. Ma il suo scampo e il nostro

Nell' armi sta. Se qui non eri, or certo
M' era il trionfo. Molte vele a noi

Pisa inviò che il mar quindi e la fuga Torríano a Guelfo. Alle mie tende, irati

Del sangue ond' ei punisce ogni lor fallo, Molti de' suoi rifuggono; e se pronti

Assalirem le mura ove la notte Ombrosa sorga, sbaldanzito a un tratto

Il tiranno vedrai, che dal timore Proprio e dal nostro il suo furor desume. Quindi il furor fia disperato. — Ahi! certo,

Ricciarda mia, certo il tuo scempio or veggio.

verardo. E teco il mio, — se patria io non avessi. vido. Signor, deh! corri a vendicar quel figlio,

Che non moriva ingrato: abbatti l'empio: Spegni le faci onde in Italia infuria
La Guelfa setta. Io no, padre, non bramo
Che il glorioso brando tuo si calchi
Dal traditor. Ma nè sperar tu dèi,
Nè bramar più ch'io viva. Ogni mia speme,
Poca ed iniqua... odimi, e fremi — tutta
Posta io l'avea nella vittoria sola
Di Guelfo.

Averardo.

O mio misero figlio!... Al pianto, Più che all'ira mi sforzi. E si funesto Amor t'acceca!

Guido.

Amor, io solo il sento; Sol io mi so quanto da lunge ei scerna Le sue vere sciagure. In forza altrui È l'infelice donna mia : più m' ama Più ch' io stesso non l' amo; e in sè pur chiude Core e virtù di figlia, e il padre mai Non lascerà finch' è in periglio; ed io Non vorrò indurla a tal disdoro io mai. Sol se un dì ci vedrà miseri e inermi, Vinti da Guelfo e senza patria... allora M' anteporría forse al felice padre. — Ma, non che mai gioirne, io sdegno e abborro Cosi iniqua lusinga, e mal mio grado Talor m' assale; e a te svelarla io deggio: Giusto è ben che tu sappia or per qual figlio T' armi e t' arrischi, onde ti sia men grave S' oggi tu il perdi.

Averardo.

Tutto perder bramo,
Anzi che te; ma tutto perdo io teco
Finchè tu chiudi a ogni speranza il core,
Finchè ogni umano ajuto or la deserta
Vergine teme o sdegna.

Guido.

Morir meco, Null'altro può, nè vuol Ricciarda; e questo Ultimo dono di sublime amore Sol da lei sperar deggio; e da te. o padre, Il non vietarlo. Alla tua patria vivi,
O generoso; e il deturpato seettro
A redimer degli avi, e la tua casa,
E queste tombe; e il tuo Guido e Ricciarda
Saranno in sacro e lagrimato avello
Di tua mano congiunti; — altro non puoi.
Quai che pur sien dell'armi oggi gli eventi,
Si certo io son ch'ella sè stessa or serba
Vittima incauta a sua virtù, ch'io spesso
Veggo lo spettro di Ricciarda; e l'odo
Parlar, e dirmi: — Il padre mio m'ha uccisa.

Parlar, e dirmi: — Il padre mio m' ha uccisa.

verardo. Empio il conosco; non però il presumo
Si disumano. O Guido mio! non vive
Padre si iniquo, che non senta in core
Pietà de' figli suoi. — Ma il ciclo a' figli
Non diè pietà per gl' infeliei padri!
Terror t' illude per l' amata donna;
Terror men vano è il mio...

uido.

Nė tu mi salvi. —

Or mi costringi a seguitar tuoi passi,
Ch'io snaturato figlio esser non posso,
Quanto infelice io sono; — ma ch'io viva
Far non potrai. S'anche pietà del padre
A tollerarle m'astringesse, ahi! lente
Mi struggeranno agli occhi tuoi le angosce
Mie disperate. Con sicuro e quasi
Lieto sguardo io finor vidi la morte.
Solo il tuo lungo necessario lutto
Pianger mi fea; ma il tuo periglio orrendo
Mi strazia il cor di nuova piaga, e ch'io,
Padre... io da te non attendea.

### SCENA III.

AVERARDO, GUIDO, CORRADO.

'orrado.

Lontano

Guelfo non è forse da noi : le guardie In armi vidi. Averardo. Addio... se sconosciuto

Pur anche io resto, rivedrai tuo padre.

Guido. A morte resti.... oh cielo!...

Averardo. A prova estrema

Venni, e starmi degg' io fino all' estremo. — Ma se il tornar qui mi fia tolto, al brando, Spietato figlio, io disperatamente La tua salute fiderò. Nel campo Qual io vissi morrommi; e a Dio l' estremo Priego per te rivolgerò, che padre Non sia tu mai.

Guido. Me misero! Il tuo prego

Cadrà su lei ch' esser dovea tua nuora!

Corrado. Deh! t' invola.

Guido. Purchè tu viva... ah, ch' io Più mai non tocchi la tua destra, o padre!

Piangi Ricciarda, e al figlio tuo perdona. — E tu all'amico.

#### SCENA IV.

## AVERARDO, CORRADO.

Averardo. E tu — tu pur, Corrado, Ţu, più che figlio, sovrumano amico,

Perir vorrai?

Corrado.

Or pel tuo figlio solo

Tremar dèi tu; ma per la patria io tremo,
Chè prence e amico, ove tu cada, e padre
Perderem tutti. — Vien Guelfo.

#### SCENA V.

AVERARDO, CORRADO, GUELFO, RICCIARDA, Uomini d'arme.

Guelfo.

Costei,
Di sé donna oggimai, darà alle offerte
D'Averardo risposta alta, assoluta;

Në forse a grado mio.

Ricciarda.

Ma qual l'attende
Guelfo dalla sua figlia; e il tuo signore
Da lei che nuora elesse; e Italia tutta
Dalla nipote di Tancredi. Trema
Forse l'esangue labbro mio; ma parlo
Mentr'io dal cor la speranza mi svelgo
Con cui sostenni la mia vita;... ed ora
Più ancor m'assale... ed io vinco morendo. —
Il mio signor m'impone oggi ch'io giuri...
D'obbliar Guido...

Guelfo. Ricciarda. Odiarlo.

Io nė ciò posso Che non è in mia balía; ma se il potessi, Di abbietta alma sarei: ne tôrre io deggio Anche il mio core a chi, se udisse quanto Udrete or voi, di duol morrebbe. Io lui Unicamente amai: lui senza speme Amo pur anche, e morir sua pur voglio, Ma pria che data, gli fui tolta; e quindi Veggio mio padre in guerra, e tanta apersi Piaga alla mesta anima sua, ch'io sola Forse potrei sanarla; - io che compagna, Quando fanciulla, orfana, incauta, un giorno Mi abbandonò la madre, unica a Guelfo Rimasi: e a lui la moribonda donna Fidò la figlia; e a me il consorte, afflitto D'occulte orride angosce. Ah! se la calma De' suoi di pende da me sola; e sola Cagione io son di tante stragi, e il cielo Offenderei s'io di mia man perissi, Deh, omai l'armi posate! Al padre io resto-Nė sarò d'altri mai. - Odi tu, o madre! Forse... col mio sospiro ultimo... il dico... Giuro: Ch'io non sarò moglie di Guido. -E un altro, o madre, giuramento ascolta: Finché da te raccolta esser io possa Nella tua pace, mi vedrai qui errando,

Tacitamente invocar l'ombra tua. A me talamo e reggia e asilo e speme Fia questa tomba, ch'io tocco tremante; E dove teco m'accorrai, tel giuro, Infelice e innocente.

Guelfo. Il primo è santo:
Dell' altro voto io ti sciorrò. Straniero
Sposo e lontana sepoltura avrai.
Esci.

Ricciarda. Non morrò d'altri. — Ad Averardo Dite che il suo figlio consoli... e il salvi.

## SCENA VI.

GUELFO, AVERARDO, CORRADO, UOMINI D'ARME.

Guelfo. T'è assai risposto. Or quanto udisti apporta.

Averardo. E guerra insiem?

Guelfo. E tal, che poscia il piano

Sotterrar possa tutti i vostri, o i miei.

Averardo. Da capitano il prence mio guerreggia
Sino al trionfo; ne alla strage anela,

Ne morte incauto affronta.

E a me si cela,

E mi manda i più arditi. Or dunque godi
La morte, tu per esso. A entrambi io scorgo
Non so che in volto di superbo e astuto; —

Ma tu più molto, o erce nuovo d'Italia,
Co' sensi tuoi, col mal represso orgoglio,
Con quegli sguardi che pictoso ad arte
A Ricciarda volgevi, in cor mi svegli
L'infame figlio d'Averardo, e insieme
Tutto il mio sdegno, — e tal... ch'io t'abborriva

Averardo. Non abborro io mai;

Bensi dispregio. Or tu rompi a tua posta
La fede.

Guelfo. E della tua chi m'assecura?

Com'io ti vidi.

Averardo. Inermi siam.

Guelfo.

Ma non di fraudi. Guido, Ch' altri non fu di voi, non venne ei forse Qui di soppiatto?

Averardo.

Se ciò fu, la tregua Fu pattuita poscia. A giusta pena Esso veniva: a indegna noi; - ma infame A te; ne invendicata. I tuoi Normandi A te il lor duce chiederan, che ostaggio Lasciasti a noi.

Guelfo.

Se chi t'invia qui fosse, Non sol gli umani sdegni e le altrui vite A vil terrei; ma e vita e trono e ciclo, Purch'io vedessi trucidata alfine Quell'odïata unica vita. Ah, indarno Ciò dalla guerra io spero sempre! A voi Di vili insidie e di codarde tregue È pretesto la guerra. Or va: ben d'altro Sangue m'è d'uopo che del tuo. - Bendate Gli occhi a costoro: abbian commiato e scorta. Mi seguan gli altri su le rôcche e al mare. Inevitabil pugna oggi v'appresto.

Averardo. Del di gran parte è corsa; e fin all'alba Già fermata è la tregua.

Guelfo.

Io la disdico. La notte a voi farà il mio ferro e il foco Orrendo più.

Averardo.

Te preverremo; e troppa Sarà la notte all'empia strage e al lutto.

## ATTO QUARTO.

### SCENA I.

### RICCIARDA.

Torgli il pugnal degg' io. — Nè omai può salvo Fuggir per or; nè oggi vorría lasciarmi. Troppa certezza ch'io scontar col sangue Deggia i di che gli serbo, i suoi pensieri Ostinata possiede. — Ed oggi io stessa Quel terror (vano forse), io mal mio grado Più mestamente il sento. Ah, di qual mano Morrei!... Tu, Guido, spirar mi vedresti... Fuggi, o Guido, e ch'io pèra. Empia son io Se tu qui a morte e alla vendetta resti. — O padre, io dunque un uccisor ti serbo? — Eccolo; e il giurar mio di duol mortale Già l'ha piagato... E dirgliel degg'io prima.

#### SCENA II.

## GUIDO, RICCIARDA.

Guido. Langue il di appena, e già qui stai?

Ricciarda. Men lieve

È il mio periglio, or che con molti Guelfo
È alla marina; or ch' io ti deggio... — ahi, lassa!

Alla mia giungi la tua destra, o Guido — I detti estremi deggio dirti; e amaro, Amaro più ch' io non credea... l'addio.

Guido. Ti scorre intorno il sel di morte. — Ah, ch' io Trafitto almen sia teco or dal novello Stral che t'uccide!

Ricciarda. Il sei, Guido. — Ti ho fatto Irrevocabilmente oggi infelice.

Deh, parla! E che farmi infelice or teco Guido. Può, ch' io nol sappia?

Ricciarda. A te il celai finora.-

Sin da quel di che tuo fratel pería, Guelfo m' elesse altro marito, e avviso Men diede allor; ne d'indi in poi fe' motto, Chè dal ciel derelitto, e d'ogni umana Gioja, non sosteneva ei di partirmi Dalla sua casa. Io speme ebbi nel tempo. Ma più orrende lo investono le angosce, Quanto sa ch' io più t' amo; e per me nuova Ira e pietà l'assale, e a giurarti odio Traeami...

Guido.

E tu?

Ricciarda.

Spergiura esser non posso, Ma në spietata figlia. Oh! se vedessi Come i paterni affetti, e la vendetta, E la insultata ira divina, e l'onta Del sangue sparso, e ardor nuovo di sangue In un solo furor travolgon misti La perturbata alma del vecchio! Orrore Di nuove colpe, e pietà del suo stato A questo avel mi conducean tremando. -Dinanzi a due de' tuoi guerrier, giurai... D' amarti si... ma di non viver tua. O Averardo, che cor, quando l'udisti,

Guido.

Che cor fu il tuo!

Ricciarda.

Tuo padre!

Guido.

E vide allora

Nel mio seno e nel tuo lento piantarsi Il sol pugnale ch' io temea di Guelfo.

Ricciarda. Nè farsi noto a me potea, nè guida Io farmi a lui; ch' ei per te venne.

Guido.

E il vidi!

Ricciarda. Se fosti sordo al generoso padre, Me non udrai. Colpevol di tua morte Il padre mio teco farai.

Guido.

Ricciarda,

Pur ti lusinghi? Ancor certa non sei Che quando il mio non abbia, ei d'ogni sangue Si sbramerà? Lieve cagion fia giusta Al suo pugnal, se i tiranneschi cenni Tutti non compi, tutti. Eternamente Fuggirmi dėi; ma fuggi, fuggi Guelfo, Per pietà! se non vuoi morir tu figlia D'un... parricida... - Deh! se m'ami, a nuovo, Alto, tremendo - necessario sforzo T' appresta : vedi, piangendo ten prego... Benchè è tempo oggimai ch' io non ti provi Col lagrimar s'io t'ami. Altri, o Ricciarda, Altri t'abbia. Tu lieta, ah! non sarai In braccio ad altri; ma vivrai tu almeno. Ed io, per te, per l'infelice nostro Amor, ti giuro che di ferro il mio Dolor, ne d'altra violenta morte Non troncherò; ma vile, e al mondo occulta, Reggerò la mia vita.

Ricciarda.

S' io corressi D'altr' uomo in braccio, e tollerarlo, o Guido, Potessi tu, - funesta amante e moglie Sarei per sempre; ed anzichė obbliata Tenermi e vile, allor ti vorrei spento. Bramerei sempre che il rival tuo al sangue Chiamassi; e quindi svierei il tuo braccio Dall'innocente, e il drizzerei nel mio Cor disleale a strapparmel dal petto; E quanto più tu mel sbranassi, io tanto Più t' amerei, chè l' onta iniqua a dritto Vendicheresti e l'amor tuo... — Ahi lassa! Sì m' ami tu, che in te sol puniresti Ogni mia colpa. - Ma se mai... nė il credo... Guelfo in me incrudelisse, allor la vita Ben sosterrai magnanimo: tu un padre Strascinar non vorrai nel tuo sepolero: Viver dovrai per obbedire al santo Cenno ed al pregar mio, che col sospiro

Eterno a te rivolgerò per dirti, Che tu tacito, altero, a lenti passi Mi segua... — Un loco evvi di pace, ov'io Preceder forse ti dovrò.

Guido

Ma il varco .

Il tengo io primo; e dietro guardo sempre
Se mi precorri. Vigilando aspetto
D'udir suonar la tua ora suprema
Per mostrarti la via.

Ricciarda.

Tu il puoi: ne un punto, A calcar l'orme del tuo sangue, un punto Non mi starei. Forte non son ch'io possa Aspettar morte, se a perpetuo lutto Io da te resto abbandonata. — Ah! poscia Di guerra in guerra e d'una in altra morte Per quelle eterne tenebre del pianto Ti cercherei, ma invano. Sol chi vede Quanto il dolor mi fe'lunga la vita, E il pregar delle afflitte anime intende, Darammi asilo. Già sento che in breve M'udrà pietoso. Ivi la tua Ricciarda T'aspetterà... Deh, Guido! a te per ora Bastin le mie lagrime estreme.

Guido.

Estreme
Non fien per te, se non quando tu al cielo,
Donde certo venisti a far tremende
Di virtu prove, tornerai. — Ma inulte
Pur non saranno. Non morrai tu inulta.

Ricciarda. Guido, dammi quel ferro.

Guido.

Anche la fama,
A non mertarmi l'ira tua, darei;
Ma stolto amor fia il mio, se a non mertarla,
Miro il coltel sovra il tuo core, e il lascio
Immerger tutto. Ma virtù è il soffrire
Perchè tu viva. Ad altri basti il pianto
E la memoria dell'amata donna;

A me non già.

Ricciarda.

Dammi quel ferro, Guido.

Guido. A te il serbava, se per te il chiedevi:
Or a me il serbo, allor che disperata
Sia la tua vita.

Ricciarda. Ma, se vedi armata Su me la man?...

Guido.

Basta a più morti un ferro. —

Mal tu volevi a me celarlo. Morte

Certa, imminente — e dal padre paventi.

Ricciarda. Temo il suo cor turbato, e il mio che indurmi
Non può che d'altri io sia; — ma l'amor tuo
Pavento io più, quando il paterno braccio
Sospeso stesse, e tremasse a svenarmi...
Affretterai tu il suo delitto e il nostro...
Te vedrò ucciso ed uccisor. — Te solo
Ucciso forse... E da tua morte il dono
Funesto avrò d'odiar morendo il padre,
E d'esecrare ogni pietà che avesse
Della sua figlia.

Guido. Abbi il pugnale.

Ricciarda. Oh stato !...

Inerme stai se il lasci; e fra non molto Ferverà orrenda la notturna pugna.

Guido. Occulto assai qui sto. La pugna e l'alba Chiara faran nostra ventura appieno. Se Guelfo è rotto, io da tremendo avviso, Che lungamente in cor mi parla, certo Son di tua morte. Utile è a Guelfo il ferro.

Ricciarda. Ohimė! — Deh, Guido, il tieni!

Guido.

Ma funesto
In mia mano gli fia; nè a te più ascondo
Ciò che a ragion sospetti.

Ricciarda. Oh ciel!

Guido. Più caro

Un brando avrò, se ad Averardo infauste L'armi saran: teco il morir m'hai tolto. Purchè tu viva, o mia Ricciarda, Guelfo Trionfi e regni, e seco t'abbia ei sempre.

Ricciarda. M' avrà Dio sol. Doman, s'oggi non pero,

uido.

Fuggirò all' ara. Il tempio e il vel di Cristo Mi torrà agli occhi umani. — O Guido, allora Altro rival tu non avrai che Dio. Meno infelice, poichè alfin non chiudi Tutte le vie di tua salute, or sono; — Ma per sempre io ti perdo... Addio... Deh! parti: Chè a Guelfo mai il suo pugnal non rieda.

Tremando il tolgo dal mio fianco.

cciarda. ... Ahi, rio

Dubbio!... Ma se a te il lascio, a te ed al padre
Funesta e iniqua io mi sarei... — Mel porgi.

ido. Fuggi, e ratto il nascondi; io tremo... Addio.

cciarda. Ti rivedrò pria che tu parta, o Guido;

Ti rivedrò.

### SCENA III.

### RICCIARDA.

...Nè ancor fosca è la sera; Me per la reggia ognun vedria col ferro... Star qui a lungo non deggio. A ogni occhio umano Per or fia tolto in quel remoto avello...

### SCENA IV.

RICCIARDA, GUELFO, UOMINI D'ARME.

telfo. Qui rintracciarti io dovrò sempre?... Un' arma
Di man ti cade! — O! ti conosco, atroce
Daga! Ben torni a me. Vien ch' io t' accolga,
Non come un di... ma per trarti pur sempre
Un' altra volta del mio sangue tinta.

#### Silenzio.

telfo. Empia donna, t'accosta. — Al furor mio, Vedi, sottentra alfine orrida calma: Non son più incerto se abborrirti io posso. Di pianto si, ma non di ferro; o almeno Non ti credea di questo ferro armata.— Conoscil tu?

Ricciarda. Guelfo. ...Di Guido... era.

Snudato

L'hai tu per anche?.... Or mira. - Tu nol vedi, Spietata, tu; ma il vedo io di che sangue Grondante è ancor !... È ver ; io non tel dissi Quando di questo fodero tu stessa L'ornasti; è ver; - ma il cor non ti fremea? Non t'accorgevi con che orribil gioja D' umíle ch' era questo acciaro il volli Far gemmato e regale? E a me dagli occlii Tôrlo indi volli ; e al più abborrito braccio Che fosse mai lo diedi; - ed ei tel rende, Oggi tel rende onde tu in cor mel pianti! Tremi, perfida? - A me del pianto antico Riardon gli occhi... O a me daga funesta! Nel mezzo il cor d'un mio figlio, e il più caro, Ti trovai, quando il raccogliea nel campo. Qual pur fosse la mano, empia, villana, Atroce man fu che si addentro il seno Del giovinetto aperse. - E il braccio al figlio D'un nemico n'armai, per saper sempre Che impugna un ferro di quel sangue intriso.

Ricciarda. O madre mia!

Guelfo.

Arretrati. Con mani
Empie tu quella sepoltura abbracci; —
Ma e chi tel diè? — Due soli erano, e inermi,
Qui. Si partiano meco. A piè del mio
Destrier li vidi valicare il ponte.
Rispondi.

Ricci arda.

Io 'l tolsi.

Guelfo.

Dove ? Come ? Quando ? A chi ? — Perfida, taci ? — Ecco la notte : Tu il redentor qui aspetti ; e ognor più indugi Me dal pugnar. Ma vincitore, o vinto, Tornerò a darti libertà sol io. Ricciarda. Dal ciel l'aspetto, ed innocente.

Guelfo. Ardita

Ti se' fatta ad un tratto? In te più l'onta Freno non è: qui tra' paterni avelli Accoglievi il tuo drudo — e se nol celi Qui ancora... or riede, or le mie rôcche assale! — Mi rivedrai: tu invan, perfida, allora Eluderai le mie domande.

Ricciarda.

Stava
Nella tua casa il ferro. A disviarlo
Da te che pronto se' a svenarmi ognora,
Mel tolsi a forza. Alcun periglio omai
Su te non pende. Or tu svenarmi puoi;
Nè più discolpe nè lamenti udrai.
Di ciò solo ti prego: d'ogni strazio
D'ogni altra man, non della tua, mio padre,
Nè con quel ferro, me dall'infelice
Mia vita sciogli...

Guelfo.

Il mio periglio cresce Quanto io più tardo la vendetta mia... Mal la fo, se ti perdo... - A che più bado? Investito è Salerno; e sciagurato Prence sarò, mentr'io venía per farmi Men sciagurato padre. A liberarti De' miei danni io correva, a liberarti Della mia vista che tu abborri. Al porto Stan su le vele i miei nocchier, che tosto Dovean recarti ove da me lontano Avresti sposo e reggia... Or vil n'andresti, Misera ed empia. Almen ti avesser pria Punita i venti e l'onde! - Olà - Ruggero, Premio ti sia del tuo signor la spada; Tien. Ho una daga, che al trionfo o a morte Fia troppa. - In guardia, e se mai cara l'ebbi, Or l'ho più assai, ti sia Ricciarda. I tuoi Veglino in armi ad ogni soglia; accerchia Il castello ed il fosso: altri s'asconde Qui forse; e certo ei venne, ed osería

Tornarvi. Ma la figlia mia, la figlia, Più che la reggia salvami. — Tu, donna, Meco rimembra ch'io non ho più figli.

# ATTO QUINTO.

## SCENA I.

Notte.

RICCIARDA, Uomini d'Arme.

Ricciarda. Più la comune che la mia sventura
Pianger dei tu. Del cor discreto, umano,
Onde, o Ruggier, prova mi dai bramando
Di salvare i miei giorni, al signor tuo
Prova miglior darai, se non insulti
I suoi comandi estremi. A lui voi pochi
Fidi restate: ed or ch' è vinto, alcuno
Non sarà forse che l' esangue spoglia
Riporti a me, s' ei cadde! — A me fia sola
Gioja ch' ei torni, e almen trovi la figlia.
Da voi ciò bramo. Il pianto e la pietosa
Memoria vostra mi fia cara un giorno.
Vegliate or dunque a me d'intorno, tanto
Che presso a questa sepoltura io preghi.

## SCENA II.

GUELFO, RICCIARDA, Uomini d'Arme, Guerrieri

Guelfo. Tempo a regnar m' avanza sol ch' io possa
Morir senza esser domo. — Ite voi dunque,
Stranier, con gli altri a chi trionfa. Abbiate
Preda i tesor della mia reggia, innanzi
Che giunga il vile usurpatore. A Guelfo

Bastan le tombe, e la sua figlia, e un ferro. Ite... obbedite. — Ite... Ancor vivo.

#### SCENA III.

## GUELFO, RICCIARDA.

Guelfo.

Or m'odi. -

Dicesti tu, che sovra me pendeva Il ferro?

Ricciarda.

Il dissi.

Guelfo.

E tel diè Guido. Ad altri Concesso ei non avria si caro arnese. E sol d'oggi l'avesti? — Donna, al padre

E al ciel tu parli dal sepolcro.

Ricciarda.

D' oggi.

Guelfo. Chi fuggi all' alba un brando avea: se questo Pensatamente ei ti recava, iniqua Sei che il togliesti. E a che il celavi? e quando Mi credevi alla pugna, a che t'armasti? — Dal disperato tuo silenzio io voglio Trarti, e la via di tua salute aprirti. Se dopo l'alba, o allor ch'io giunsi, avuto La daga hai tu, Guido qui stassi. Chiusi Dall'alba fur gli archi sotterra ond'altri Venir poteva o ritornar per l'onda. Pende da un detto il viver tuo. Rispondi:

Ricciarda.

Qui il vidi: ma non seppi io dove S'andasse.

Guelfo.

Parla — Breve tempo a' detti, E alla tranquilla mia ragione avanza.

Ricciarda. Qui, ove ti parlo i detti estremi, il vidi. E ch'io, signor, non menta, abbine prova Da ciò: che ov'anche or il sapessi, indarno Mel chiederesti. Né del suo furore Vo' farmi rea, nè di sua morte...

Guelfo.

O il sangue

Oggi darammi, o un sempiterno pianto. Vinto non son se ho la vendetta-in pugno. Ei quindi, o tu non dei più viver.

Ricciarda. 10.

Guelfo. Colpevol sei, se per lui mori, indegna! Colpevol più, che mel sottraggi. — Or mori..

Ricciarda. Sangue versi innocente! — a me quel ferro...
L'immergerò dentro il mio petto io sola!...
Dell'orror di tua colpa impallidisco,
Non di rimorso. — No; vedi, non tremo.
Error mio fu se occultamente amai;
Ma al ciel, che solo il seppe, io da quel giorno
Pagai pena di lagrime. Tu santo
Festi poi l'amor mio. Guido un fratello
Pianse per me... poteva io non amarlo?
Era qui armato; ma non che insidiarti
Mai da più dì, mi diè il ferro a non trarlo
Se mi vedeva in quest'orribil punto...

Guelfo. Ahi nuova orrida angoscia!... ei parricida Può ancor vedermi, e non potrò svenarlo!

Ricciarda. A me dunque quel ferro. Eccomi presso
A mia madre per sempre: in pugno l' elsa
Guido vedrammi, e non sarai tu infame...
Piangerà teco su l' esangue tua
Figlia innocente; e la vedrai pentito,
L' abbraccerai gemendo, e a te pietoso
Fia l' eterno perdono. — O Re del cielo!
Il verso io stessa, onde a te innanzi il padre
Del mio sangue non grondi.

Guelfo. In Dio tu fidi?

In Dio che solo a vendicarsi regna?
Già della lunga sua notte infernale,
Mentre ancor alla luce apro questi occhi,
M'ha ravvolto e atterrito. Orrendamente
Rugge intorno alla trista anima mia
Tenebroso trà i fulmini. Il suo nome
Non proferisco io mai, ch'ei non risponda:

« Alla vendetta io veglio; » — e la vendetta

Nel mio petto mortale indi riarde, Poichė perdono ei niega... - Ah! ma te sola Per vendicarmi io svenerò? O mia figlia! Se tu innocente sei, te Iddio, te muta, Insanguinata ombra al sepolcro mio Manderà ad aspettarmi insino al giorno Che sorgerò dalla polve e dall' ossa... Nė mostrerai tu a me... - tu co' tuoi sguardi, Solo rifugio all' incerta mia vita, Già mi perdoni... - ma io ti vedrò in viso Le angosce ond' io da si gran tempo ho spenta La tua lieta bellezza. - Il fumo e il sangue Usciran della piaga, e Iddio stendendo Su quel sen la sua spada: « Empio, contempla: Tu, padre, hai morta l'innocente figlia! » -A terra, a terra, fatal daga... O figlia... Trammi a morir... io più viver... non deggio.

Ricciarda. Vien meco, vien...

Guelfo.

Profugo prence, trova Certa una tomba mai? Potente io fui, Sarò deriso. Fui temuto, e a' miei Passi opporran le faci. Il mar di fiamme Arde già... Infida una città toscana L'empiea di vele; e i miei navigli incende.

Ricciarda. Apre il suo grembo agl' infelici Iddio.
Padre, deh! vien... Te fuggir regalmente.
Solo a salvar la figlia tua, vedranno:
Avran pietà di noi prostrati all' ara.

Guelfo. L'abbian di te; d'essi non l'ebbi io mai.
Obbrobrio, obbrobrio mi sarà lo scettro
Se nol porto sotterra! — O donna, fuggi:
Sto co'miei padri, che non fur mai vili.

Ricciarda, Ch' jo mai ti lasci?

Guelfo.

Io del legnaggio mio
Unico resto, e al nuovo sol fia spento!
Tu pur... tu dunque andrai preda al bastardo
Che il regno e l'ármi ed il mio nome usurpa?
Anche dal mio cadavere il tuo pianto

M' involerà?... Non m' ha già tolto i figli?

Ricciarda. Ohimè! deh, torci da quell' arma il guardo!...

Ricciarda. Ohimé! den, torci da quell'arma il guardo!...
Non m'ode, ahi lassa! e più truce la mira!

Guelfo. Torna a me dunque, o dono orrido! — Rabbia
Ti mise in cor di un mio figliuolo. Rabbia
Ti diè a un nemico che ferir non seppe,
E il diè a femmina rea. Rabbia, a qualunque
Final vendetta, e sia che può, ti afferra.

Silenzio.

Guelfo. Dov' è colui?... su le reliquie sieda Anche de' morti, io nel trarrò. — Codardo, Tuo padre vinse; esci: or tu puoi. — La sposa Qui avrai; qui è l'ara e il talamo.

#### SCENA IV.

RICCIARDA SOLA, ADBRACCIANDO SILENZIOSA IL SEPOLCRO DI SUA MADRE, MENTRE GUELFO SI PRECIPITA VERSO LE VOLTE SOTTERRANEE. \*

La voce di Guelfo lontana.

La tua

Donna per te morrà.

Silenzio.

La voce di Guelfo ravvicinandosi. Esci, codardo!

Silenzio.

## SCENA V.

GUELFO, RICCIARDA.

Guelfo. Ma vieni tu; perfida tu, dei farmi Scorta a trovarlo, a scoperchiar quell'arche, A sovvertir le ceneri, e dall'ossa Dissotterrarlo...

T' odo.

Ricciarda.

Statti... oh ciel !... Col mio Spirto sol lascio la tua man.

Guelfo.

Codardo! Codardo! Codardo! Tremendamente io grido. — Intendi.

Silenzio.

### SCENA VI.

## GUELFO, RICCIARDA, GUIDO.

Guido.

Ricciarda. Non ti sciorrai fuor di mie braccia, o padre...

Morta, d'attorno ti starò più avvinta.—

Tu, Guido, fuggi... deh!

Guelfo.

Costei nud' ombra
Ti seguirà, se fuggi.—Non far passo;
Nè difesa; nė cenno. Ove tu immoto
Non ripigli il tuo ferro, il riavrai

Non ripigli il tuo ferro, il riavrai Caldo dal petto dell' amata donna. A ripigliarlo accorsi, e puro ancora

Gnido. Del sangue suo; non già che in te presuma Pietà, nè orror di tanta colpa : io t'ebbi Per parricida sempre; e mio conforto Solo fu quindi di morirle appresso. Me svenar primo dèi; le fia men duro Così il morir: e tu in ciò sol mostrarti Men tristo padre oggi potrai. - Ma bada: S' osi ferirla, e ch' io viva, godrai Di poca strage. Il mio furor represso, Furor estremo, onnipotente, il ferro Fuor di quel seno e del tuo braccio antico Sverrà ad un tempo. Al mar, pel sanguinente Crin, pria che d'una lagrima tu possa Contaminar quella candida salma, Strascinerò il vegliardo parricida, Al mar, tua degna tomba. - Ecco mie leggi.

Seguo or le tue. Immobil taccio, e aspetto.

Ricciarda. Trapasseran per questo petto i colpi, O forsennati...

Svolgiti... Guelfo.

Ricciarda. Mio Dio!

Mi togli... ch' io l'empia strage... non vegga. Non le minaccie tue, ma il costei pianto

Guelfo. Fammi perplesso; e ancor per poco. - Ahi, d'altro, Ben d'altro amor che di paterno avvampi, O seduttore! E a che pur guardi altero? Tu che ne' tetti altrui teco celavi L'omicidio e la trama? Tu che un ferro Desti a una figlia a trucidare il padre, Se scellerata esser poteva e ardita Quanto l' hai fatta vil, perfida e stolta? Io di man quasi il perdo, or che pur deggio Giustamente punirla. - No, nol perdo; E se per altra via giunger non posso Sino al tuo core, il piagherò per questa.

Guido. Donna, se a lui basta il mio sangue, or lui D'orribil colpa, e me d'orribil vita Trarrai. Deh! il lascia. - A te dunque io m'appresso, Guelfo ... 1

Ricciarda. Alii! non più...

Guido. Fu scarso il colpo; il sangue

Mi sgorga a pena, e non dal core: or vedi, So più morir che tu ferire.

Or Guido. Ricciarda.

Si m' ami tu? T' arretra!...

E ancor l' hai salvo !... Guelfo.

D'armi e di faci ecco la reggia è piena...

Ricciarda. Guido, siam salvi! arretrati; - mio padre Non ferirà ta figlia sua.

1 All' avvicinarsi di Guido, Guelfo si avventa e lo ferisce, e Ricciarda torna ad afferrargli il braccio.

#### SCENA VII.

GUELFO, RICCIARDA, GUIDO, AVERARDO, CORRADO, GUERRIERI E UOMINI D'ARME CON FIACCOLE.

Guido. Nessuno

S'accosti a Guelfo; o svenerà Ricciarda. Mio fratel chi è di voi? — Mostrisi omai

Col trucidarmi.

Guelfo.

Guelfo.

Ricciarda. Lasciami, o Averardo,

Il padre, a me che t'ho serbato il figlio. Tu se' Averardo! Tu? Securo stavi

Fra' carnefici miei! — Tu, sciagurata,

Già il conoscevi?

Guido. In me, Guelfo, in me piena

Farai vendetta: in me che il merto, e insieme Di costoro l'avrai. — Divincolarmi Saprò da voi malnati.... Or l'innocente Immolerai tu per salvarmi, o padre?

Mi lascia...

Averardo. E meco andrai sotto quel ferro. —
Odimi, o Guelfo. Al sangue tuo perdona;

Perdona; ed abbi e vita e regno e pace;

E m' odia.

Guelfo. Odiarti, e la ignominia e il lutto

Tollerar sempre di vederti vivo? — Vivi. Ma disperato il figliuol tuo Funesti ognor la tua vecchiezza, e tragga

Nel tuo sepolero il trono mio. Rimani

Deserto nella mia predata casa A veder spento il nostro sangue e il nome. Ratto più ad avverar che ad imprecarla

La sciagura son io. — Guido, contempla S'io so morir; se la mia destra or trema.

A me più orrenda morte, e a te più lunga, Ma certa omai, darà questa ferita. 1

1 Trafiggendo la figlia.

Ricciarda. Accogli, o madre !... la tua figlia...
Guido. Crudo

Più del tuo padre il mio, mi toglie a forza Di venir teco. Addio, ma per brev' ora.

Ricciarda. Vivi... ch' io possa rivederti. Tua Moro. — Perdona... al padre... mio. <sup>1</sup>

Guelfo. Ti seguo. 2

1 Spira.

<sup>a</sup> Trafiggesi.

# POESIE LIRICHE E SATIRICHE ORIGINALI.



# LIRICHE E SATIRICHE.

## DI SÈ STESSO,

SONETTO.

Non son chi fui; perì di noi gran parte:
Questo che avanza è sol languore e pianto;
E secco è il mirto, e son le foglie sparte
Del lauro, speme al giovenil mio canto;
Perchè dal di ch' empia licenza e Marte
Vestivan me del lor sanguineo manto,
Cieca è la mente e guasto il core, ed arte
L' umana strage, arte è in me fatta e vanto.
Che se pur sorge di morir consiglio,
A mia fiera ragion chiudon le porto
Furor di gloria e carità di figlio.
Tal di me schiavo e d'altri e della sorte,
Conosco il meglio ed al peggior m'appiglio,
E so invocare, e non darmi la morte.

¹ Nella difficoltà di distribuire con esatto ordine cronologico alcuni dei lirici componienti del nostro Autore, per questo e poi seguenti sette sonetti abbiamo seguito Pordine con i facono pubblicati la primo volta nel Nacvo Giornale dei Letterati; Pisa, 1802, tonto IV, mestre 4.

## A SÈ STESSO,

#### SONETTO.

Che stai? già il secol l'orma ultima lascia; Dove del tempo son le leggi rotte Precipita, portando entro la notte Quattro tuoi lustri, e obblio freddo li fascia.

Che se vita è l'error, l'ira e l'ambascia,
Troppo hai del viver tuo l'ore prodotte:
Or meglio vivi, e con fatiche dotte
A chi diratti antico esempi lascia.

Figlio infelice e disperato amante, E senza patria, a tutti aspro e a te stesso, Giovine d'anni e rugoso in sembiante,

Che stai? breve è la vita e lunga è l'arte:
A chi altamente oprar non è concesso
Fama tentino almen libere carte.

## ALL' ITALIA,

## SONETTO. 1

Te nudrice alle Muse, ospite e Dea, Le barbariche genti che ti han doma Nomavan tutte; e questo a noi pur fea Lieve la varia, antiqua, infame soma.

Chè se i tuoi vizi e gli anni e sorte rea Ti han morto il senno ed il valor di Roma, In te viveva il gran dir, che avvolgea Regali allori alla servil tua chioma.

Or ardi, Italia, al tuo Genio ancor queste Reliquie estreme di cotanto impero; Anzi il toscano tuo parlar celeste

Ognor più stempra nel sermon straniero; Onde, più che di tua divisa veste, Sia 'l vincitor di tua barbarie altero.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per la sentenza capitale proposta nel Gran Consiglio Cisalpino contro la Lingua latin Panno 1798.

## A FIRENZE,

#### SONETTO.

E tu ne' carmi avrai perenne vita,
Sponda ch' Arno saluta in suo cammino,
Partendo la città che del latino
Nome accogliea finor l' ombra fuggita.
Già dal tuo ponte all' onda impaurita
Il papale furore e il ghibellino
Mescean gran sangue, ove oggi al pellegrino
Del fero Vate la magion s' addita.
Per me cara, felice, inclita riva,
Ove sovente i piè leggiadri mosse
Colei che, vera al portamento Diva,
In me volgeva sue luci beate,
Mentr' io sentia dai crin d'oro commosse

## DI SÈ STESSO,

Spirar ambrosia l'aure innamorate.

#### SONETTO.

Perchè taccia il rumor di mia catena,
Di lagrime, di speme e d'amor vivo
E di silenzio; chè pietà m'affrena,
Se con lei parlo, o di lei penso e scrivo.
Tu sol mi ascolti, o solitario rivo,
Ove ogni notte Amor seco mi mena:
Qui affido il piànto, e i miei danni descrivo.
Qui tutta verso del dolor la piena:
E narro come i grandi occhi ridenti
Arsero d'immortal raggio il mio core;
Come la rosea bocca e i rilucenti
Odorati capelli, ed il candore
Delle divine membra, e i cari accenti
M'insegnarono alfin pianger d'amore.

# DI SÈ STESSO ALL'AMATA,

#### SONETTO.

Cosi gl' interi giorni in lungo, incerto
Sonno gemo! ma poi quando la bruna
Notte gli astri nel ciel chiama e la luna,
E il freddo aër di mute ombre è coverto;
Dove selvoso è il piano e più deserto,
Allor, lento io vagando, ad una ad una
Palpo le piaglie onde la rea fortuna
E amore e il mondo hanno il mio core aperto.
Stanco mi appoggio or al troncon d'un pino,
Ed or prostrato ove strepitan l'onde,
Con le speranze mie parlo e deliro.
Ma per te le mortali ire e il destino
Spesso obbliando, a te, Donna, io sospiro:
Luce degli occhi miei, chi mi t'asconde?

## ALL'AMATA.

Meritamente, però ch' io potei
Abbandonarti, or grido alle frementi
Onde che batton l' Alpi, e i pianti miei
Sperdono sordi del Tirreno i venti.
Sperai, poichè mi han tratto uomini e Dei
In lungo esilio fra spergiure genti
Dal bel paese ove or meni si rei,
Me sospirando, i tuoi giorni fiorenti;
Sperai che il tempo, e i duri casi, e queste
Rupi ch' io varco anelando, e l' eterne,
Ov' io qual fiera dormo, alte foreste
Sarien ristoro al mio cor sanguinente:
Ahi, vôta speme! Amor tra l' ombre inferne
Seguirammi immortale, onnipotente.

## IL PROPRIO RITRATTO,

#### SONETTO.

Solcata ho fronte, occhi incavati, intenti;
Crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto;
Labbro tumido, acceso, e tersi denti;
Capo chino, bel collo e largo petto;
Giuste membra, vestir semplice, eletto;
Ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti:
Sobrio, umano, leal, prodigo, schietto;
Avverso al mondo, avversi a me gli eventi.
Talor di lingua, e spesso di man prode;
Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso;
Pronto, iracondo, inquieto, tenace:
Di vizj ricco e di virtù, do lode
Alla ragion, ma corro ove al cor piace.
Morte sol mi darà fama e riposo.

### A LUIGIA PALLAVICINI

CADUTA DA CAVALLO SULLA RIVIERA DI SESTRI,

ODE. 1

I balsami beati
Per te le Grazie apprestino,
Per te i lini odorati
Che a Citerea porgeano
Quando profano spino
Le punse il piè divino,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fu dettata nel 1800, dorante il blocco di Genova. Fu pubblicata la prima volta dopo i precedenti otto sonetti nel sovraccitato giornale, 1802.

Quel di che insana empica
Il sacro Ida di gemiti,
E col crine tergea,
E bagnava di lagrime
Il sanguinoso petto
Al ciprio giovinetto.

Or te piangon gli Amori,
Te fra le dive liguri
Regina e diva! e fiori
Votivi all'ara portano
D' onde il grand' arco suona
Del figlio di Latona.

E te chiama la danza
Ove l'aure portavano
Insolita fragranza,
Allor che, a' nodi indocile,
La chioma al roseo braccio
Ti fu gentile impaccio.

Tal nel lavacro immersa,
Che fior, dall' eliconio
Clivo cadendo, versa,
Palla dall' elmo i liberi
Crin su la man che gronda
Contien fuori dell' onda.

Armonïosi accenti
Dal tuo labbro volavano,
E dagli occhi ridenti
Traluceano di Venere
I disdegni e le paci,
La speme, il pianto e i baci.

Deh! perch' hai le gentili
Forme e l'ingegno docile
Vôlto a studii virili?
Perchè non dell' Aonie
Seguivi, incauta, l'arte,
Ma i ludi aspri di Marte?

Invan presaghi i venti Il polveroso agghiacciano Petto e le reni ardenti Dell'inquïeto alipede, Ed irritante il morso Accresce impeto al corso.

Ardon gli sguardi, fuma
La bocca, agita l'ardua
Testa, vola la spuma,
Ed i manti volubili
Lorda, e l'incerto freno,
Ed il candido seno;

E il sudor piove, e i crini
Sul collo irti svolazzano;
Suonan gli antri marini
All' incalzato scalpito
Della zampa che caccia
Polve e sassi in sua traccia.

Già dal lito si slancia,
Sordo ai clamori e al fremito;
Già già fino alla pancia
Nuota... e ingorde si gonfiano,
Non più memori, l'acque
Che una Dea da lor nacque.

Se non che il Re dell'onde,
Dolente ancor d'Ippolito,
Surse per le profonde
Vie dal tirreno talamo,
E respinse il furente
Col cenno onnipotente.

Quei dal flutto arretrosse
Ricalcitrando, e, orribile!
Sovra l'anche rizzosse:
Scuote l'arcion, te misera
Su la petrosa riva
Strascinando mal viva.

Pera chi osò primiero
Discortese commettere
A infedele corsiero
L'agil fianco femineo,

E apri con rio consiglio Nuovo a belta periglio! Ché or non vedrei le rose Del tuo volto si languide; Non le luci amorose Spïar ne' guardi medici Speranza lusinghiera Della beltà primiera. Di Cinzia il cocchio aurato Le cerve un di traeano: Ma al ferino ululato Per terrore insanirono, E dalla rupe etnea Precipitàr la Dea. Gioían d'invido riso Le abitatrici olimpie, Perchė l'eterno viso. Silenzioso e pallido, Cinto apparia d' un velo Ai conviti del cielo; Ma ben piansero il giorno Che dalle danze efesie Lieta facea ritorno Fra le devote vergini, E al ciel salía più bella Di Febo la sorella.

## IN MORTE DEL FRATELLO GIOVANNI,

SONETTO. 1

Un di, s' io non andrò sempre fuggendo
Di gente in gente, me vedrai seduto
Sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo
Il fior de' tuoi gentili anni caduto.
La madre or sol, suo di tardo traendo,
Parla di me col tuo cenere muto;
Ma io deluse a voi le palme tendo,
E sol da lunge i miei tetti saluto.
Sento gli avversi numi e le secrete
Cure che al viver tuo furon tempesta,
E prego anch' io nel tuo porto quïete.
Questo di tanta speme oggi mi resta!
Straniere genti, almen l' ossa rendete
Allora al petto della madre mesta.

### ALL' AMICA RISANATA,

ODE. 2

Qual dagli antri marini
L'astro più caro a Venere
Co' rugiadosi crini
Fra le fuggenti tenebre
Appare, e il suo viaggio
Orna col lume dell' eterno raggio;
Sorgon così tue dive
Membra dall' egro talamo,

2 Sembra che fosse della la nel secondo semestre del 1892.

<sup>\*</sup> La morte di Giovanni Foscolo, per attestato del terzo fratello, Pinfelice Giulio, avyenne in Venezia nel 1801. — Questo sonello fu deltato nel 1802, e probabilmente nel primo semestre dell'anno stesso.

E in te beltà rivive; L'aurea beltate, ond'ebbero Ristoro unico a' mali Le nate a vaneggiar menti mortali.

Fiorir sul caro viso

Veggo la rosa; tornano I grandi occhi al sorriso Insidïando; e vegliano Per te in novelli pianti Tropida madri, a sovrett

Trepide madri, e sospettose amanti.

Irepide madri, e sospettose am
Le Ore che dianzi meste
Ministre eran de' farmachi,
Oggi l' indica veste
E i monili, cui gemmano
Effigiati Dei,
Inclito studio di scalpelli achei,

E i candidi coturni
E gli amuleti recano,
Onde a' cori notturni,
Te, Dea, mirando, obbliano
I garzoni le danze,
Te principio d'affanni e di speranze;

O quando l'arpa adorni,
E co' novelli numeri
E co' molli contorni
Delle forme, che facile
Bisso seconda, e intanto

Fra il basso sospirar vola il tuo canto, Più periglioso; o quando Balli disegni, e l'agile Corpo all'aure fidando, Ignoti vezzi sfuggono Dai manti e dal negletto Velo, scomposto sul commosso petto.

All' agitarti, lente
Cascan le trecce, nitide
Per ambrosia recente,
Mal fide all' aureo pettice,

LIMORE L DATINGIA.

E alla rosea ghirlanda Che or con l'alma salute April ti manda.

Così, ancelle d' Amore,
A te d' intorno volano
Invidïate l' Ore.
Meste le Grazio mirino
Chi la beltà fugace

Ti membra, e il giorno dell'eterna pace. Mortale guidatrice

D'oceanine vergini, La parrasia pendice Tenea la casta Artemide, E fea, terror di cervi,

Lungi fischiar d'arco cidonio i nervi.

Lei predicò la Fama
Olimpia prole: pavido
Diva il mondo la chiama,
E le sacrò l' elisio
Soglio, ed il certo telo,
E i monti, e il carro della Luna in cielo.

Are così a Bellona,
Un tempo invitta amazzone,
Die' il vocale Elicona:
Ella il cimiero e l' egida
Or contro l' Anglia avara,
E le cavalle ed il furor prepara.

E quella, a cui di sacro
Mirto te veggo cingere
Devota il simulacro
Che presiede marmoreo
Agli arcani tuoi lari,
Ove a me sol sacerdotessa appari,

Regina fu: Citera
E Cipro, ove perpetua
Odora primavera,
Regnò beata, e l'isole
Che col selvoso dorso
Rompono agli Euri e al grande Ionio il corso.

Ebbi in quel mar la culla:

Ivi erra, ignudo spirito,
Di Faon la fanciulla;
E se il notturno zeffiro
Blando sui flutti spira,
Suonano i liti un lamentar di lira!
Ond' io, pien del nativo
Aër sacro, sull' itala
Grave cetra derivo
Per te le corde eolie;
E avrai, divina, i voti,
Fra gl' inni miei, delle insubri nepoti

#### A ZACINTO.

SONETTO. 1

Né mai più toccherò le sacre sponde
Ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell'onde
Del greco mar, da cui vergine nacque
Venere, e fea quell'isole feconde
Col suo primo sorriso, onde non tacque
Le tue limpide nubi e le tue fronde
L'inclito verso di colui che l'acque
Cantò fatali, ed il diverso esiglio,
Per cui, bello di fama e di sventura,
Baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.
Tu non altro che il canto avrai del figlio,
O materna mia terra: a noi prescrisse
Il fato illacrimata sepoltura.

¹ Diamo qui luogo a questo ed ai due segmenti sonetti, circa ai quali non sapremmo assegnare il tempo preciso in eni formo composti. Ne ha potito darne qualche lume in proposito la edizione delle Liriche foscoliane fatta dal Destefanis nel 1803, coll' epigrafe sollicite obtivia vita, e dedicata dall' Autore a Giovan Batista Niccolini, perché le due Odi e i nove Sonetti che in essa si contengono non sono disposti per ordine eronologico.

#### ALLA SERA,

SONETTO.

Forse perché della fatal qu'ete

Tu sei l'immago, a me si cara vieni,
O Sera? E quando ti corteggian liete
Le nubi estive e i zefiri sereni,
E quando dal nevoso acre inqu'ete
Tenebre e lunghe all'universo meni,
Sempre scendi invocata, e le secrete
Vie del mio cor soavemente tieni.
Vagar mi fai co'miei pensier sull'orme
Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
Questo reo tempo, e van con lui le torme
Delle cure, onde meco egli si strugge;
E mentre io guardo la tua pace, dorme
Quello spirto guerrier ch'entro mi rugge.

### ALLA MUSA,

SONETTO.

Pur tu copia versavi alma di canto
Sulle mie labbra un tempo, aonia Diva,
Quando de' miei fiorenti anni fuggiva
La stagion prima, e dietro erale intanto
Questa, che meco per la via del pianto
Scende di Lete vêr la muta riva.
Non udito or t' invoco: oimè! soltanto
Una favilla del tuo spirto è viva.
E tu fuggisti in compagnia dell' Ore,
O Dea! tu pur mi lasci alle pensose
Membranze, e del futuro al timor cieco
Però mi accorgo, e mel ridice Amore,
Che mal ponno sfogar rade, operose
Rime il dolor che deve albergar meco.

### A VINCENZO MONTI,

#### EPISTOLA. 1

Se tra' pochi mortali a cui negli anni Che mi fuggîr fui caro, alcun ti chiede Novella d' Ugo (che il tacerne, troppo Indegno fora all'amor nostro, o Monti), Rispondi: in terra che non apre il seno Docile a' rai del sole onnipotenti Passa la vita sua colma d'oblio: Doma il destriero a galoppar per l'onde; Sulle rocce piccarde aguzza il brando, E navigando l'oceán cogli occhi, D' Anglia le minacciate alpi saluta. M' udrai felice benedir, m' udrai Commiserar: tu fammi lieto a' lieti. Dolente a' dolorosi. Ognun se pasce Del parer suo. Qual io mi viva, solo Tu l'odi: e dove coronato libi Al genio e all'ira d'Alighieri, il canto Pedestre mio, cortese ospite, accogli. Non te desio propiziante all' ara Della possanza in mio favor, nè chiedo Vinó al mio desco, o i tuoi plausi al mio verso; Ma cor che il fuggitivo Ugo accompagni Ove fortuna il mena aspra di guai. Mi mentirà così, Vincenzo, quella Che in molti uomini lessi e in pochi libri (Poich' io cultor di pochi libri vivo) Aurea sentenza: amico unico è l'oro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Po scritta da Saint-Omer, mentre l'Autore militava nell' Escreito dell'occono nel 1805. Fu pubblicata la prima volta da Luigi Carrer nella Vita del Foscolo, favellandone come d'un framuento; me a noi pare che possa ripularsi intera.

#### SERMONE. 4

Pur minacciavi: all' imminente danno, Orator del Congresso, <sup>2</sup> or più non guardi? In te la patria o l'eloquenza dorme. — L'eloquenza non so: m'è il cor maestro; Ma del presente io gemo, e nel futuro Vivo talor: perch' io mi taccia, ascolta.

Canta il Meonio, e tu, Plato, 3 con lui Credevi, e sel credean l'età romane, Che quando un animal bipede implume Restituiva alle vicende eterne Della materia il sangue algente e l'ossa, Le sue voci supreme erano voci Che le più vere non vendea Dodona, 4 Nė Vate minacciò. Ma poichè a Pluto Rapi l'elisio tribunal Satáno, E ch' ei detta a' morenti i codicilli, Rare son l'agonie vaticinanti, Rare; nè credo che Cassandra e il lauro 5 Respiri mai sul labbro a quanti or dànno Il novissimo vale all' universo; Com' io non credo che ogni Greco all' Orco Divinando scendesse. Unico nume In noi parla l'ingegno: ov'ei si taccia, Nè saggio vivi, nè morrai profeta. Cecropida e Quirite, incliti nomi! 6

¹ Questo componimento in dialogo fra un Amico e il Poeta sembra che fosse dellato sulla fine del 1805. Lo pubblicò primo il signor Achille Mauri nel 1837.

Allude alla Orazione al Buonaparte pei Comizi di Lione.

a Omero pone in bocca di Patroclo morente la predizione della morte d'Ettore: c Socrate vicino a morte, secondo Platone, predice l'avvenire a' snoi giudici.

crate vicino a morte, secondo Platone, predice l'avvenire a'snoi giudici. 4 tu celebre nell'antica Grecia l'oracolo di Giove nella sacra foresta di Dodona.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La trojana Cassandra fo profetessa famosa. I valicinanti, presso gli anticlii, masticavano le foglie dell'alloro: quindi si trova nei poeti cibarsi delle frondi del tauro per significare d'esser detato di spirito profetico. Così Tibullo, lib. 2.

<sup>•</sup> Gli Aleniesi discendenti da Cecrope; i Quirtii, o Romani, da Quirino o Romolo. — L'Altica era assai ferace d'ulivi, ed in Ateno anche i primi cittadini negoziavano d'olio. Quindi il Poeta dice che gli Ateniesi, con futta la boria della loro origine da Cecrope, pure sopportavano di essera signoreggiati da Pericle, che intanto aumentava i suoi mezzi di corruzione anche col mercantare Polio della sua patria; come i Romani, soggiacendo alla tirannide del

Tu a Pericle spremevi ampio oliveto:
Tu stempravi al Felice e a'suoi trecento
Nuovi coscritti col tuo sangue i rosei
Unguenti di Cirene; 'e tu potevi,
Giumento ai vivi, andar Sibilla a Dite?
Vulgo fu sempre il vulgo: era l'aratro
E il pane e il boja, e sono, e saran sempre
Vostri elementi: uom cieco accatta e passa.—

- Ugo, dove saetti oggi la punta Di tue sentenze? - A questo: eran profeti Molti, Giove imperante: oggi a taluno Non sempre è dato dir: Batti ed ascolta; 2 Chè ove è mannaja, non bisognan verghe. Io mi vivrò uditor pitagoréo: 3 Poi, cigno o corvo, io mi morrò cantando. - Ambagi! - Oh te beato! e non ti cuoci Se non le intendi. Or mi t'accosta, e premi Così l'orecchio al labbro mio, che Brera, 4 Mercato d'arti belle e di scienze, Në prete, në scudier valga ad udirmi. Bello egli è dir: Salva è la patria; salva Ell'è da noi, che la canzon maligna 5 Udimmo dal poeta, e la svelammo A chi sorveglia i pubblici scrittori! - Ahi, Sfinge! - Eccoti Edipo. Il Sol dorava 6

Fetice [Silla] e de'snoi salelliti da lui assunti al senato, pareano godere di esser materia adalta a servire ai piac-ri di costui; perciò l'un popolo e l'altro, divenuto branco di giomenti solto quegli oppres-ori, non poteva aver p.ù in sè la forza e la virtà di annunziare il vero nà in vita, nè in morte.

1 La città di Cirene sulla costa d'Affrica era celebratissima per la sua essenza di rose, 2 Sono le parole con le quali Temistoclo fece vergognare Euribiade di averlo percosso, perchè gli diceva una verità. Ma il Porta viol significare che, ai tempi a cui si riferisce questo suo componimento, se tafuno avesse avuto anche la nobile costanza di Temistocle, nun avrebbe potuto far udore la verità; e tanto più percoe alia verga e ra stata sostituita la mannaja. — La completiva civilla posteriore ha adottato più saj ientemente verga e mannaja.

a Gl'iniziati alla scoola di Pitagora dovevano serbare il situzio per lungo tempo. 4 Punge la congrega dell'Istituto di Brera iu Milano, alla quale presiedeva il conte

Giovanni Paradisi.

5 Il signor Achille Mauri crede che per la canzon matigna debba intendersi l'Ode alla Verita, una delle giovaniti del Focedo; una a noi ciù non sembra probabile, pooche essa fu pubblicata fino dai 1796 nel tomo 4 dell' Anno poetico. Creditano invece cue debba intendersi in senso generico di qualunque poeta e di qualunque poeta non adu ante il potera assoluto. Del resto, qua il Poeta sembra presentire ciù che poi gli avvenne circa all' Ajace.

a È noto che la Sfinge proponeva oscuri o esti ai Tebani, a che Edipo, per averli inter-

prelali, acquistò il regno di Teba.

Le giubbe del Lione in Oriente; E le piante, e le fere, e l'operosa Umana prole un bello inno mandava A quella diva luce. Or come venne A sommo il cielo, fulminava raggi Tanto superbi, che animanti ed aure E la terra in altissimo spavento Stettero, Solo si rivolse in lui L'immortal Prometéo, se vera é fama,1 Per pietà de' viventi, e sì gli disse : Sempre l'alterna vita alle mortali Cose dispensi, o Sole, e regni immoto; Ma non sempre all' umano occhio ti mostra Quel radïante d'astri e di pianeti Padiglion dell' Olimpo. I nembi e gli euri, L' etere rapidissimo inondando, I nembi assisi sulle alpi, e il fumante Vecchio Oceáno, a cui son dighe i cieli, Spesso i sentieri al nostr' aere t' usurpano. Muojono i dardi tuoi sul gelo antico D' Atlante, e dove inviolate guarda Negli antri le sue prime ombre la Notte. Cosi ordinò quell' armonia che i mondi Libra ne' campi aërei, e l' universa Mole e l'eternità volve de tempi. Chè ti rota sul capo altro pianeta, Che è Sole a te, che al raggio tuo permette La metà della terra, e t'addormenta L'altra nel peplo della Notte ombrosa. Or troppo splendi: e sempre, e dappertutto Arderà il mondo? Europa e le sorelle A te non manderan voti e l'incenso Mattutino dei monti; a te le selve, Agitate dall' aure occidentali, Non pasceran ne molli ombre, ne canto · D' augei; non suoneran giù per le valli

l Frometeo è tipo presso i mitologi degli zelatori dell'umano miglioramento. Tutti sanno emio ch'ei n'ebbe; ma non perciò l'altare di questo nume fu e sarà mai, speriamo, senza riodit e senza ghirlande.

Riscintillanti del tuo raggio l'onde; I deserti di Libia invaderanno Quanta è la terra, e avran confine i mari.

Vere cose parlavi, o Prometéo;
Ma il tuo fato immortale a te non dava
Scampar dall'ira de' Celesti sotto
Le grand'ale di Morte. Il generoso
Cor che nutrire il suo dolor non seppe,
Al ministro d'Olimpo or pasce il rostro.

Quando il mio sangue innaffierà con onde Rare e stagnanti il cor, nè più la Speme M' adescherà la vita a nove cure, Squarcerò quel regal paludamento Che tanta piaga or copre: e la mia voce Volerà ovunque l'idïoma suona Aureo d'Italia, allor ch' io sarò in parte Ove folgore d'aquile non giunge; Ch' or mi torrebbe al mio fratello, inerme D'anni virili, e a lei che nel suo grembo Scaldò l'ingegno mio, sicchè la fredda Povertà non lo avvinse: oggi canuta, E sull'avello de' congiunti assisa, Del latte che mi porse aspetta il frutto.

#### STRAMBOTTO. 2

Te Deum, Gamelie Dee! rechiamo serti:
La nipotina al terren Giove è nata.
L'Istituto alla culla ha i voti offerti;
Nel Senato un'arringa è recitata;
Fa Monti un'ode e un sonettin Lamberti;
Dai soldati una messa oggi è cantata;
Per voi fa Bossi un quadro e Rossi un dramma,
E il pover Ugo, o Dee, quest'epigramma.

¹ Chi soffre in silenzio il sao dolore lo alimenta: chi ne favella lo consuma. Ma è di po chi nutrire ut dotore.

<sup>2 «</sup> Scritto quando nacque la primogenita del Vicerè in Italia, nel 1806, e poeti e glot » nalisti e pittori ciarlarono tanto sulle Gamette Dec. » (POSCOLO) Fa gia da noi pubblicat la prima volta nelle note alle Grazie.

### DEI SEPOLCRI,

#### CARME A IPPOLITO PINDEMONTE. 1

Deorum manium iura sancia sunto. XII TAB.

All'ombra de' cipressi e dentro l' urne Confortate di pianto è forse il sonno Della morte men duro? Ove più il Sole Per me alla terra non fecondi questa Bella d'erbe famiglia e d'animali, E quando vaghe di lusinghe innanzi A me non danzeran l'ore future, Nè da te, dolce amico, udrò più il verso E la mesta armonia che lo governa, Ne più nel cor mi parlerà lo spirto 40 Delle vergini Muse e dell' Amore, Unico spirto a mia vita raminga, Qual fia ristoro a' di perduti un sasso Che distingua le mie dalle infinite Ossa che in terra e in mar semina Morte? 15 Vero è ben, Pindemonte! anche la Speme, Ultima Dea, fugge i sepolcri; e involve Tutte cose l'Oblio nella sua notte: E una forza operosa le affatica Di moto in moto; e l'uomo e le sue tombe 20 E l'estreme sembianze e le reliquie Della terra e del ciel traveste il Tempo.

Ma perchè pria del Tempo a sè il mortale
Invidierà l'illusïon che spento
Pur lo sofferma al limitar di Dite?

Non vive ei forse anche sotterra, quando
Gli sarà muta l'armonia del giorno,
Se può destarla con soavi cure
Nella mente de' suoi ? Celeste è questa
Corrispondenza d'amorosi sensi,

Fu pubblicato nel 4807.

Celeste dote è negli umani; e spesso.
Per lei si vive con l'amico estinto,
E l'estinto con noi, se pia la terra
Che lo raccolse infante e lo nutriva,
Nel suo grembo materno ultimo asilo
Porgendo, sacre le reliquie renda
Dall'insultar de'nembi e dal profano
Piede del vulgo, e serbi un sasso il nome,
E di fiori odorata arbore amica
Le ceneri di molli ombre consoli.

Sol chi non lascia eredità d'affetti Poca gioja ha dell'urna; e se pur mira Dopo l'escquie, errar vede il suo spirto Fra 'l compianto de' templi acherontei, O ricovrarsi sotto le grandi ale Del perdono d'Iddio; ma la sua polve Lascia alle ortiche di deserta gleba, Ove nè donna innamorata preghi, Nè passeggier solingo oda il sospiro Che dal tumulo a noi manda Natura.

Pur nuova legge impone oggi i sepolcri Fuor de' guardi pietosi, e il nome a' morti Contende. E senza tomba giace il tuo Sacerdote, o Talia, che a te cantando Nel suo povero tetto educò un lauro Con lungo amore, e t'appendea corone; E tu gli ornavi del tuo riso i canti Che il lombardo pungean Sardanapalo, Cui solo è dolce il muggito de' buoi Che dagli antri abduáni e dal Ticino Lo fan d'ozi beato e di vivande. O bella Musa, ove sei tu? Non sento Spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume, Fra queste piante ov' io siedo e sospiro Il mio tetto materno. E tu venivi E sorridevi a lui sotto quel tiglio Ch' or con dimesse frondi va fremendo Perchè non copre, o Dea, l'urna del vecchio

100

105

Cui già di calma era cortese e d'ombre. Forse tu fra' plebei tumuli guardi 70 Vagolando, ove dorma il sacro capo Del tuo Parini? A lui non ombre pose Tra le sue mura la città, lasciva D'evirati cantori allettatrice: Non pietra, non parola; e forse l'ossa 75 Col mozzo capo gl'insanguina il ladro Che lasciò sul patibolo i delitti. Senti raspar fra le macerie e i bronchi La derelitta cagna ramingando Sulle fosse, e famelica ululando; 80 E uscir del teschio, ove fuggia la Luna, L'úpupa, e svolazzar su per le croci Sparse per la funerea campagna, E l'immonda accusar col luttijoso Singulto i rai di che son pie le stelle 85 Alle obbliate sepolture. Indarno Sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade Dalla squallida notte. Ahi! sugli estinti Non sorge fiore, ove non sia d'umane Lodi onorato e d'amoroso pianto. 90 Dal di che nozze e tribunali ed are Diero alle umane belve esser pietose Di sè stesse e d'altrui, toglieano i vivi All'etere maligno ed alle fere I miserandi ayanzi che Natura 95 Con veci eterne a sensi altri destina.

I miserandi avanzi che Natura
Con veci eterne a sensi altri destina.
Testimonianza a' fasti eran le tombe,
Ed are a' figli; e uscian quindi i responsi
De' domestici Lari, e fu temuto
Su la polve degli avi il giuramento:
Religion che con diversi riti
Le virtu patrie e la pietà congiunta
Tradussero per lungo ordine d'anni.
Non sempre i sassi sepolcrali a' templi
Fean pavimento; nè agl' incensi avvolto
De' cadaveri il lezzo i supplicanti

Contaminò; nè le città fur meste D'effigiati scheletri : le madri Balzan ne' sonni esterrefatte, e tendono Nude le braccia su l'amato capo Del lor caro lattante, onde nol desti Il gemer lungo di persona morta, Chiedente la venal prece agli eredi Dal santuario. Ma cipressi e cedri Di puri effluvi i zefiri impregnando, Perenne verde protendean sull' urne Per memoria perenne, e preziosi Vasi accogliean le lagrime votive. Rapian gli amici una favilla al sole A illuminar la sotterranea notte, Perchè gli occhi dell' uom cercan morendo Il sole, e tutti l'ultimo sospiro Mandano i petti alla fuggente luce. Le fontane versando acque lustrali, Amaranti educavano e viole Su la funebre zolla; e chi sedea A libar latte e a raccontar sue pene Ai cari estinti, una fragranza intorno Sentia qual d'aura de' beati Elisi. Pietosa insania, che fa cari gli orti De' suburbani avelli alle britanne Vergini, dove le conduce amore Della perduta madre; ove clementi Pregaro i Geni del ritorno al Prode Che tronca fe' la trionfata nave Del maggior pino, e si scavò la bara. Ma ove dorme il furor d'inclite geste, E sien ministri al vivere civile L'opulenza e il tremore, inutil pompa E inaugurate immagini dell' Orco Sorgon cippi e marmorei monumenti. Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo, Decoro e mente al bello italo regno, Nelle adulate reggie ha sepoltura

Già vivo, e i stemmi unica laude. A noi

Morte apparecchi riposato albergo,
Ove una volta la fortuna cessi

Dalle vendette, e l'amistà raccolga
Non di tesori eredità, ma caldi
Sensi, e di liberal carme l'esempio.

450

A egregie cose il forte animo accendono L'urne de'forti, o Pindemonte; e bella E santa fanno al peregrin la terra Che le ricetta. Io, quando il monumento Vidi ove posa il corpo di quel Grande 155 Che, temprando lo scettro a' regnatori, Gli allôr ne sfronda, ed alle genti svela Di che lagrime grondi e di-che sangue; E l'arca di colui che nuovo Olimpo Alzò in Roma a' Celesti; e di chi vide 160 Sotto l'etereo padiglion rotarsi Più mondi, e il sole irradïarli immoto, Onde all' Anglo che tanta ala vi stese Sgombrò primo le vie del firmamento: Te beata, gridai, per le felici 165 Aure pregne di vita, e pe' lavacri Che da' suoi gioghi a te versa Appennino! Lieta dell' äer tuo veste la luna Di luce limpidissima i tuoi colli Per vendemmia festanti; e le convalli 170 Popolate di case e d'oliveti Mille di fiori al ciel mandano incensi. E tu prima, Firenze, udivi il carme Che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco; E tu i cari parenti e l'idïoma 175 Desti a quel dolce di Calliope labbro Che Amore, in Grecia nudo e nudo in Roma. D' un velo candidissimo adornando, Rendea nel grembo a Venere celeste. -Ma più beata chè in un tempio accolte 480 Serbi l'itale glorie; uniche forse, Dacchè le mal vietate Alpi e l'alterna

Onnipotenza delle umane sorti, Armi e sostanze t'invadeano ed are E patria e, tranne la memoria, tutto. Chè ove speme di gloria agli animosi Intelletti rifulga ed all' Italia, Ouindi trarrem gli auspici. E a questi marmi Venne spesso Vittorio ad ispirarsi. Irato a' patrii Numi, errava muto Ove Arno è più deserto, i campi e il cielo Desïoso mirando; e poi che nullo Vivente aspetto gli molcea la cura, Oui posava l'austero; e avea sul volto Il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno, e l'ossa Fremono amor di patria. Ah si! da quella Religiosa pace un Nume parla; E nutria contro a' Persi in Maratona, Ove Atene sacrò tombe a' suoi prodi, La virtù greca e l'ira. Il navigante Che veleggiò quel mar sotto l' Eubéa, Vedea per l'ampia oscurità scintille -Balenar d'elmi e di cozzanti brandi, Fumar le pire igneo vapor, corrusche D'armi ferree vedea larve guerriere Cercar la pugna; e all'orror de'notturni Silénzii si spandea lungo ne' campi Di falangi un tumulto, e un suon di tube, E un incalzar di cavalli accorrenti Scalpitanti su gli elmi a' moribondi, E pianto, ed inni, e delle Parche il canto. Felice te che il regno ampio de' venti,

190

195

210

215

Felice te che il regno ampio de' venti,
Ippolito, a' tuoi verdi anni correvi!
E se il piloto ti drizzò l' antenna
Oltre l' isole egée, d' antichi fatti
Certo udisti suonar dell' Ellesponto
I liti, e la marea muggl.iar portando
Alle prode retée l' armi d' Achille
Sovra l' ossa d' Ajace. A' generosi

Giusta di glorie dispensiera è Morte: Nè senno astuto, nè favor di regi All' Itaco le spoglie ardue serbava, Chè alla poppa raminga le ritolse L'onda incitata dagl' inferni Dei.

225

250

235

240

245

255

E me che i tempi ed il desio d'onore Fan per diversa gente ir fuggitivo, Me ad evocar gli eroi chiamin le Muse Del mortale pensiero animatrici. Siedon custodi de' sepoleri: e quando Il Tempo con sue fredde ale vi spazza Fin le rovine, le Pimplée fan lieti Di lor cànto i deserti, e l'armonia Vince di mille secoli il silenzio. Ed oggi nella Tróade inseminata Eterno splende a' peregrini un loco; Eterno per la Ninfa a cui fu sposo Giove, ed a Giove diè Dárdano figlio, Onde fûr Troja e Assáraco e i cinquanta Talami e il regno della giulia gente. Però che quando Elettra udi la Parca Che lei dalle vitali aure del giorno Chiamava a' cori dell' Eliso, a Giove Mandò il voto supremo, e: Se, diceva, A te fur care le mie chiome e il viso E le dolci vigilie, e non mi assente Premio miglior la volontà de' Fati, La morta amica almen guarda dal cielo, Onde d' Elettra tua resti la fama. Cosi orando moriva. E ne gemea L'Olimpio; e l'immortal capo accennando, Piovea dai crini ambrosia sulla Ninfa, E fe' sacro quel corpo e la sua tomba. Evi posò Erittonio, e dorme il giusto Cenere d'Ilo; ivi l'iliache donne Sciogliean le chiome, indarno ahi! deprecando Da' lor mariti l'imminente fato:

Ivi Cassandra, allor che il nume in petto

260

280

La fea parlar di Troja il di mortale, Venne, e all'ombre cantò carme amoroso; E guidava i nepoti, e l'amoroso Apprendeva lamento a'giovinetti; E dicea sospirando: Oh, se mai d'Argo, Ove al Tidíde e di Laerte al figlio Pascerete i cavalli, a voi permetta Ritorno il cielo, invan la patria vostra Cercherete! le mura, opra di Febo, Sotto le lor reliquie fumeranno. Ma i Penati di Troja ayranno stanza In queste tombe; chè de' Numi è dono Servar nelle miserie altero nome. E voi, palme e cipressi, che le nuore Piantan di Príamo, e crescerete, abi presto! Di vedovili lagrime inaffiati, Proteggete i miei padri; e chi la scure Asterrà pio dalle devote frondi, Men si dorrà di consanguinei lutti, E santamente toccherà l'altare. Proteggete i miei padri. Un di vedrete Mendico un cieco errar sotto le vostre Antichissime ombre, e brancolando Penetrar negli avelli, e abbracciar l'urne, E interrogarle. Gemeranno gli antri Secreti, e tutta narrerà la tomba Ilio raso due volte e due risorto Splendidamente sulle mute vie Per far più bello l'ultimo trofeo Ai fatali Pelídi. Il sacro Vate, Placando quelle afflitte alme col canto, I prenci argivi eternerà per quante Abbraccia terre il gran padre Oceáno. E tu onore di pianti, Ettore, avrai Ove fia santo e lagrimato il sangue Per la patria versato, e finchè il sole Risplenderà su le sciagure umane.

#### NOTE.

Ho desunto questo modo di poesia da' Greci, i quali dalle antiche tradizioni traevano sentenze morali e politiche, presentandole non al sillogismo de' lettori, ma alla fantasia ed al cuore. Lasciando agl' intendenti di giudicare sulla ragione poetica e morale di questo tentativo, scriverò le seguenti note onde rischiarare le allusioni alle cose contemporanee, ed indicare da quali fonti ho ricavato le tradizioni antiche.

Vers. 8-9.

Il verso

E la mesta armonia che lo governa.

Epistole e poesie campestri d'Ippolito Pindemonte.

- Vers. 44. Fra 'l compianto de' templi acherontei.
  - « Nam jam sæpe homines patriam carosque parentes
  - » Prodiderunt vitare, acherusia TEMPLA petentes. 4 »

E chiamavano Templa anche i cieli. 2

Vers. 57-58.

i canti

Che il lombardo pungean Sardanapalo.

Il Giorno di Giuseppe Parini.

Vers. 64. Fra queste piante ov' io siedo.

Il boschetto de' tigli nel subborgo orientale di Miiano.

Vers. 70.

fra' plebei tumuli.

Cimiteri suburbani a Milano.

Vers. 97. Testimonianza a' fasti eran le tombe.

Se gli Achei avessero inalzato un sepolero ad Ulisse, ofi quanta gloria ne sarebbe ridondata al suo figliuolo! <sup>3</sup>

Vers. 98.

are a' figli.

- a Ergo instauramus Polydoro funus, et ingens
- » Aggeritur tumulo tellus: stant Manibus ARÆ
- » Cœruleis mœstæ vittis atraque cupresso.4 »

Uso disceso sino a' tempi tardi di Roma, come appare da molte iscrizioni funebri.

1 Lucrezio, lib. III, 85.

Terenzio, Eunuco, all. III, sc. 5; ed Ennio presso Varrone, de L. L, lib. VI.
 Odissea, lib. XIV, 369.

Virgilio, Eneid., lib. III, 62; ibid. 305, lib. VI, 477, ARA SEPULCRI.

Vers. 98-99.

## uscian quindi i responsi

De' domestici Lari.

a Manes animæ dicuntur melioris meriti quæ in corpore nostro Genii dicuntur; corpori renuntianles, Lemures; cum domos incursionibus infestarent, Larvæ; contra si faventes essent, LARES familiares. \* n

Vers. 117-118.

preziosi

Vasi accogliean le lagrime votive, e seg.

l vasi lacrimatorii, le lampade sepolcrali e i riti funebri degli antichi.

Vers. 125-126. Amaranti educavano e viole Su la funebre zolla....

« Nune non e manibus illis,

- » Nunc non e tumulo fortunataque favilla
- » Nascentur violæ? 2 »

Vers. 126-127.

e chi sedea

A libar latte.

Era rito de' supplicanti e de' dolenti di sedere presso l' are e i sepoleri.

- « Illius ad tomulum fugiam supplexque sedebo,
- » Et mea cum muto fata querar cincre. 3 »

Vers. 128-129.

una fragranza intorno Sentia qual d'aura de'beati Elisi.

« Memoria Josiæ in compositione unguentorum facta opus pigmentarii. » 4 E in un'urna sepolcrale;

> EN MYPOIS SO TEKNON H YYXII

a Negli uoguenti, o figliuol, l'anima tua. 5 »

Vers. 131-132.

le britanne

Vergini.

Vi sono de' grossi borghi e delle piccole città in Inghilterra, dove precisamente i Campi-santi offrono il solo passeggio pubblico alla popolazione, e vi sono sparsi molti ornamenti e molta delizia campestre. <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Apulejo, de Deo Socratis.

<sup>2</sup> Persio, sal. 1, 38.

<sup>3</sup> Tibullo, lib. II., eleg. VIII.

Ecclesiastic., cap. XLIX, 1.

<sup>6</sup> Iscrizioni antiche illustrate dall'ab. Gaetano Marini, pag. 184. 6 Ercole Silva, Arte de giardini inglesi, pag. 327.

Vers. 134-155-156.

al Prode

Che tronca fe' la trïonfata nave Del maggior pino, e si scavò la bara.

L'ammiraglio Nelson prese in Egitto a' francesi l' Oriente, vacello di primo ordine, gli tagliò l'albero maestro, e del troncone si reparò la bara; e la portava sempre con sè.

Ters. 154 e seg.

il monumento

Vidi ove posa il corpo di quel grande, e seg.

Mausolei di Niccolò Machiavelli; di Michelangelo, architetto del Vaticano; di Galilco, precursore del Newton; e d'altri grandi, nella diesa di Santa Croce in Firenze.

Vers. 175-174. E tu prima, Firenze, udivi il carme Che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco.

È parere di molti storici che la Divina Commedia fosse stata ncominciata prima dell'esilio di Dante.

Vers. 175-176.

i cari parenti e l'idïoma Desti a quel dolce di Calliope labbro.

Il Petrarca nacque nell' esilio da genitori fiorentini.

Vers. 179.

Venere celeste.

Gli antichi distinguevano due Veneri: una terrestre e sensuale, 'altra celeste e spirituale; ' ed aveano riti e sacerdoti diversi.

Vers. 190-191. Irato a' patrii Numi errava muto Ove Arno è più deserto....

Così, io scrittore, vidi Vittorio Alfieri negli ultimi anni della sua vita. Giace in Santa Croce.

Vers. 200. Ove Atene sacrò tombe a' suoi prodi.

Nel campo di Maratona è la sepoltura degli Ateniesi morti nella pattaglia: e tutte le notti vi s' intende un nitrir di cavalli, e veggonsi antasmi di combattenti. 2

Nel campo di Maratona veggonsi sparsi assai tronchi di colonne reliquie di marmi, e cumuli di pietre, e un tumulo, fra gli altri, simile a quelli della Troade. 5

L'isola d'Eubea siede rimpetto alla spiaggia ove sbarcò Dario.

<sup>1</sup> Platone, nel Convito; e Teocrito, epigram. XIII.

Pausania, Viaggio nell'Attica, c. XXXIII.

<sup>3</sup> Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse, par G. A. Olivier, tom. V1, c. 43.

Vers. 212.

delle Parche il canto.

« Veridieos Parcæ coperunt edere cantus. » 4

Le Parche cantando vaticinavano le sorti degli uomini nascenti e de' morenti.

Vers. 217-218.

dell' Ellesponto

I liti.

Gli Achei innalzino a'loro eroi il sepolcro presso l'ampio Ellesponto, onde i posteri navigatori dicano: Questo è il monumento d'un prode anticamente morto. 2

E noi dell'esercito sacro dei Danai ponemmo, o Achille, le tuc reliquie con quelle del tuo Patroclo, edificandoti un grande ed inclite monumento ove il lito è più eccelso nell'ampio Ellesponto, acciocchè dal lontano mare si manifesti agli uomini che vivono e che vivranno in futuro. 3

Vers. 219-220. Alle prode retée l'armi d'Achille Sovra l'ossa d' Ajace.

Lo scudo d'Achille, innaffiato del sangue di Ettore, fu con iniqua sentenza aggiudicato al Lacrziade; ma il mare lo rapl al naufrago, facendolo nuotare non ad Itaca, ma alla tomba d'Ajace; e manifestando il perfido giudizio de' Danai, restituì a Salamina la dovuta gloria. 4

Ho udito che questa fama delle armi portate dal mare sul sepolcro del Telamonio prevaleva presso gli Eolii che posteriormente abitarono llio.5

Il promontorio Reteo, che sporge sul Bosforo Tracio, è celebre presso tutti gli antichi per la tomba d' Ajace.

Vers. 236. Eterno.... un loco.

I recenti viaggiatori alla Troade scopersero le reliquie del sepolcro d' llo, antico Dardanide.6

Vers. 258.

La ninfa a cui fu sposo Giove, ed a Giove die Dardano figlio.

Tra le molte origini de' Dardanidi, trovo in due scrittori greci

<sup>1</sup> Catollo, Nozze di Tetide, vers. 306.

<sup>2 1</sup>liade, lib. VII, 86.

Odissea, lib. XXIV, 76 e seg.
 Anacleta veterum Počtarum, edil re Brunch, vol. III, epigram. anonimo CCCXC.

<sup>5</sup> Pausania, Viaggio nell'Attica, cap. XXXV.

<sup>6</sup> Le-Chevalier, Voyage dans la Troade, seconda edizione. - Notizie d'un viaggio a Costantinopoli dell' ambasciadore inglese Liston, di Mr. Hawkins e del Dr. Dallaway.

<sup>7</sup> Lo scoliaste antico di Licofrone, al verso 19. - Apollodoro, Biblioth., 1:b. 111, cap. 12.

che da Giove e da Elettra figli d'Atlante nacque Dardano. Genealogia accolta da Virgilio e da Ovidio. 4

Vers. 255-256.

L'iliache donne

Sciogliean le chiome.

Uso di quelle genti nell'esequie e nell'inferie.

a Stant Manibus aræ,

a Et circum Hiades crinem de more solutæ. 9 2

Vers. 258. Cassandra.

n Fatis aperit Cassandra futuris

» Ora, Dei jussu, non umquam credita Teucris. » 3

Vers. 280. Mendico un cieco....

Omero ci tramandò la memoría del sepolero d'Ilo. 4 È celebre nel mondo la povertà e la cecità del sovrano Poeta;

..... Quel sommo

- » D' occhi cieco, e divin raggio di mente,
- » Che per la Grecia mendico cantando.
- » Solo d'Asera venian le fide amiche
- » Esulando con esso, e la mal certa
- » Con le destre vocali orma reggendo; » Cui poi tolto alla terra, Argo ad Atene,
- E Rodi a Smirna cittadin contende,
- » E patria ei non conosce altra che il cielo. » 5

'oesia di un giovine Ingegno nato alle lettere e caldo d'amor patrio: a trascrivo per tutta lode, e per mostrargli quanta memoria serbi di ui il suo lontano amico.

Vers. 283. Ilio raso due volte....

Da Ercole, 6 e dalle Amazzoni.7

Vers. 288. Ai fatati Pelídi ....

Achille, e Pirro ultimo distruttore di Troja.

<sup>1</sup> Eneide, lib. VIII, 134. - Fasti, lib. IV, 31.

<sup>2</sup> Virgilio, Encide, lib. III, 65.

Virgilio, Encide, lib. 11, 246.
 Iliade, lib. XI, 166.

Finade, tid At, 100.

Nerst d'Alessandro Manzoni in morte de Carlo Imbonati.

<sup>6</sup> Pindaro, Istmica V, epod. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hiade, lib. 111, 189.

### EPIGRAMMA. '

Andò in Parnaso l'epica Pronea
Tutta melodrammatiche cadenze.
Visïoni e sentenze;
E il coro de' poeti
Rimandò a' metafisici la Dea;
Ma una causa minor trovò per via
Che la condusse ai preti.
Fu dai preti, a guarirla d'eresia,
Mandata allo spedale,
E un pedante le fe la notomia,
Tanto che l'ammazzò. Vedi il giornale.

### EPIGRAMMA. 2

Per farsi re de' letterati, un serto
Il Paradisi a tre maestri or chiede.
Chi legge i versi del Priscian Lamberto?
Monti canta per tutti, e niun gli crede:
Frate Lampredi, gazzettier mal certo,
Adulator dell' Aretino erede,
Morde il pane e la mano. O re, quel pane
Dallo a chi ti vuol ben, dallo al tuo cane.

<sup>2</sup> Lo credo scritto dal Fascolo verso il 1810, in tempo delle sue fiere dispute col Corriere Milanese. — È inedito, e ne esiste l'autografo presso l'Accademia Labronica.

<sup>4</sup> Fu composto sui primi del 1808 contro la Pronea, sciagurala adulazione metrica del Cesarolli a Napoleone, e contro al Giornate italiano che aveala analizzata e Iodala. Fu pubblicato primieramente dal signor Achille Mauri.

# A LEOPOLDO CICOGNARA,

CAPITOLO. 1

Stampi chi vuole sue prosacce in rima. Tu con Lucia gentil leggi si piano Questa, che in altre orecchie non s' imprima. Non so ch' uomo giammai ponesse mano A una commedia che ribrezzo e riso Insiem ti desti contro un mostro umano. E' pare che Natura abbia diviso Dalla lepida beffa il raccapriccio: Abborri Giuda, e ridi di Narciso. Pur a Natura venne anche il capriccio Di creare, fra tanti, un animale Ch' io 'l guardo, e rido e di paura aggriccio. Non ride ei già, ma con urlo nasale Scilingua e ghigna s'altri gli contende: Di nessun dice bene, e d'ognun male; Anzi male per ben sempre ti rende: Ladro ti chiama di ciò ch'ei t'invola, E per propria la tua merce rivende. Trangugiasi volumi d'ogni scuola, E un pasticcio latino-italo-greco Rivomita indigesto dalla gola. Erra intorno cogli occhi, eppure è cieco: Da lunge annusa e corre al putridume: Grida di e notte, e sempre come l'eco. Striscia per andar dietro all'altrui lume: Se gli è presso, abbarbagliasi e nol vede: Striscia perchè non ha gambe nè piume. Fu battezzato un di, ma non ha fede; Në avrà salute mai, chè a mostri tali

L'eterna vita il cielo non concede.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scriffo a Bellosguardo nel giugno 1813. Fu pubblicato la prima volla come cosa del colo dal prof. Calefü nel 1835.

E questo ha due peccati originali
Oltre quel d' Eva: dentro non ha cuore,
E di fuor non ha i fregi genitali.
D' impotente libidine d' amore
Arrabbia quindi; e la venerea face
E l' apollinea desiando, muore.
Non sonno trova mai quando si giace

Non sonno trova mai quando si giace, Ma l'altrui gioja delirando insidia, E per turbarla a noi perde sua pace.

Quando l' Orgoglio si sposò l' Accidia, Fu concetto sotterra, e per nudrice, Che l' allattò di fiele, ebbe l' Invidia.

E a piè dell'eliconica pendice Mordea co'denti, poi che fu slattato, Ogni fresco germoglio, ogni radice.

Fatto poi grande, a chi gli passa allato Ringhia ed abbaja peggio d'un mastino: S'altri non l'ode, fuggesi arrabbiato.

Ma a chi 'l teme, e si svia dal buon cammino, Fa poi moine, e il palpa, e gli dà loda, Chiedendo per limosina un quattrino.

Per fame ti vitupera e ti loda;
Per fame ardisce e trema e liscia e morde;
Fame gl' insegna a far bella ogni froda.
Ma ben più d'oro che di pane ha ingorde
Le fauci; e spesso apparve alla mia vista
Con monete d'umano sangue lorde.

Questo animal si chiama il Giornalista.

### A FRANCESCO SAVERIO FABRE

QUANDO BIPINGEVA IL MIO VOLTO,

#### SONETTO. 1

Vigile è il cor sul mio sdegnoso aspetto,
E qual tu il pingi, Artefice elegante,
Dal di ch' io vidi nel mio patrio tetto
Libertà con incerte orme vagante.
Armi vaneggio, e il docile intelletto
Contendo alle febee Vergini sante;
Armi, armi grido; e Libertade affretto
Più ognor deluso e pertinace amante.
Voce inerme che può? Marte raccende,
Vedilo, all' opre e a sacra ira 2 le genti;
Siede Italia, e al flagel l' omero tende.
Pur, se nell' onta della Patria assorte
Fien mie speranze, e i di taciti e spenti,
Il mio volto per te vince la morte.

<sup>2</sup> Intendi l'ira sacra de' popoli europei ceutro l'oppressione del sommo Capitano, e che sufruttata e delusa, ne ha generate poi molte altre sacro-sante.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pu scritto nel 1843. Trovasi ricopiato di mano altrui, ma firmalo dal Poscolo, sul rimo foglio bianco dell' esemplare 457 delle Opere del Montecuccoli da lui donato al Fabre, e de ora si conserva nel Museo di Montpellier. Ne esiste una copia autografa in Firenze presso (il Eredi della Donna gentite, ed è attaccata dietro al ritratto del Poeta, dipinto su quello del Fabre dal Garagalli. — Noi pubblicandolo abbiamo seguito la lezione di esso autografo.

### IL PROPRIO RITRATTO,

SONETTO. 1

Solcata ho fronte, occhi incavati, intenti;
Crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto;
Labbri tumidi, arguti, al riso lenti;
Capo chino, bel collo, irsuto petto.

Membra esatte; vestir semplice, eletto;
Ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti;
Prodigo, sobrio, uman, ispido, schietto;
Avverso al mondo, avversi a me gli eventi.

Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso,
Alle speranze incredulo e al timore;
Il pudor mi fa vile e prode l'ira.

Cauta in me parla la ragion, ma il core,
Ricco di vizj e di virtù, delira:
Forse da morte avrò fama e riposo.

<sup>1</sup> Così fu modificalo dall' Autore negli ultimi anni della sua vita.

# LE GRAZIE.

Hic triplex uno comitatur Gratia nexu. SIDON. APOLLINAR. Car. IX.



### AVVERTENZA

PREMESSA ALLA PRUMA EDIZIONE DEL CARME  $LE\ GRAZIE$ , ANNO 1848.4

Offro all' Italia un Componimento poetico da lungo tempo aspettato, e per bene oltre ventiquattro anni, <sup>2</sup> quantunque ad intervalli, elaborato dal suo Autore; il Carme di Ugo Foscolo le Grazie. Di questo lavoro, certamente più famoso che conosciuto, molte e varie cose sono state dette da quasi tutti coloro che hanno favellato della vita e degli scritti dell' Esule illustre, quale per celebrare alcuna imagine o proporre a modello alcun tratto di esso Poema, quale per entare, da quello che ne era stato divulgato, d'indovinare l' economia generale dell' Opera, ed anco di prognosticare quale ne sarebbe stato l'effetto sugli animi, ove fosse stato dato di leggerla per ntiero. Niuno peraltro ha potuto finora tenerne proposito con piena cognizione e profondo gindicio, comecchè pochi squarci soltanto ne ossero stati posti in luce; e questi, sia lode al vero, accozzati in-

I Di essa prima edizione, uscita dalla stessa Tipografia Le Monnier, furono tirate 500 copia in ottavo. Ne furono tirati acora in quarto dodici esemplari distunti a col coma a stampa di coloro a cui ciascano esemplare ora consacrato, nell'ordino seguenta: 1º alla memoria della Donna gentte. — 2º a Rubina Poscolo Molena, sorella dell'Autore. — 3º a S. A. R. Amalia Augusta di Leuchtemberg, già viceregina in Italia. — 4º alla memoria del canonico Riego. — 3º a Gino Capponi. — 0º a Enrico Mayer. — 7º a Pietro Bastogi. — 8º a Giov. Battista Niccolini. — 9º ad Alessandro Manzoni. — 10º ad Hudson Gurney. — 14º a S. A. il Duca di Bedford. — 12º al cav. Dionisio Balzo.

<sup>2</sup> Nelle illustrazioni alla Chioma di Berenice pubblicate nel 1803 il Foscolo riportò alcuni rammenti poetici relativi alle Grazie, annunziandoli vagamente come traduzioni dal greco atte da lui no tempo innanzi; ma non citò il nome del loro autore, nè disse ove avesse letto di originali. Ora l'essere io stato accertato dall'illustre amico mio, il prof. Silvestro Centofanti, ome veramento questi sono ignoli, e l'aver riscontrato sugli autografi foscoliani, che di parecdiv versi di quelle supposte traduzioni e i si valse liberamente poi nella compostione degl'anni, utto ciò mi conferma nella credenza, che, anco quando er riportava i rammentati frammenti tome tradutti dall'idiona greco, unu diceva da senno, ma per esplorare il voto del Pubblico econdo che più tardi fece in Ingliliterra, quando stampó il Pede dette Grazze, quasi versiona fell'anteo poeta Fanocle o Fanoclete. (Vedi to note all'Inno III.) Mi sembra dunque di potero iffermare, che fino dal principio del secolo egli andava medilando di cantare delle Grazio, e che rammentati squarci (urono da lui dati in luce come saggo del suo lavoro. Quando poi si livulgò la fama che il Canova stava lavorando il gruppo delle tra Dee, egli ritornò su quellargia nivece di un luno solo, cui si era proposto di comporre (ed anco ciò resulta lagli antografi), ne disegnò tre, e vi andò lavorando attorno per tutto il resto della vita.

sieme con somma confusione e negligenza di critica, tanto per l'arbitrario ravvicinamento di parti manifestamente disgiunte fra loro, quanto per la esuberante moltiplicità delle lezioni, nonchè per la stessa ortografia.

Ma poichè, per lunghissimi studj ed instancabile amore, ho potuto raccoglierne le sparse membra, e riordinarle in quell'armonia nella quale ho fede che le vagheggiasse la mente del Poeta, a coloro i quali in questa nostra Italia gravidam imperiis belloque frementem rimangono tuttavia casti cultori delle Grazie e delle Muse m' incombe il debito di narrare più brevemente che potrò la storia del modo con cui dalla fortuna mi è stato concesso di potere finalmente restituire a questa Patria diletta uno, secondo ch'io penso, dei più bei monumenti della moderna letteratura.

Spero che a' miei lettori non sia ignoto come le reliquie della mente d' Ugo, serbate religiosamente per più anni all' Italia dal venerando canonico Riego, <sup>4</sup> vi passassero finalmente per cura di tre benemeriti nostri Concittadini, i quali da esso le acquistarono nel 1854, e come da quei preziosi scartafacci fossero poi tratti quei documenti, che dieci anni dopo furono pubblicati a Lugano col titolo di Scritti politici inediti di Ugo Foscolo. Ora io debbo aggiungere che l' onorevole amico mio Enrico Mayer, uno dei tre benemeriti, mentre in Livorno stava accuratamente per la prima volta esaminando quei fogli affine di classarli almeno sommariamente, insieme a parecchi frammenti di quest' lini rinveniva alcune lettere già scritte da Ugo negli ultimi tempi del viver suo alla signora Quirina Mocenni Magiotti, ma non mai da esso spedite, o che non sapesse risolversi

<sup>&#</sup>x27;Il canonico Riego, soccorse Ugo Foscolo nelle stretlezze che angustiarono gli ultimi tempi della sna rita, ne raccolse l'estremo sospiro, ed assuuse, quasi eredità di affetto, la cura di provvedere alla figlia Floriana, che il Poeta lasciò giovinetta, ed a cui scrisse l'ultima sna lettera. (Y. l'Epistotaro). Questa figlia di poco sopravvisse al padre, e lasciò al Riego, prezieso pegno della sna gratitudine, le carte paterne.

Il canonico Riego, quantunque ammistiato dal Governo costiluzionale spagnuolo, aveva continnato a vivere esule in Inghilterra, dichiarando, che un fratello del general Riego non petera tornare in patria in grazia di un' ammistia, ma soltanto per un atto nazionale, che rediutegrasse pienamente la memoria di quel martire glorioso della Libertà. Viveva poveramente facendo commercio di libri, ed era egli slesso non inelegante scrittore in prosa cio verso. Morì in età di circa 60 anni sul cadere del 4816; ed ecco come ne fu annuaziata la morte nel Morning Chronicte del 28 novembre di quell'anno:

<sup>«</sup> Nella sua abilazione (57 Seymour Street) mori ieri repentinamente il canonico Riego, » fratello del celebre e sventuralo general Riego.

<sup>»</sup> Il canonico Riego avendo vissulo molti anui in questo paese, era conosciuto da ur » numeroso circolo, dal quale era mello rispettato ed amato. Le sue cognizioni letterarie erane » moltiplici ed estese: possedeva in grado eminente le belle qualità del carattere spagnolo » congiunte ed una rara e simpatica semplicità, e ad nn generoso enlusiasmo, che nell'eti » avanzala non perdè niente del suo ardore giovenile.

n La sua morte, che credesi cagionata da un' affezione al enore, sarà profondamento n' compianta. n

ad affliggere quell' anima soave ed a lui amicissima col racconto delle sue estreme sventure, o che, acerbo a pensarsi! la povertà glielo impedisse. ' E siccome da più d'una delle sue precedenti lettere alla medesima resultava chiaro, che egli aveva deliberato di mandarle o tutto, o parte almeno di quel suo prediletto lavoro, acciò ella ne fosse depositaria e custode, finchè a lui i destini consentissero di pubblicarlo, 2 così il signor Mayer riunì insieme anco quei frammenti degl' Inni che gli vennero alle mani, colla intenzione di eseguire anco in ciò, quando che fosse, la volontà del Poeta: intanto si affrettò ad inviarle per mezzo mio le lettere ultimamente ritrovate. Non mi uscirà mai dalla mente e dal cuore la memoria del modo con cui quella Donna, cui il Foscolo perpetuamente distinse coll'aggiunto di gentile, ricevè dalle mie mani il sospirato involto, per cui, dopo ben sedici anni dalla morte dell' Amico (era il sabato santo del 1843), ella tornava quasi ad udirne la voce dai cieli, e vedeva compiersi l'affettuosa promessa che già un tempo ei le avea fatto: « l'anima mia ed il mio spirito ti cercheranno pur sempre. »

Frattanto l'annunzio da lei contemporancamente ricevuto di quei frammenti ritrovati la traeva ansiosa a Livorno, donde pochi giorni dopo ritornava coll' altro desideratissimo acquisto. Di qui cominciano veramente i suoi molti meriti verso il redivivo Carme le Grazie, poichè, ritiratasi in seno della domestica quiete, in città ed in villa per bene tre anni continui non perdonò a fatica per decifrare quegli ardui manoscritti; di tutto ciò che potè leggerne, sì in verso che in prosa, fece fare copia accuratissima; meglio che seppe riuni quegl'infiniti tratti disgregatamente in apparenza dettati, e certo lo fece con esito più d'una volta non infelice: insomma gettò le prime pietre alla restaurazione dell'edifizio. D'ogni cosa poi fece nuova copia di sua mano in un solo volumetto, a cui premesse queste parole, che mi è grato di riportare. « Chi si adoperò a dare un ordine ai tanti » frammenti e squarci de'tre Inni alle Grazie e della Ragion poetica » del Carme non presume di aver colto nel segno. Bensì ha creduto » di dover sodisfare al proprio desiderio di vederli riuniti in un tutto » insieme, per saggio della squisitezza di un lavoro, che, sebbene p imperfetto, mostra evidentemente di qual bellezza e perfezione sarebbe andato fastoso quello che il Poeta avrebbe creduto degno » del suo nome, »

<sup>2</sup> Vedi nell' Epistolario foscoliano le lettere di Ugo alla Donna gentile del 6 gennaio, del 9 febbraio, del 20 aprile 1816; e quella del 13 marzo 1818.

¹ L'affrancatura di qualsivoglia lellera di nu foglio solo costava attora in Inghillerra uno scellino o sette denari, circa tre e mezzo de' nostri paoli, — Quindi egli scriveva a Silvio Pellico: Qui te affrancature postati costano un occhio.

Già volgeva il giugno del 1846, ed ella, desiderosa che non rimanessero più lungamente sconosciuti quei nobili versi, inviava a me la copia esemplata di sua mano, commettendomi di esaminarla e di esporle poi il mio parere in proposito, dichiarandomi ad un tempo con troppo benigna indulgenza di volere ad esso intieramente deferire. Per oltre due mesi io meditai su quel manoscritto; ma, quantunque io mi sentissi sovente rapito da nuovi squarci bellissimi, quantunque più d'una volta rimanessi meravigliato della felicità e dello squisito gusto con che erano state ricongiunte insieme alcune parti e scelte alcune lezioni, pure non potei indurmi giammai ad animare la egregia Donna ad avventurarne la pubblicazione; tante erano tuttavia le lacune, tante le incertezze di ogni genere circa la locuzione poetica, tanta, in una parola, la caligine che ingombrava tuttora, per dir così, la faccia di quella ignota regione, ancorchè l'occhio potesse contemplarne qualche vetta superba e qualche ridente pianura. Io già mi accingeva a scriverle in questa non lieta, ma pure prudente e necessaria sentenza, quando sentii prima il dovere di accertare definitivamente me stesso, se fra le reliquie foscoliane non esistesse più veramente alcun frammento degl' Inni; e, poichè esse da qualche mese erano venute sotto la mia custodia, come quelle che dai tre Proprietari erano state liberalmente depositate nella pubblica Biblioteca dell' Accademia Labronica onde io sono Segretario, facilmente potei farlo. Qual gioia inaspettata! In un voluminoso involto di carte concernenti gli sciagurati affari economici fra il Poeta ed il Pickering, e che a prima giunta sembrava niente altro contenere, rinvenni forse cinquanta fra nuovi frammenti e varianti degl' Inni, alcuni supplementi alla Ragion poetica, parecchie note, particolarmente all' Inno primo, una dichiarazione circa alle note stesse, e, quello che specialmente è degno di osservazione, un triplice abbozzo di lettera alla Contessa d'Albania per accompagnarle tre esemplari del Carme cui l' autore vagheggiava in fantasia già pubblicato, e per pregarla a volere (ritenuto per sè il primo) inviarne il secondo a Roma al Canova, e presentarne il terzo al Fabre. 1

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> La lettera è la segnente: non ha data, ma è certamente scritta prima del 31 marzo 4815, giorno in cui egli lasciò per sempre la Lombardia e l'Italia.

e Benchè questo Poema lirico sia intitolato allo Scultore arlefice di Numi, otterrà, » spero, più lieta accoglicura, se il secondo esemptare dell' edizione gli sarà spedito a Roma » da Lei. Ne le rincresca di presentare al signor l'abre il terzo in mio nome; e quell'alunno » elegantissimo del Pussino indovinerà che io, senza presumere di gareggiare d'ingegno con

n lui, mi sono, se non altro, studiato di farmi benemerito delle belle Arti, cercando di rapn presentare il bello ed il vero in guisa, che somministri soggelli nuovi agli Artefici.

Norio vorrei polere presentarle ia Firenze dove fu scritto, piuttosto che mandarle di
Lombardia, questo libricciulo; ma la Fortuna vuole che io viva di rimembranze e di desiderj.

Sosi affretto il tempo e l'occasione ch' io possa risalire tutte le mattune al poggio di Bel-

Tutto ciò è autografo, ma scritto in carattere si mal formato, con tanti pentimenti e cancellature, e con si saltellante, incomposto bizzarro procedimento, da giustificare più che ad esuberanza quanto 'Autore medesimo già disse de' suoi scartafacci, cioè che ne un Istrologo ci leggerebbe. Nondimeno, dopo alquanti giorni d'intensa ed ostinatissima applicazione, potei far nota alla Donna gentile la mova scoperta, e porgerle speranza della possibilità di supplire a nolte lacune ed altre imperfezioni della sua copia; ma la pregai he mi fosse cortese di una indeterminata dilazione a parteciparle il esultato dei nuovi miei studi, ed a risolvermi. Ottenutala senza dificoltà, mi posi all' opra; e fui così fortunato, che verso i primi del-'ottobre seguente io aveva raccolto e riordinato presso che tutto ntiero l'Inno primo: circa un mese dopo, ma col valido aiuto di un mico dolcissimo, il prof. Giuseppe Vaselli di Siena, 1' Inno secondo. opra tutti gli altri vario, lungo e difficile; e il 2 aprile 1847, il terzo. npena io aveva avuto certezza del buon esito di tante cure, mi era ffrettato a farne consapevole non solo la Donna gentile, ma anco uell'inclito onore dell'italiana letteratura, e già amicissimo del oeta, Gio. Batista Niccolini; il quale me ne significò la sua esultanza olle nobili parole seguenti, che sole trascrivo da una sua cortese sponsiva. « Mi gode l' animo nell' udire dalla sua lettera che il buon successo ha risposto alle cure da V. S. meritamente spese nel restituire alla sua integrità gl' Inni del Foscolo. L'Italia saluterà nuovamente la luce di una viril poesia.... - Oh, se quel grande, che mi amava come fratello, potesse risorgere, egli direbbe al sepolcro: - ricoprimi, -- veggendo la miseria nella quale la sozza Italia è caduta! Intanto riviva mercè di V. S. una parte del suo spirito immortale; ed io non ho parole le quali bastino a mostrarle la gioia che provo ec. »

Stabilito di non defraudare il pubblico del dissepolto tesoro, dei alla cui amorosa sollecitudine e costanza doveasene il primo erito, volle assumere sopra di sè la spesa della edizione, ed a me compiacque di affidare intieramente l'incarico di prepararla e di-erla, sicchè riuscisse per ogni rispetto degna del Poeta e dell'Italia; io, quantunque trepidando, con licto animo l'accettava. Ma mentre

usguardo per vivere nella regiona della illusioni, e discendere tutto le sere sino alla sna asa, perch'Ella torni a svelarmi tutto le sere la schietta amabilità di un anima femminile, ducato, dolcissimo, e da cui solo-spirano perpetue la Grazie, »

1 Ora piango anche ini perduto fino dall' 11 di maggio 1854.

Giustissim' alma in generoso patto; Caldo, leale, anstero, intemerato; Cor gentil, dritto senno, allo intelletto.... Maggior della sua fama o del suo fato! i miei pensieri e tutte le mie forze erano rivolte a ciò, nella prima vera dello stesso anno ella fu assalita da quell' acerba malattia la quale poco dopo lei rapì, e me gittò in tanto sconforto, che quella pubblicazione soffrì ritardo. Poi sopravvennero le politiche agitazion d' Italia e d' Europa, che, col consenso degli Eredi, m' indussero soprassedere, nella espettativa di tempi più propizj ai liberali stud della pacifica Musa; finchè oggimai, parendo a me che la stessa in certezza di un avvenire, cui è lecito prevedere tempestosissimo pieno di sciagure, ne consigli a mettere in sicuro questo novell pegno di gloria italiana coll' affidarlo alla guarentigia della pubblicità io lo do in luce.

In quanto alle norme da me seguite nello scegliere fra le moltis sime lezioni dei manoscritti, nell'adottare o nel rifintare questo quello squarcio, nel cogliere i nessi più artificiosi fra tanti e sì d versi quadri ed imagini, affine che il cercato effetto del chiaro-scur non nuocesse alla semplicità, nè questa a quello, nel ritessere in somma la bella e magnifica tela del Carme, mi sarebbe oltremod difficile, per non dire impossibile, il renderne minuto conto ai Le tori. Sappiano essi che l'Autore, circa alla economia del suo lavore oltre quanto genericamente accenna nella Ragion poetica, non n lasciò alcun lume fidato. È vero che in un suo Copia-lettere militar si rinviene una specie d' Indice o Sommario delle moltissime mater. onde doveano constare i due primi Inni; ma anch'esso è talment pieno di pentimenti, d'incertezze e di contradizioni, da non poterr trarre alcun reale vantaggio. Ne ti avvisassi mai di segnire con fidi cia la via che il Poeta ti apre co' suoi versi, voglio dire coll' adder tellato di quelle mille frazioni (ora sei, ora due, ora dieci, o al p quindici versi per volta) con che, al pari di chi lavora in mosaico andò formando quest' Inni, e, credo, ogni altra sua Poesia. Tu i rimarresti forte beffato, poichè, quando tu più credessi di esse sicuro di lui e di te stesso, vedresti a un tratto che per quel se tiero ei non va più avanti; e, leggendo altrove, ti accorgeresti cl egli ha creduto più utile prenderne un altro, per abbandonare r fors' anche questo; e così di mano in mano, finchè l' animo suo i quieto e anelante alla perfezione dell' Arte non trovi ove riposar Ora, se, oltre a tutto ciò, tu rifletti quanti cangiamenti e modific zioni, quali derivanti da più maturo consiglio, quali da transito: allucinazione d'intelletto, quali da capriccio e bizzarria di caratte (io ne ho ravvisati molti di ogni genere in quei preziosi scartafac. debbano essere stati indotti nella composizione del Carme dalla d turnità del tempo in che è stato dettato, dalle procellose passion dalle fiere vicende che perpetuamente agitarono l'anima del Poet

u potrai farti una sufficiente idea delle infinite difficoltà con cui ho lovuto lottare. E per nutrire qualche fiducia di uscirne vincitore, mi parve di dovermi proporre cinque cose: 1ª leggere e rileggere tutti di scritti d'Ugo sino allora pubblicati sì in verso che in prosa, onde entare di addentrarmi nelle viscere non meno dell'uomo che dello crittore; 2ª scolpirmi fortemente nella memoria tutti i versi degl'Inni on le varianti loro, senza tralasciare cosa alcuna, affine di poter rovare il riordinamento del Carme, quasi conversando nella solituline del pensiero collo spirito dell' Autore; 5ª non riconoscere aluna autorità dei precedenti editori, se non consuonasse col mio inimo convincimento; 4ª non istancarmi di prender copia di quei riomposti frammenti, circa ai quali mi sembrasse di aver colto nel egno; 53 finalmente di non lasciarmi adescare dalle varianti, ancorhè bellissime, ove, tutto ponderato, cospirassero meno alla econonia ed all' effetto generale del Poema. Queste, eccetto due o tre di ui rendo ragione nelle Note, le lascio volentieri agli spigolatori vvenire; ma sì gli spigolatori che i critici in generale io voglio fin 'ora avvertiti a non arrischiarsi a censurare le lezioni da me precelte, per anteporre ad esse altre che più loro andassero a talento, prima non hanno speso sugli autografi quanto tempo e quanta iligenza vi ho speso io; altrimenti temo assai che non sieno per rere il torto presso la posterità. 4 E di una cosa voglio ammonire i ttori di quest' Inni, e particolarmente i giovani, più per consultare la utilità loro che alla fama dell' Autore. Almeno tre volte li rilegmo, e sempre riposatamente e con affetto: nè preteriscano la Raon poetica e le Note. Queste in parte sono del Foscolo, in parte ie. Le prime vanno distinte con un F, le seconde non hanno segno cuno. Quando tutto ciò non vogliano fare, io grido loro in nome el Poeta: per voi non scrissi. Cercate altri versi (e l' età non ne è arso) 2 che possano trangugiarsi tutti d'un fiato, come un bicchiere acqua fresca: ma l'acqua della mia Castalia non è così. Il mio arini già dettò, ed io mi appropriai vivendo questa sentenza:

> Orecchio ama pacato La Musa, e mente arguta, e cor gentile.

Con queste poche e semplici, ma, per quello che io credo, non

<sup>1</sup> Sopra a tutto rammentino ciò che il Poeta diceva nelle illustrazioni alla Chioma di venice, e che io sovente ho ripetuto con sacro terrore a me stesso, davanti al suo ritratto, 1 riordinare gli scritti di lui: — Sono pure indiscreti, per troppa amicizia, gli editori dette ere postume !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lo sciame de' Poeti, prima di stordire l'Italia colle sue ciance, studi gli antichi.

inutili avvertenze io penserei che dovesse per me sigillarsi l'ufficio di non venale editore di questo Carme, se non me ne incombesse un altro più mesto, ed egualmente caro al mio cuore. Io ho detto, e mi gode l'animo nel ripeterlo, che le prime e forse più intense cure per riordinarlo si debbono alla *Donna gentile*; e poichè i cieli le invidiarono il contento lungamente sospirato di veder rinverdito per opera sua quel lauro che l'illustre suo Amico augurava ombreggerebbe la propria sepoltura, io consacrerò qui due parole alla memoria di lei, anco perchè coloro che sentiranno commoversi dalla bellezza di questi versi sappiano chi fu, e di quali pregi andò adorna Quella, a cui, dopo il Poeta, saranno principalmente debitori di tal commozioni.

Nacque in Siena nel 1781 da Ansano Mocenni onesto e dovi zioso mercadante, e da Teresa Regoli. Questa risplendeva per noi comune gentilezza e cultura, tantochè la sua casa era convegno de più ragguardevoli che avesse allora quella città, fra i quali giova par ticolarmente nominare quel quinto lume della italiana Poesia, Vittori Alfieri. La Quirina, secondo il costume dei tempi, fu alunna del Con servatorio di Santa Maria Maddalena in quella città medesima; m dalla Madre, e dall' aura delle Muse che spirò attorno alla sua culla raccolse quell'amore alle Lettere e quel gusto dilicato, i quali in pi vasta città la resero poi la delizia di molti animi elevati e gentili mentre dalle domestiche abitudini commerciali apprese l'arte di sag giamente amministrare gl'interessi economici di una famiglia. Quest doti sì raramente concordi, e che in lei aveano per principale for damento una singolare bontà di cuore, fecero si che sino dagli am più verdi ella fosse prescelta ad un pictoso e difficile incarico. Maggiore Camillo Magiotti, discendente di una famiglia che si pregi di aver avuto fra i suoi membri uno de'più caldi e stimati amici del G: lileo, infelice per l'unico figlio a cui la Natura aveva negato il sacr lume dell'intelletto, amoroso padre volle affidarlo alle cure di un compagna, che dopo la morte del genitore lo custodisse con pari a fetto, e ne temperasse la sventura, almeno col mantenergli queg agi, cui il largo censo consentiva. Così la Quirina nel 1801 si unl i matrimonio in Firenze a Ferdinando Magiotti. Intanto del ben educat ingegno, che ebbe non comune, e della soave amabilità del suo cuoi si facevano ammiratori nelle serali ragunanze presso di lei molinsigni per altezza d'intelletto e magnanimità di carattere, e fi essi principalmente Leopoldo Cicognara ed Ugo Foscolo. La predile zione di ambedue verso di essa è attestata dal dono che essi le fi cero di mano in mano delle Opere loro con postille, ricordi ed alti particolarità pregevolissime, non che dalle affettuose lettere che

ressero, in gran parte divulgate per la stampa. Ma più intima, calda generosa fu l'amicizia che la legava al Foscolo, al quale sempre, a più specialmente nei giorni della sventura, fu liberale di confordi consigli e di ogni altro possibile aiuto con singolarissima delitezza. E benefica, e saggia consigliatrice al bene, lei pure provano altri non pochi; tantochè fra gli uomini saliti poi in Toscana ai 1 elevati gradi del potere ve ne ha taluno, cui non può essere ive la rimembranza e di avere avuto con lei amicizia, e di aver quito nei migliori anni le sue esortazioni.

Quantunque poi in Firenze la sua casa fosse di frequente ralleita da musicali concerti, abhelliti dal canto delle donzelle più egrenell' Arte, nè la nativa sua gaietà, nè la vita piacevole e lieta, il culto delle Lettere e delle Muse le fecero mai trascurare il ero incarico da lei assunto, di guidatrice della famiglia, di amnistratrice delle sostanze del Consorte. E siccome queste per non cola parte consistevano in beni di suolo, così per parecchi mesi l' anno ritraevasi in villa, affine di vigilare le campestri faccende, ui seppe pur vacare con sì intelligente solerzia che li aumentò; i alcuni perfezionamenti agrari indotti pe' suoi auspici nella culdi quei fondi rustici fu favellato con lode dal Giornale Agrario l cano. Serbando in cuore la immortale speranza dell'italico risorento, dopo il 1830 più di proposito si diede a migliorare le condoni del popolo minuto, e fu delle prime a favorire gli Asili per afanzia; e con quell'ardore e quella perspicacia che le furono pori, per molti anni infaticabilmente sostenne le molte cure, le gli, particolarmente sul principio, quella pietosa Istituzione esigev ed anco sopra di essa, non meno in vita che in morte, versò le pecuniarie beneficenze.

Tale fu l'egregia Donna circa le doti dell'animo, che non anlono disgiunte in lei da quelle del corpo, l'avvenenza e la grazia; acchè bene per ogni titolo fu degna di essere prescelta dal destino in mano la prima alla restaurazione del Carme amabile e famoso Oh, le fosse stata consentita anco la consolazione di rileggerlo in forma attuale! Ma appena erano state emendate tutte le prove ampa dell'inno primo, ella cominciò a sentirsi fieramente agata da un incomodo negli organi digestivi che da qualche co la travagliava, e mi pregò che affrettassi la pubblicazione desiderato libro, altrimenti presentiva, mi disse, che avrebbe vo quella gioia solo dopo essersi ricongiunta allo spirito d'Ugo. di tutto per compiacerla: ma invano; chè, cresciuto ruinosa-

<sup>4</sup> Vedi l' Epistolario foscoliano.

mente l'acerbo malore, ella con animo fermo e sereno, quan que straziata da acutissimi dolori, assistita da'suoi, ai quali prima di spirare disse le estreme parole di consiglio e di amore, minò la vita la mattina del 5 di luglio 1847. I suoi avanzi ripo nei chiostri di Santa Maria Novella. — Oli, possa, a compens quell'onesto e incompiuto desiderio, la soave rimembranza di non mai disgiungersi dalla mente di chi corrà diletto dal Carm Grazie, come la rimembranza di Ugo Foscolo non sarà mai car lata dal cuore di ogni verace Italiano!

Pisa, a di 15 novembre 1848.

F. S. ORLANDINI.

#### RAGION POETICA

E SISTEMA GENERALE

### DEL CARME LE GRAZIE

ESPOSTI DALL'AUTORE.

Serivendo questo ed altri Poemi lirici, l'Autore ebbe e intenti diversi, i quali unitamente concorrono al fine espaziale della Poesia, d'istruire dilettando.

Egli intese di ricondurre l'arte lirica a' suoi principi; di citare velocissimamente nel cuore molti e vari affetti caldi l'ingenui, da' quali scoppi il vero ed il bello morale: e testi presentando alla memoria vestiti di splendore e di monia, fare che sieno accolti più facilmente, e serbati con ù amore e più tenacità nelle menti.

Tante tradizioni, ma si diverse a un tempo, vennero a bi dagli antichi intorno alle Grazie, che il Poeta non ha tuto, se non tal rara volta, giovarsene; e, volendo pur ntare quelle amabili Deità, gli è bisognato crearsi un sistea tutto suo. Se non gli venne fatto a dovere, avrà, non ss' altro, la compiacenza d' aver tentato di sodisfare al bito, oggimai negletto, del poeta.

Per ciò che spetta all' arte da lui seguita, egli già fece sua professione nelle note che accompagnano il Carme 'Sepoleri, dicendo: « Ho desunto questo modo di poesia da' Greci, i quali dalle antiche tradizioni traevano sentenze morali e politiche, presentandole non al sillogismo de' lettori, ma alla fantasia ed al cuore. » E nella versione llo stesso Carme fatta e pubblicata da Girolamo Federigo Borgno, il traduttore espose questo metodo in una dissert zione latina, la quale leggesi volgarizzata in una edizione quel Poemetto. Però basterà a'lettori di dire, che il fondel Carme le Grazie è didattico, ma lo stile è fra l'epi e il lirico: perciocchè, se il raccontare una serie di avvenmenti è ufficio del puro epico, l'entusiasmo del Poeta trasforma in altrettante pitture l'una differente dall'altra formanti un tutto, che, come nelle poesie liriche, il letto può comprendere, non tanto nel ricordarsi i fatti narra quanto nel rappresentarsi vivamente le imagini e gli affeche ne resultano.

A taluni dispiacerà forse questa novità di mescolare didattico, l'epico e il lirico in un solo genere, nè l'Auto desidera di esserne scolpato dice soltanto che ciò non novità, perchè gl' Inni attribuiti ad Omero, quei di C limaco, le più lunghe Odi di Pindaro, che, per esser na rative, sono le più belle, il Poema di Catullo sulle nozze Teti e Peleo sono per l'appunto misture de'tre generi; tale fu forse la prima poesia. E, per citare un maestro p autorevole a' critici, tale è il Carme da Virgilio intitola Sileno, ove con nuove vivissime imagini espone il sister epicureo nel canto del vecchio Dio; e tali quegli squarci o narra le favole di Pasifae e di Tereo, vittime delle passic sfrenate che turbano la tranquillità dell'animo, il calmare quali è l'unico scopo della filosofia di Epicuro. Il velo mis rioso della citata Ecloga, i oscuro a tutti i professori di let ratura, fu tolto sapientemente dall'ab. Antonio Conti, filoso le cui rillessioni, se fossero lette, farebbero vergognare solo nemente la moltitudine de' Poeti, i quali disperdono il le ingegno ad un tempo umile e vano, e avviliscono l'arte la rendono inutile.

Lo stile dunque dell'Autore del Carme le Grazie è l

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Non si dimentichi che la parola ecloga non significa propimente Poesia pastorale, hensì pezzo di poesia eletta. (F.)

misto di quello degl' Inni sacri di cui l'antichità credeva maestro Anfione, delle Odi di Pindaro e della Poesia latina, quale nella sua grazia nativa si trova spesso in Lucrezio e in Catullo: e dal latino e dal greco idioma insieme derivarono quegli spiriti che da lui trasfusi ne' suoi versi italiani, dànno loro un sapore forse nuovo; benchè nel tempo stesso ci professi di voler serbar la purità dell'idioma toscano. E tanto basti quanto all'arte poetica.

Circa poi all' architettura del Carme, l' Autore si è servito, per così dire, de' frammenti più antichi, ricorrendo all'origine del mondo, e li ha uniti a' moderni e contrappesati per formare un solo edificio. Infatti noi vediamo i cannibali, i cacciatori, i pastori, i pescatori e i primi agricoltori accanto a' giovani guerrieri, ed a' matematici nostri concittadini. Vediamo il regno dei Lacedemoni, non quale è descritto da' politici, ma qual era da descrivere a' tempi di Leda, e d' Elena; e le città della Beozia e della Focide celebrate accanto a Firenze. E l'immaginazione del lettore è trasportata a vagheggiare dal poggio di Bellosguardo la città medesima, e le Alpi, e la pianura di Pistoja fino al Mediterraneo; e poscia la più bella pianura di Lombardia; e altrove i passeggi pubblici della città di Milano, e la fiorente agricoltura di quella parte d'Italia, e i teatri di Firenze, e Pitti, e un giardino, e una gentile coltivatrice di fiori. Vediamo il tempietto campestre consacrato dall' Autore nella sua villa alle Grazie, e presso, il tempio primo inalzato loro in Orcoméno da Greci; e nel secondo Inno il tempio ideale che il Poeta vede già eretto dagl' Italiani. E, dopo i sacrificj di vittime umane fatti agli Dei d' Averno dai superstiziosi Selvaggi dell'antica Grecia, vediamo un' offerta di ghirlande de' fiori d'Italia, e del mèle delle api di Vesta, rito nascostosi fino ad oggi negli arcani degli Dei, o perdutosi nelle tenebre de' secoli. Vediamo un cigno a cui il Poeta sdegna di ascrivere il canto come cosa non vera, ed il quale da lui fu dipinto

come lo vagheggia l'occhio del naturalista e del pittore. E questo cigno è un voto mandato da una principessa, che era allora Vice-regina d'Italia, all'ara di Bellosguardo, in ringraziamento del ritorno di suo marito dalle guerre del settentrione; e da Bellosguardo, nel corso di pochi versi, si passa all'Eliso, e alla fama degli eroi morti in battaglia, ed al campo de' Greci sotto Ilio mentre stanno per essere distrutti dall'incendio, e alla misera strage che il verno, la fame e la guerra fecero di tanta gioventù italiana di là dal Boristene.

Questo servirsi di materie che il tempo e le circostanze hanno quasi immensamente disgiunte fra loro è un privilegio della Poesia e della Musica. Le altre arti sono costrette dalla contemporaneità di un solo punto; e felice il Pittore che può destare pensieri, i quali portino la mente dello spettatore al tempo antecedente o susseguente all'azione rappresentata! L'Architettura in questa parte è la sciaguratissima delle arti, appunto perchè è la più confinata e costretta a rimanersi tal quale: tutta la sua bellezza dipende dall' ordine e dall' ardire della mole. Invece la Musica ti desta in pochi minuti cento affetti diversi, e ti fa come aspirare non so quale incanto della vita, che senti irresistibile nell'anima. La Poesia congiunge l'origine del Mondo al suo stato presente, ed al nuovo caos della sua distruzione. Ma la Poesia ha, quanto la Pittura, bisogno di rappresentazioni particolari, che i logici chiamano idee concrete; deve parlarti di fatti ed oggetti determinati, esistenti in natura, per alzarti la mente, senza che tu te ne avvegga, ad un sentimento di beltà universale; deve farti passare dal noto, che mostra evidente, all'ignoto a cui tende, facendolo sospettare. Ma l'unione di tanti quadri particolari è difficilissima cosa. La Musica che somministra la varietà, e la Pittura che insegna a' poeti l' evidenza dell' azione, e la Scultura con cui gareggia la Poesia a mostrare tutti i contorni delle figure, ed, oltre a queste arti, anco l'Architettura con la severità dell'ordine suo, tutte debbono contribuire alla fornazione di un tutto poetico che piaccia, e contemporaneanente non confonda il lettore. Quest' ultim' obbligo è il più ecessario insieme ed il più malagevole. Senza disunione di arti non hai armonia, nè chiaroscuro; senza unione, l' armoia riesce confusa: quindi la rarità della vera Poesia lirica, ne è il sommo dell' arte.

Se l'Autore abbia felicemente trovati i materiali in tanti si diversi frammenti antichi, se li abbia architettati in armo ia co' moderni, ognuno può giudicarlo facilissimamente e appellabilmente, quando la noja o la confusione non l'ac-

impagnino nella ponderata lettura di quest' Inni.

Il primo de' quali, narrando l' origine divina delle Grazie, la civiltà progressiva del genere umano, non si diparte, se on nel modo di descriverle, dalle prime nozioni fantastiche le si trovano ne' poeti, in guisa che, mentre conseguisse meraviglioso, non si scostasse dal naturale. La Grecia anca si mostra in esso più che l' Italia moderna; ed ivi sono, er dir cosi, materiali e superficialissimi gli effetti delle Grazie ll' uomo, perchè palesano solamente l' introduzione delagricoltura, delle leggi, della religione nel mondo.

Invece il secondo Inno ti guida nell' Italia de' nostri gior. Tu puoi aver conosciute le cose e le persone introdottevi, l avere assistito al sacrificio che il Poeta fa nella sua villa alle razie. Quest' Inno ci fa sentire più soavi gl' influssi del Nume dato, perchè vedi la Musica ridotta al sommo dell' eccellent, e più dilicata la leggiadria della Danza, e l' amabilità delingegno, e gentilissime le arti e perfette; e in tutti inmma gli studj degli artefici una ricchezza ignota a que' feni mortali descritti nell' Inno primo, ed anteriori a' bei mpi di Atene.

Dopo di che l'Inno seguente non ti conduce più nè a ne'secoli nè a questi, nè in luoghi da noi conosciuti; ma el mezzo dell'oceano, in terra celeste, e in mezzo ad arti nei divine, che le nostre parrebbero appena imitazioni. Ed a ciò mirava l'intento del Poeta nel lavoro del Velo delle Grazie, che le preserva dai delirj funesti dell'Amore e di altre umane passioni, e le fa ospiti della terra senza che sieno avvicinate dall'uomo, in guisa che non possano più dargli le consolazioni, ma le facciano unicamente scendere in terra dai cielo. In tal guisa, quantunque tutto il Carme sia un miste di narrazione storica, di pittura poetica e di morale allegorica il primo Inno nondimeno ha più dello storico, il secondo è più pittoresco e drammatico, il terzo più metafisico.

Molti senz' altro accuseranno l'Autore di avere ricantate le antiche mitologie. Mille ragioni, che forse egli potrebba addurre in sua difesa, non gioverebbero a seolparlo press que' molti; pure se egli chiedesse loro un'altra mitologia, tanti da desumerne imagini e quadri, penerebbero ad additargliela — Forse un giorno in altri suoi versi non torneranno le Deit de' Gentili; ma cantando le Grazie, non poteva dimenticare l loro patria, e non temere d'inimicarsele, e con esse i mat stri delle bell'arti, i quali a'loro allievi presentano sempr per modello i monumenti dell'antichità, e i poeti che sosp rano que'lauri.

Pei giovani assento di pubblicare alcune note al mio Poema; ma, se non avessi temuto di parere irgrato a' consigli altrui, avrei volentieri abbandonati i versi senza interpretazione veruna, rassegnandomi al biasimo che mi`merito da' lettori, se io, mentre pensava adornare col velo poetico i miei pensieri, li ho fatti, come altre volte fui tacciato, più oscuri.

UGO FOSCOLO.



# LE GRAZIE,

CARME

#### AD ANTONIO CANOVA.

Alle Grazie immortali,
Le tre di Citerea figlie gemelle,
È sacro il tempio, c son d'Amor sorelle;
Nate il di che a' mortali
Beltà, ingegno, virtù concesse Giove;
Onde perpetue sempre e sempre nuove
Le tre doti celesti,
E più lodate e più modeste ognora
Le Dee serbino al mondo. Entra ed adora,



5

10

15

#### INNO PRIMO.

## VENERE.\*

Cantando, o Grazie, degli eterei pregi Di che il cielo v' adorna, e della gioja Che, vereconde, voi date alla terra, Belle vergini! a voi chieggio l'arcana Armonïosa melodia pittrice Della vostra beltà, si che all' Italia Afflitta di regali ire straniere Voli improvviso, a rallegrarla, il carme.

Nella convalle fra gli aerei poggi
Di Bellosguardo, ov' io, cinta d' un fonte
Limpido, fra le quete ombre di mille
Giovinetti cipressi, alle tre Dive
L' ara innalzo (e un fatidico laureto,
In cui men verde serpeggia la vite,
La protegge di tempio), al vago rito

\* Venere simboleggia la bellezza dell' Universo. (F.)

<sup>4-3.</sup> Le Grazie, Deità intermedie fra il cielo e la terra, secondo il sistema poetico delAnbre, ricevono da Yunni tatti i doni ch' esse dispensano agli nomini. Tutta la macchina
el Carme è stabilita su questa immaginazione; però il primo lano è intitolato Venere, il senodo Vesta, il terro Pattade. — Secondo il suo sistema storico, le Della sono anco più beneficia
la Grecia e all'Italia. — Finalmente, secondo le sue idee metafisiche, la grazia deriva da nu
ulicata armonia che spira dalla belta corporale, dalla bontà del cuore e dalla vivacità dell'ineggo, congiunte in sommo grado in nua sola persona, e che ingentilisce e consola la vita,
ducando gli nomini alla idea divina del Bello, al piacere della Virtù ed allo studio delle Arti,
he colla imitazione possono perpetuare e moltiplicare gli effetti delle grazie positive e naturali
ete poeti che sono così formati di mano della Natura. (F.)

<sup>4-8.</sup> L'armonia arcana della versificazione è un'attitudine indefinibile dell'animo, e unità come le grazie. — La metodiri conviene alla poesia graziosa. — La facoltà pittrice è dote essenziale del Poeta, che nelle combinazioni e no's unoni delle parole rappresenta imagini: que le destano affetti, e lanto più efficaci, quanto più nuovi ed improvvisi. Così il Poeta ora rapresenta imagini nuove, per destare affetti liett alla sua Patria contristata dalle vicende politiche. Tale dev'essere lo scopo della Poesia; e Virgilio adornò nelle Georgiche le Arti dell'Agriollura per distorre col lunguaggio de' Numi i Romani dal forore delle guerre civili. [F.]

Bellosguardo è poggiu vicino a Firenze sulla riva sinistra dell' Arno, dove scriveva l'Autore. (F.)

Vieni, o Canova, e agl' Inni. Al cor men fece Dono la bella Dea che tu sacrasti Qui sull'Arno alle belle Arti custode; Ed ella d'immortal lume e d'ambrosia La santa imago sua tutta precinse. Forse (o ch'io spero!) artefice di Numi, Nuovo meco darai spirto alle Grazie Ch'or di tua mano escon del marmo. Anch'io Pingo e spiro a' fantasmi anima eterna: Sdegno il verso che suona e che non crea; Perchè Febo mi disse: Io, Fidia, primo, Ed Apelle guidai colla mia lira. Eran l'Olimpo e il Fulminante e il Fato,

Eran l'Olimpo e il Fulminante e il Fato,
E del tridente enosigéo tremava
La genitrice Terra: Amor dagli astri
Pluto fería; nè ancora eran le Grazie.
Una Diva scorrea lungo il creato
A fecondarlo, e di Natura avea
L'austero nome: fra' Celesti or gode
Di cento troni; e con più nomi ed are
Le dan rito i mortali, e più le giova
L'Inno che bella Citerea la invoca.
Perchè, clemente a noi che mirò afflitti
Travagliarci e adirati, un di la santa
Diva, all'uscir de' flutti ove s' immerse
A ravvivar le gregge di Neréo,

ō(

5

40

46-48. Canova l'anno innanzi (1805) aveva consecrato la sua Vencre ch'esce dal bagno nella Galleria di Firenze, nel luogo stesso dov'era la Venere de' Medici. (F.) La Venere di Canova adesso si ammira ne' Pilli.

23. Il medesimo Scultore sta lavorando un gruppo delle tre Grazie. (F). Esso fu terminato nel 1815. Fu commesso dalla Imperatrice Giuseppina, ma se l'ebbe il trincipe Eogonio. l'oscia lo Scultore lo replicò pel Duca di Bedford, presso il quale tuttavia esiste.

21. La creazione poetica assegna alla fantasia i caratteri ideali, di cui si giovano gli Arte<sup>c</sup>ci. (F.)

Arteuct. (F.)

26. Fidia vantavasi di aver dedotto la sua statua di Giore Olimpio da tre versi

d' Omero. (F.)

27. Narrano che la più perfetta fra le opere di questo principe de' pittori greci fosse la
sun Venere anadiomene, cioè uscente dal mare. Fu celebre ancora la sua tavola delle Grazie,
che si conservava a Smirne.

29-30. Gli antichi ascrivevano al mare il fenomeno de' lerremoti. (F.) Quindi Nettuno exosigeo, vale a dire scuotiterra.

32-33. L'Universo e la Natura sono guardati dall'uomo con una stupida ammirazione mista a terrore, finchè esso non è ingentitito ed ammaestrato dalle Grazie. (F.)

36. La Bellezza non è amabile nè adorata senza le Grazie; quindi la religione a Venere, dacche appari colle sue seguaci.  $(F_*)$ 

70

Appari colle Grazie; e le raccolse
L'onda jonia primiera, onda che, amica
Del lito ameno e dell'ospite musco,
Da Citera ogni di vien desïosa - 45
A' materni miei colli. — Ivi fanciullo
La deità di Venere adorai.

Salve, Zacinto! All' antenoree prode, De' santi Lari idei ultimo albergo E de' miei padri, darò i carmi e l'ossa, 50 E a te i pensier; chè pïamente a queste Dee non favella chi la Patria oblia. Sacra città è Zacinto! Eran suoi templi, Era ne' colli suoi l' ombra de' boschi Sacri al tripudio di Dïana e al coro, 55 Nè ancor Nettuno al reo Laomedonte Muniva Ilio di torri inclite in guerra. Bella è Zacinto! A lei versan tesori L' angliche navi; a lei dall' alto manda I più vitali rai l'eterno Sole; 60 Limpide nubi a lei Giove concede, E selve ampie d'ulivi, e liberali I colli di L'ieo: rosca salute Spirano l'aure, del felice arancio Tutte odorate, e de' perpetui cedri. 65

Tacea splendido il mar, poi che sostenne, Sulla conchiglia assise e vezzeggiate Dalla Diva, le Grazie: e a sommo il flutto, Quante alla prima prima aura di Zeffiro Le frotte delle vaghe api prorompono,

45. Citera, isola posta dopo Zacinto, patria datami dal cielo, è l'estrema della Repubca settinsulare. Zacinto è la sesta. (F.)

48-50. I primi Veneti, che l'Autore chiama suoi padri, furono colonia troiana dopo le ine dell'Asia. [F.] Virgilio allesta che il troiano Antenore fondo Padova. (Æneid., ltb. 1.]

\$3-57. Zacinto, secondo l'linio, era celebre per la sua religione a Diana due secoli innai la guerra iliaca, in cui fu punita anco la perfilia di Laomedonte, che aveva ingannato i Dei da quali era stuta edificata la sua reggia. (F)

58-63. Teverilo la chiama bella Zacunto, e Omero e Virgilio la lodano per la beltà socio loschi, e la serenità del cielo. Oggi ha pore agricoltura e commercio, accennati dal-lutore. (F.)

68-77. L'immaginazione ingentilita e rallegrala produce le gentili fantasio; e in Grecia polo il mare di Ninfe. -- La similitudino delle api, dal primo e dall'ultimo verso in fuori, olta do Ouror, Itaate, II. [F]

E più e più succedenti invide ronzano A far lunghi di sè aerei grappoli; Vanno al'ando su' nettarei calici, E del mèle futuro in cor s' allegrano; Tante a fior dell' immensa onda raggiante Ardian mostrarsi a mezzo il petto ignude Le amorose Nereidi oceanine; E a drappelli agilissime seguendo La Gioja alata, degli Dei foriera, Gittavan perle, delle ingenue Grazie Il bacio le Nereidi sospirando.

Poi, come l'orme della Diva e il riso Delle vergini sue fer di Citera Sacro il lito, un'ignota violetta Spuntò al piè de'cipressi; e d'improvviso Molte purpuree rose amabilmente Si conversero in candide. — Fu quindi Religione di libar col latte Cinto di bianche rose, e cantar gl'inni Sotto a'cipressi, ed offerire all'ara Le perle e il fiore messagger d'Aprile.

Ma chi de' Numi esercitava impero Sugli uomini ferini, e quai ministri Aveva in terra, il primo di che al mondo Le belle Dive Citerea concesse? Alta ed orrenda n'è la storia; e noi Quaggiù fra le terrene ombre vaganti, Dalla Fama n' udiam timido avviso. Abbellitela or voi, Grazie, che a tutto Siete presenti e, Dee, tutto sapete.

Quando i pianeti dispensò a' Celesti Giove padre, il più splendido ei s' elesse, E toccò in sorte a Citerea 'l più bello, E l' altissimo a Pallade; e le genti Di que' mondi beate abitatrici

84-94. L'Arte e la coltura danno avvenenza, potere e modestia alla beltà corporale. [F Prendi come simboli di questi tre pregi la rosa, il cipresso, albero di poderoso tronco che gea antica fama d'incorrutibilità, c la mammola.

11

Sentîr l'imperio del lor proprio Nume. Ma da' Celesti rimanea negletto Il picciol globo della Terra; e, nati Alle prede i suoi figli ed alla guerra, E dopo breve di sacri alla morte, 110 Vagavan tutti colle belve all' ombra Della gran selva della terra: e gli antri Eran tetto, e i sepoleri erano altari; E col sangue di vergini innocenti Placavan l'aspre Deità d'Averno, 115 Alle menti atterrite unico Nume. -Non prieghi d'inni o danze d'imenei, Ma di veltri perpetuo ululato Tutta l'isola udia, quindi; e di dardi Correa dagli archi un suon lungo sull' aure, 120 E il provocato fremito di belve Minaccianti, e degli uomini la pugna Sulle membra del vinto orso rissosi, E de' piagati cacciatori il grido. Cerere invan donato avea l'aratro 125 A que' seroei : invan d' oltre l' Eufrate Chiamò un di Bassaréo giovine Dio A ingentilir di pampini le balze. Il pio strumento irrugginia su' brevi Solehi, deserto; divorata, innanzi 130 Che i grappoli novelli imporporasse A' rai d' autunno, era la vite. E quando Ripassò col suo coro il giovin Dio, Il fremir delle tigri, all'immortale Cocehio ministre, que' feroci a nuova 435 Rabbia di guerra concitava. Solo Quando apparian le Grazie, i eacciatori, E le donne, e le vergini, e i fanciulli

423-124. Arte della caccia, primo stato della nmanità. (F ) 425-132. La benevolenza, e l'aiuto reciproco, e l'amore det riposo e della società, affetti irati daita gentilezza del cuore, fanno perfetta l'agricoltura, mantenuta dapprima solo anto esige la incalzante uecessità. (F.)

433-135. Bacco, compiuta la conqui ta pacifica delle Indie, accompagnato da una grando nera di Satiri e di Baccanti, tornò in Grecia sopra un carro tirato da tigri, emblema del onfo da lui riportato su que' popoli feriniL'arco e 'l terror deponeano, ammirando. L' una tosto alla madre col gemmato 140 Pettine asterge mollemente e intreccia Le chiome di marina onda stillanti: L'altra sorella a' Zeffiri consegna, A rifiorirle i prati a primavera, L'ambrosio umore ond' è irrorato il seno 145 Della figlia di Giove; vereconda La terza ancella ricompone il peplo Sulle membra divine, e le contende Di que' Selvaggi attoniti al desio. Con mezze in mar le rote era frattanto 150 La conchiglia sul lito, ove, tendendo Alte le braccia, la spingean le belle Nettunine. Spontanee s' aggiogarono Alla biga gentil due delle cerve, Che ne' boschi dittei, prive di nozze, 15! Cinzia a' freni educava; e poi che dome Aveale a' cocchi suoi, pasceano immuni Da mortale saetta. Ivi per sorte, Vagolando ribelli, eran venute, Le avventurose; e corsero ministre 160 Al viaggio di Venere. Improvvisa Iri, che segue i Zefiri col volo, S'assise auriga, e drizzò 'l corso all' istmo Del laconio paese. Ancor disgiunta Dal continente l'isola non era, 16 Nè tutta sola di quel golfo intorno Sedea regina: e dove oggi da lunge L'agricoltor lacone ardere i fochi Mira, se al pescator buia è la notte, Pendea negra una selva. Esiliato N' era ogni Dio da' figli della terra

Duellanti a predarsi; i vincitori

<sup>453-461.</sup> Le cerve di Diana al carro di Venere indicano l'arte della caccia che cede i studi più umani.  $\{F_*\}$ 

<sup>162.</sup> Iride è presagio fausto di pace e di serenilà. (F.)

<sup>463.</sup> Nell' istmo che congiungeva Citera alla Laconia, e che fu sommerso nel mare, s spiega il fenomeno di quella specie d' isole vicine al continente. (F.)

D' umane carni s' imbandian le cene. Videro il cocchio e misero un ruggito, Palleggiando la clava. Al petto strinse 175 Sotto il suo manto accolte le gementi Sue giovinette, e: O selva, ti sommergi! Venere disse; e fu sommersa - Ah, tali Forse eran tutti i primi avi dell' uomo! Ouindi in noi serpe, miseri! un natio 180 Delirar di battaglie; e se pietose Nol placano le Dee, truce riarde A coprir di cadaveri la terra. Ch' io non li veggia almeno, or che insepolti Per le campagne tue giacciono, o Italia! 185 A noi, Dee, rifuggite; a noi fra queste Ombre accolti, e a quest' ara; e serenate L'asilo vostro, finchè forse un giorno In più splendida reggia, e con solenni Riti la Patria mia possa adorarvi. 190 Lieta allor fia, pari alla Grecia, innanzi Che onnipossente il Fato ogni felice Vostro favor le invidïasse. - Or meutre Procedeano le Grazie, il doloroso Premio de' lor vicini arti più miti 195 Persuase a' Laconi. E dove in prima Di burroni infecondo e di fumanti Spelonche aperte da Vulcano, e ignoto Per lo mare intentato era quel regno, Al venir delle Dee fu pieno d'are 200

478-183. I Selvaggi senza religione ed antropofagi, indomabili dalle Grazie e sterminati a nn cenno di Venere, alludono alle nazioni, come ve ne ha nell' India occidentale, che, sdegando l'agricoltura e le leggi sociali, si vanno disperdendo fra loro, e sono consomate dalla famo e da ogni miseria. Vedi i viaggiatori nell' India occidentale, e intorno al fiume Orenoco. (F.)

480-483. Pare che l'Antore supponga l'uomo naturalmente guerriero: così lo definì altrore (Origine e ufficio della Letteratura); e che questa sua tendenza sia moderata dalla re-

ligione, dall' incivilimento e dalle Arti. (F.)

481-483. Qui ed altrove vedesi che l'Autore scriveva nel lempo delle ultime guerre (F.) 496-498. Omero distinse il regoo di Mesene e di Sparta cogli epiteti di montuoro e concavo di terceni (lliade, lib. 2, nel catalogo). Strabone crede che uno di quegli epiteti accenni fuoco solterranco doude provengano i terremoti. I viaggiatori moderni trovano esatta la descrizione d'Omero, e la spiegazione del geografo autico. I terremoti continuano a far cangiare Paspetto de' monti e delle valli in quel paeso. (F.)

200-205. Dipinge il paese qual cia a'lempi d'Omero, e non quale si vede oggi nella

Ospitali, e di cólti, e di beate Città: vide le pompe, e le amorose Gare, e i regi conviti; e d'ogni parte Correan d'Asia i guerrieri e i prenci argivi Alla reggia di Leda. - Ah, non ti fossi Irato, Amore! e ben di te sovente Io mi dorrò, dacche le Grazie affliggi. Per te, all'arti eleganti, ed a' felici Ozi, lascivie sottentraro, e molli Ozi, e spergiuri a' Greci: indi la dura 210 Vita, e nude a sudar nella palestra Le maschili fanciulle, onde salvarsi. Amor, da te. Ma quando eri peranco Alle Grazie non invido fratello, Non a più lieta, il Sol, nè a più gentile 215 Terra splendeva. Qui di Fare il golfo Riscintillante placido alla Luna, Cinto d'armonïosi antri a' delfini : Oui Sparta e le fluenti dell' Eurota Gradite a' cigni; e Mêssa offria securi 220 Ne' suoi boschetti alle tortore i nidi: Qui d'Augía 'l pelaghetto, inviolato Al pescator, dacchè di mirti ombroso Era lavacro al bel corpo di Leda, E della sua figlia divina, Amicla, 295 Terra di fiori, non bastava ai serti Delle vergini spose: d'ogn' intorno

sua topografia; e, quanto a' costumi, qual era a' tempi di Leda, quando la corte di Sparta era clegantissima, e vi concorrevano tutti i principi della Grecia. - La sua decadenza nelle arti elegauti è ascritta all'adulterio di Elena, perchè le Grazie sono protettrici delle virtù coniugali (F.)

206. L'Amore veemente affligge i sentimenti dilicati del cuore, e genera la tristezza, che distrugge la grazia (F.)

216 Fare fu antica città sul golfo di Messenia, presso l'imboccatura del flume Pamiso. (Pausania.) È rammentata da Omero nel catalogo delle navi. (Iliad., lib. 2.)

219. L'Eurota, celebre fiume della Laconia che scorreva presso Sparta. 220. Messa, città anch' essa della Laconia e, rammentata da Omero.

225. Anucla, fu patria di Leda. Omero la rammenta nel catalogo; e, secondo Strabone-

cca situala venli stad jlungi da Sparta, verso il mare, alle radici del Taigeto.

<sup>215.</sup> Gli Spartani, anche ne'tempi severi della repubblica, sacrificavano alle Grazie. (F) Anzi è notabile ciò che ne raccontano alcuni moderni viaggiatori, cioè che fra le informi rovinc dell' antica Sparta si ravvisa tuttora l' ara delle Grazie.

<sup>222-223.</sup> Augia, città della Licaonia, è detta amabite da Omero, che la nomina ne catalogo delle navi. Pausania e Plutarco narrano, che vicino ad essa era uno stagno chiamate di Nettuno, ove niuno osava pescare per timore di essere trasformato in pesce, secondo la minaccia di un' antica tradizione.

Venian cantando i giovani alle nozze. Non dei destrieri nitidi l'amore Li rattenne; non Laa che, fra tre monti, 250 Ama le cacce e i riti di Dïana. Nè la ricca di pesci elóa marina: E non lungi è Briséa, donde il propinquo Taigeto udiva strepitar l'arcano Tripudio, e i riti onde il femineo coro 235 Placò Lieo, e intercedean le Grazie. Scendean pur lietamente inghirlandati Da Daulide i Focesi, e da Pitone Sacra a veder sulle parnasie rupi; E chi mirò imperterrito i torrenti 240 Di Panopéa versare onde e macigni, E udi in Anemorea Borea fremente; E chi abitò Jampoli antica, e quanti Lunghesso i bei meandri del Cefiso Pascolavan gli armenti, o da Lilea 245

Nascer vedean del divin fiume i gorghi.

Ma dove, o caste Dee, ditemi dove

La prima ara vi piacque, onde, se invano

230. Loo, città pur essa della Laconia, situata fra tre montagne, dieci stadj distante dal mare. (Pausania.) È rammentata da Omero nel catalogo. (Lib. 2, Iliad.)

232. Eto, piccola città marittima al di sopra dell'Eurota, diede il nome alla costa etoa, che il Poeta chiama ricca di pesci. Auco i suoi abitanti andarono all'assedio di Troia. (Iliad., 2.)

233-236. Brisea, città della Laconia appiè del Taigeto, monte celebre per le orgie delle

Baccanti. (Paesania. - Omero nel catalogo, Iliad., lib. 2)

238-239. Alla Focile appartenevano le due città Doutide e Pitone. Questa è più nota solto il nome di Delpio, ed era situata alla metà del Parmaso, in luogo sassoso e teatrale, come dice Strabone. La trione prima era posta quasi alle falde dello stesso monte; ed ambedue sono accennate da Omero pure nel catalogo.

249-241. Panopea o Panope, anchi essa nella Focide, era piccola città lungo un torrento assai profondo, che, al dire di Fausauia, menara macigni di tal grossezza, che uno solo bastava al carico di una carretta. Ed anco i suoi abitanti audarono alla guerra troiana. (Omero nel

calalogo, lib. 2.)

212—213. Anemorea era posta sul confine della Locride, appiè del precipizio del Parnaso, delto Catopterio. Era continuamente bersagluta da' venti a causa della sus situazione, e trasse il nome da una parola greca (anemòs) significante vento. Così Strabune, secondo il quale essa sarebbe la medesima che Jompoti. Pausania per altro ue fa due città differenti, e narra che l'ultima fo fabbricata dagli Janti, uno degli antichessimi populi che Cadmo cacciò dalla Begzia. Omero pure le nomina distintamente nel catalogo, (lliad., lib. 2).

241-246. Pindaro nel principio dell'ultima delle Olimpiche celebra il Ĉefiso, tortuoso fiume della Beozia, come caro alle Grazie, che solevano bagnarvisi. La sorgente del Cefiso era presso Liteo città della Proide, e che trasse il nome dalla Naiade Lilea figlia dello stesso fiume, I suoi abitanti, per onorare il padre di questa ninfa, crano soliti di gettare una pasta sorta nelle sue acque; ed asserivano che pochi comencii dopo la vedevano ricomparire nel fonte Castalio. — Il Poeta chiama il Cefiso fiume divino, perchè, come narra Strabone, le sue onde rendevano eracoli. — Omero nel catalogo annovera Lilea fra le città che spedirono guerrieri all'assedo do il Troia.

Or la chieggio alla terra, almen l'antiqua
Religione del bel loco io senta.

D' Iride al cenno d'una rosea nebbia
Tutte velate, procedendo all'alto
Dorio che di lontan gli Arcadi vede,
Le Dive mie vennero a Trio. L'Alfeo
Arretrò l'onda, e diè a'lor passi il guado
Che anch'oggi il pellegrin varca ed adora.
Fe manifesta quel portento a' Greci
La deità; sentirono da lunge

260

265

Odorosa spirar l'aura celeste.

De' Beóti al confin siede Aspledóne,
Città che l'aureo Sol veste di luce
Quando riede all'occaso; e non lontano
Sta sulla immensa minïea pianura
La beata Orcoméno: ivi più caro
Ebber l'altare, quando allora il primo,
Da fanciulle alternato e da garzoni,
Cantico sacro udirono le Grazie.

E pria l'intese dalle Dee la bionda
Ifianéa, che stava alle pendici
Adorando. Nè poi quella fanciulla 270
Destò corde di lira, o all'aure sciolse
L'amabil canto a raccontar suoi guai

253. Dorium quidam montem, quidam campum esse seribunt; cujus hoc tempore pars nulla monstratur. Così di Dorio Strabone nel lib. 8. — Anche Omeco nel catalogo l'ascia incerti se debba reputarsi una città o un monte sui confini della Messenia. — Il nostro Poeta sembra avere adottato questa ultima opiniene. — Nola, o giovine lettore, come le Grazie si velino era che, dopo aver compartito agli uomini i materiali benefizi, si apprestano a conceder loro anco quelli norali. Principalissipo fra questi ed il più nutile alla vita è il confrot nelle svenule, desinto dalla cultura delle Arti gentuli; e la Deità lo porge con arcana beneficenza agli spititi puri e generosi, come vuole che sià accolto da essi e nudritu con sacro pudore. — Vedi più sotto i pielosi versi interno ad Ilanca.

234-236. — Trio, città dell'Elide guado dell'Alfeo, come la chiama Omero nel catalogo. 
L'Alfeo poi nasce nell'Arcadia presso i confini della Laconia, e, dopo avere attraversalo l'Elide, si getta nell'Acaia, e quindi in mare. (Strabone.)

260-262. Aspledone fa annata anco Endielo, cioè ben situata otl'occidente, perchè sulla sera era mirabilmente illuminata dal Sole. (Strabone.) Anch' cssa spedi guerrieri a Troia. (Iliad., 1tb. 2.)

263-267. Plutarco asserisce che le pianure d'Orcoméno erano le più spaziese di Iulta la Beozia. — Più d'una città in Grecia ebbe tal nome; ma Pindaro nelle Olimpiche, e Omero nel catalogo danno a quella di Beozia l'aggiunto di minuea, da Minia che regnó io quella contrada, e fu padre d'Orcoméno che fondó la città. — Pausania nel sesto libro dice che uno de'più raggiuradevoli cdifizi che vedevansi in essa era il tempio delle Grazie, alle quali gli Orcomenii si vantavano di averlo edificato i primi, ancore de i Lacedemoni contrastassere lore fale onore. Quindì le Grazie avevano il soprannome di Orcomenie.

E i benefici delle Dee, che a tutti Che ad udirla accorrean non provocasse Soavissimi gemiti dal core. 275 Sventurata! piangetela donzelle; Vergine sventurata! Arcade ell' era. E di Tessalo amante; e l'amò pria Che si bello e gentile il conoscesse: E spesso al canto ei l'invitava, e spesso 280 Su' labbri il canto le rompea co' baci. Già vicina alle sue nozze, beata Le ghirlande apprestava; e le fu spento. Senza lacrime a terra muta cadde; Ma le Grazie l'accolsero morente 285 Nelle pietose braccia, ed una nuova Aura di vita le spirâr. La mesta Non sciolse il cinto; e, finchè lei sotterra Non chiamò Cloto a riveder l'amante, All' altar delle Dee consolatrici 290 Sacrò gl'inni e il dolor, vergine ancella. Udi Cipria que' Cori, e disvelossi : E quanti allor garzoni e giovinette Vider la Deità, furon beati; E di Driadi col nome e di Silvani 295 Fur compagni di Febo. Infra le Muse Scherzar ne' fonti suoi vedeali Imetto. E ne' suoi colli il Tebro. Oggi, le umane Orme temendo, e de' poeti il vulgo, Che con lira straniera, evocatrice 300 Di fantastiche larve, a sè li chiama, Invisibili e muti nelle selve Celansi: come quando esce un' Erinni

289. Ctoto, la prima delle Parche, cui incombeva di regolare il tempo della esistenza. 
l'ocla, considerandola qui come quella che chiamava alla pace de' sepolti un' amante infelice 
rra alle Grazie, sembra aver mirato a quel luogo di l'ausania (Attic., p. 33), ove riferisce 
presso i Greci, e particolarmente in Alene, avea culto ed ara sotto il nomo di Venere ura, o celeste.

297. Imetto, monte dell' Altica presso Atene.

<sup>298.</sup> Qui e ne' seguenti versi il Poeta, inesorabile alanno dell'Arte greca e latina, dà un colpo alla scuola boreale. Comunque sieno le opinioni del teltore su questo proposito, certo non potra non rispettare il volo che questo alto e libero intelletto in ogni occasione volle area favore di una scuola, di cui fu zelatore caldissimo, e di cui anco aumentò i lesori con 10 Carme.

305

310

315

320

325

350

A gioir delle terre arse dal verno, Maligna, e lava le sue membra a' fonti Dell' Islanda esecrati, ove più occulte Fuman sulfuree l'acque; e a putreolenti Laghi, lambiti da cerulee vampe, La teda alluma, e al ciel sublime aspira. Finge, perfida, in pria roseo splendore, E lei delusi appellano col vago Nome di boreale Alba i mortali. Ouella freme, e le nuvole in Chimere Orrende, e in imminenti armi converte, Fiammeggianti; e calare odi per l'aere Dal muto nembo l'aquile agitate, Che veggion nel lor regno angui, e sedenti Leoni, ed ululanti ombre di lupi. Inondate di sangue errano al guardo Delle genti le stelle, e van gittando Squallidi raggi per l'etereo caos. Tutta d'incendio la celeste volta S' infiamma, e sotto a quella infausta luce Rosseggia immensa l'iperborea terra. Quindi l'invida Dea gl'inseminati Campi mira, e l' Oceano conteso Tutto a' nocchier dal gelo: ed oggi forse Per la Scizia calpesta armi e vessilli. E d'itali guerrier corpi incompianti!

Poscia che, colle figlie, ebbe la Diva Tutte del nume suo fatte più miti Le contrade di Grecia, alla sdegnosa Dïana, Iride, il cocchio e mansuete Le cerve addusse, amabil dono, in Creta:

306-327. L'Istanda, com' è nolo, è una grande isola d'Europa nell'oceano Deucaledonic e che da taluno pretendesi essere la Thute degli antichi. È famosa per la sterilità del sond per le sorgenti calde e sulforce, per le caverne melitiche e pel vuicano del monte Ecta, l'Etn del settentrione. — Il Poeta ne fa la principale sede dell'Aurora boreate, che egli appella Erà ni, o Forta. — Girea agli stupendi spettacol che offire questo fenomeno meteorologico, q'i maravigliosamente dipunti dal Foscolo, si pod consultare, fra gli altri, il Dizionario szie tifico etc. di Francesco Pivati, Venezia 1747. — Il lettore infanto, nelle aquite agitate dat me nembo ec. può ravvisare il Poeta-aquita crocciato per la invasione dei mostri sellentrioni nelle alte regioni delle greche e latine Fantasie.

328. Sublime allusione alla troppo celebre rilirala di Russia nel 1812.

E Cinzia sempre fu alle Grazie amica,

E ognor con esse fu tutela al core

Delle ingenue fanciulle, ed agl' infanti.

Quattro volte l'Aurora era salita

Sull' orïente a riveder le Grazie

Dacché nacquero al mondo; e Giano antico,

Padre d'Ausonia, e l'itala Anfirite

Dacché nacquero al mondo; e Giano antico,
Padre d'Ausonia, e l'itala Anfitrite
Inviavan lor doni, e un drappelletto
Di Najadi e fanciulle eridanine;
E quante i pomi d'Anïene, e i fondi
Godean d'Arno e di Tebro, e quante Ninfe
Avea 'l mar d'Aretusa; e le guidavi
Tu più che giglio nivea Galatea.

Ma, non che ornar di canto, e chi può mai Ridir l'opre de' Numi? Impaziente Il vagante Inno mio fugge ove incontri 350 Graziose le genti ad ascoltarlo: Pur non so dirvi, o belle Suore, addio; E mi detta più alteri inni il pensiero. Ma dove or io vi seguirò, se il Fato, Ah! da gran tempo omai profughe in terra, 355 Alla Grecia vi tolse, e se l'Italia Che v'è patria seconda, i doni vostri, Misera! ostenta e il vostro nume oblia? Pur molti ingenui de' suoi figli ancora A voi tendon le palme. Io, finchè viva 360 Ombra daran di Bellosguardo i lauri, Ne farò tetto all' ara vostra, e offerta Di quanti pomi educa l'anno, e quante Fragranze ama destar l'Alba d'aprile. E il fonte, e queste pure aure, e i cipressi, 365 E secreto il mio pianto, e la sdegnosa

337. I fanciullini sono cari alle Grazie. (F.)

Lira, e i silenzj vi fien sacri, e l'Arti.

3W. Galatea, Ninfa del mar Sicano cara ad Aci e al ciclope Polifono. Essa simboleggia modestia, che, secondo l'Autore, è un raffinamento di un'anima gentilo che sente il proprio

rito, ma lo vela per non offendere gli altri. (F.)

<sup>340-340.</sup> Giano, primo fundatore della civiltà italica e re del Lazio, ove accolse Saturno ggiaceo dal Ciclo. — Anfirite, sposa di Neltuno. — Nejadi, Ninfe de fonti e de finui, come Po, ossia Evidano. — Aniene e Anio, oggi Teverone, fiume che scorre nelle campagne di oli. — Aretusa, fontana nell'isola di Ottigia presso la Sicilia.

370

37:

Fra l'Arti io coronato e fra le Muse, Alla Patria dirò come indulgenti
Tornaste ospiti a lei, sì che più grata, In più splendida reggia e con solenni
Pompe v' onori. Udrà come redenta
Fu per opra di voi, quando sull'Arno
Pose Vesta il suo fuoco, e poi Minerva
Gli concesse per voi l' attico ulivo.
Venite, o Dee; spirate, o Dee; spandete
La deità materna! e nuovamente
Deriveranno l' armonia gl' ingegni
Dall' Olimpo in Italia: e da voi solo,
Nè dar premio potete altro più bello,
Sol da voi chiederem, Grazie, un sorriso.

373-375. Accenna alcuna materie dell' Inno seguente.

#### INNO SECONDO.

VESTA.

I.

Tre vaghissime Donne, a cui le trecce Infiora di felici itale rose Giovinezza, e per cui splende più bello Sul lor sembiante il giorno, all'ara vostra Sacerdotesse, o care Grazie, io guido.

Qui, e voi che Marte non rapi alle madri, Correte, e voi che muti impallidite

7-9. Nota l'intristirsi degl' ingegni, quasi tutti asserti oggimai dalle scienze geometr

<sup>\*</sup> Vesta è deilà virginale, e custode del faoco eterno che anima i cuori gentili. (F.)
4-5. Dalla Grecia autica, primo paese ingentilito dalle Grazie, il Poeta si trasporta a
l'Italia de'suoi giorni, e istituisce sull'ara di Bellosguardo, accennata nell'Inno primo, ur
solennità festeggiata da tre Donne italiane, nelle quali rappresenta l'azione e gli effetti de
l'armonia, della beltà corporale, e dell'amabilità dell'ingegno. (F.)

Ne' penetrali della Dea pensosa, Giovinetti d' Esperia : era più lieta Urania un dì, quando le Grazie a lei 40 Il gran peplo fregiavano. Con elle Qui Galileo sedeva a spiar l'astro Della loro regina; e il disviava Col notturno romor l'acqua remota, Che sotto a' pioppi delle rive d'Arno 15 Furtiva e argentea gli volava al guardo. Qui a lui l'Alba, la Luna e il Sol mostrava, Gareggiando di tinte, or le severe Nuvole sull' azzurra alpe sedenti, Ora il piano che sfugge alle tirrene 20 Nereidi, immensa di città e di selve Scena, e di templi e d'arator beati; Or cento colli, onde Appennin corona D'ulivi e d'antri e di marmoree ville L' elegante città, dove con Flora 25 Le Grazie han serti e amabile idïoma. Date principio, o giovinetti, al rito, E da' festoni della sacra soglia Dilungate i profani. Ite, insolenti Genj d' Amore, e voi, livida turba 30

he con danno delle Avti belle e delle Lettere; e raccomanda l'amenità dello stile nelle materio istrase. (F.)

40-41. Urania, Deità dell' Astronomia e delle scienzo geometriche. Descrivesi solitaria e cestita di nn manto azzorro. — Platone, che raccomonda di secrificare sempre alle Grazie, era spirato dal loro nume a roppresentare le idee astruse con fantasie eleganti e con eloquenza di stile. Pochi fra gli antebi non lo imitarono: bensi pochi lo hanno imitato in Italia. (F.)

42. Galileo, sommo filosofo e scrittore eleganto ritiravasi ed attendeva agli studi a Belloignardo. (F.) — Che ivi abilasse nella villa degli Albizzi fa indubitala fede la seguente iscri-

tione, dettata da Vincenzo Antinori, e che in essa villa si legge:

osofia sperimentale — Legislatore del moto — Dinnovi mondi — Gia per distanza o piccoezza celati — Ritrovatore — Che — In questa villa dal 4617 al 4631 — Di frequente abitando
— L'aureo Saggintero — Dettava — Dell' mniverso per le sue scoperte dilatato — Il sistema ilustrava — Ond' ebbe da' contemporanci cui dava libertà di pensiero — Schiavità di persona —
Che talora a sollievo dell' operosa mente — La contigua terra lavorò di sua mano — Amerigo
legli Albizzi — A venerazione del sommo concittatino — L'anno 1835 — p. q. m. —

47-25. Firenze e i suoi contorni si presentano alla vista da Bellosguardo quali sono qui rappreentati. [F.) -- Ed io ho udito dire dalla Douna gentile, che ella avea visto Ugo sovente vaglueggiarli a lungo dal muro, che da settentrione ad oriente circonda la ripida balza su cui

siede la rammentata villa degli Albizzi, ov' egli pure abitava.

26. Allade a' fiori ed all' atticismo di Firenze. (F.)

29-34. Esclude la lascivia, la maldicenza e l'adulazione, come contrarie alle Grazie. (F.)

— Ed e profondamente vero ed arguto il concetto dell' ultimo verso latrumenti principalissimi

Di Momo, e voi che a prezzo Ascra attingete. Oui ne oscena malía, ne plauso infido Può, ne dardo attoscato: oltre quest' ara, Cari al vulgo e a' tiranni, ite, profani. Sacra tutela son le Grazie al core 35 Delle ingenue fanciulle. Uscite or voi Da' boschetti di mirto ove solinghe Amor v'insidia, o donzellette, uscite: Gioja promette e manda pianto Amore. Oui sull' ara le perle e le colombe Deponete, e tre calici spumanti Di latte inghirlandato; e, fin che il rito V' appelli al canto, tacite sedete: Sacro coro è il silenzio; e vi fa belle Più del sorriso. E tu che ardisci in terra Vestir d'eterna giovinezza il marmo, Or l'armonia della bellezza e il vivo Spirar de' vezzi nelle tre Ministre, Che all' arpa, ai balli ed all' offerta io chiamo, Vedrai qui meco; e tu potrai lasciarle 50 Immortali fra noi, pria che all' Eliso Sull' ali occulte fuggano degli anni. L' una disveli a noi come a beata Molle armonia temprate, o Dee, gli affetti De' mortali e i pensier : l'altra, danzando, Scorrer quell' armonia faccia da tutto Il suo bel corpo; e un guardo, un atto, un vezzo Mandino agli occhi venustà improvvisa: Rechi la terza il mèle, onde, per voi, A modestia, la Musa, a dolci studi E a belle imprese persuade il mondo.

di servitù furono sempre gli scrittori impudichi, i maledici e gli adulatori; cari però al volgo, materia di ogni tirannide, o togata, o in armi, o coronata, o in berretto.

60

<sup>53-61.</sup> la quest' inno particolarmente ho tentato di verseggiare ciò che ho asservato io medesimo nelle amabili donne, che, senza saperlo, mi mandarono, prima al cuore, e poscia all'ingegno alcune imagini delle Grazie; ed io per gratitudine ho voluto, sonon altro, tentare che i giovinetti italiani imparino, leggendo il mio luno, a sentire e a discernere le Grazie, e ad adorarte con versi più accetti, perche dettati da un Poeta che, dopo avere sacrificato alle Sacerdotesse ed alle emulatrici di quelle dilicate Divinità, si è ritirato pria d'invecchiare, per non offenderle con versi impudichi. (F.)

Leggiadramente d'un ornato ostello, Che a lei, d'Arno futura abitatrice, I pennelli posando, edificava Il bel fabro d' Urbino, esce la prima 65 Vaga mortale, e siede all' ara; e il bisso Liberale acconsente ogni contorno Di sue forme eleganti; e fra il candore, Delle dita s' avvivano le rose, Mentre accanto al suo petto agita l'arpa. 70 Scoppian dall' inquiete aeree fila, Ouasi raggi di sol rotti dal nembo, Gioja insieme e pietà; poi che sonanti Rimembran come il ciel l'uomo concesse Al diletto e agli affanni, onde gli sia 75 Librato e vario di sua vita il volo; E come alla virtù guidi il dolore, E il sorriso e il sospiro errin sul labbro Delle Grazie; e a chi son fauste e presenti, Dolce in core ei s'allegri, e dolce gema. 80 Pari un concento, se pur vera è fama, Un di Aspasia tessea lungo l'Ilisso, Di queste Dive allor sacerdotessa;

E intento al suono Socrate libava, Sorridente, a quell'ara; e col pensiero 85 Quasi a' sereni dell' Olimpo alzossi.

62-66. Nobile donna fiorentina, abitatrice di una casa architettata da Raffaello. 71. Qui l' Autore tratta della musica media, come in seguito di quella atta.

74-75. L'armonia dell'universo, di che il Poeta parla esplicitamente poi, e di cui gli nini tutti hanno un sentimento secreto, benchè non possa esprimersi, è diffusa anco nella a dell' nomo. (F.)

77. Verissimo e nobilissimo concetto, increndo al quale l' Autore avea composto un Inno 1 Dea Sventura, in cui avea consacrato, sono sue parole, P utilità dell' avversa Fortuna e la ste virtu della compassione, unica virtu disinteressata nei petti mortali. Non sappiamo però il fosse dato di colorire intieramente il suo disegno: è certo che tra i fogli conservatici dal erando Canonico Riego non ne apparisce indizio. Perchè i cicli ci hanno invidialo i auni conforti di questo novello suo canto! L' illustre Pellico a noi ne scriveva in questi termi-Ugo ne aveva lunghi frammenti. Non ho serbato memoria de' versi, ma del patetico nobiliso che vi regnava.

82-86. Aspasia nacque in Mileto città della Ionia, e recossi ad Atene (il Poeta dice lungo sso, finme dell' Attica sacro alle Muse), ove tenne scuola di eloquenza. Amabilissima di ona e d'ingegno, in sposa a Pericle e maestra al divino Socrate, che si gloriava di essera tore a lei d' tutta la sua potenza a persuadere. Ne Socrate fu promulgatore soltanto di al-Emi veri lilosofici, una ancora ardente cultore del Bello. Prima di darsi alla filosofia, cra stato i ore famoso, e la storia celebra particolarmente le sue tre statue delle Grazie come modelli c i di Fidia. Quindi l'opportuno concetto del Poeta di rappresentarlo banditore di umanità s virtà dappresso all' ara delle Dec, anco da vecchio.

Quinci il veglio mirò volgersi obliqua, Affettando or la via su per le nubi, Or ne' gorghi letéi precipitarsi Di Fortuna la rapida quadriga, Da' viventi inseguita', e quel pietoso Gridò invano dall' alto : a cieco duce Siete seguaci, o miseri! e vi scorge Dove in bando è pietà, dove il Tonante Più adirate le folgori abbandona Sulla timida terra; ove le mėssi Calpestano gli alipedi di Marte. Ardon l' Erinni di lor man le antique Selve e le moli, opra de' regi. L'ombre Magnanime d' Eroi fremon confuse Fra lunga schiera di garzoni estinti Fuor degli occhi paterni: il piè alla proda Movono d'Acheronte, e gli occhi, errando, - Cerean fra le tenébre il solar raggio Anzi tempo smarrito. O nati al pianto E alla fatica, se virtù v'è guida, Dalla fonte del duol sorge il conforto.

Ah! ma nemico è un altro Dio, di pace, Più che Fortuna, e gli innocenti assale. Ve' come l'arpa di costei ne geme!
Geme che a tante verginette il seno Sfiori, e di pianto, in mezzo alle carole, Le lor pupille invidïoso inondi.
Per sè gode frattanto ella, che Amore, Per sè, l'altera giovine, non teme.
Ben l'ode, e sull'ardenti ale s'affretta Alle vendette il Dio; ma a quelle note Tosto l'arco terribile gli cade.
E i montanini Zefiri fuggiaschi,

<sup>99-402.</sup> Qui l'Antre ha avulo il pensiero ad un bel tratto di Virgilio nel principio d Rescrizione dell'Inferno (Encal., lib. 6); una sembra che l'abbia migli rato. Noterò nas c sola: Virgilio parla di giucani posti sul ropo avanti agli acchi de' genitori: - Impositique r juvenes ante ora parentum; - il che desta maggior pieta oci superitti che per gli spenti, co il diritto intento del Poeta. Nella espressione foscoliana la cosa procede al contrario, e vi maggior convenienza.

Do cili al suono, aleggiano più ratti

Dalle linfe di Fiesole e da' cedri A rallegrare le giunchiglie, ond'ella Oggi, o Grazie, per voi l'arpa inghirlanda, E a voi quest' Inno mio guida più caro. Già del piè, delle dita e dell'errante 125 Estro, e degli occhi vigili alle corde, Ispirata, sollecita le note, Che pinger san come Armonia die moto Agli astri, all' onda eterea e alla natante Terra per l'oceano; e come franse 130 L'uniforme creato in mille volti Co'raggi e l'ombre, e il ricongiunse in uno: E i suoni all'aere, e diè i colori al sole, E l'alterno continuo tenore Alla Fortuna agitatrice e al Tempo; 135 Si che le cose dissonanti insieme Rendan concento d'armonia divina. E inalzino le menti oltre la terra. Così quando più gajo Euro provóca Sull' alba il queto Lario, e a quel susurro 440 Canta il nocchiero, allegransi i propinqui Liuti, e molle il flauto si duole D' innamorati giovani e di ninfe Sulle gondole erranti; e dalle sponde Risponde il pastorel colla sua piva: 145 Per entro i monti rintronano i corni

to, come eguoto. I Latini nomavano Larium quello che ora si chiama lago di Como, formato, come eguoto sa, dalle staguanti acque dell' Adda. Di esso, e dell'amenissimo pases intorno fa ampia descrizione un altro sacro ingeguo, il Mauzoni, nelle prime pagine de' Promessi Sposis. — Per ciù che spetta a questa similitudine foscoliana, ci sembra che pochi altri trattu di poesia antica o moderna le sieno eguali in quella perfezione che resulta da stile elaborate ed eletto. — Qui occorre aggiungere, che fra le molte copie autografe di questo squarcio da noi esaminale ve ne ha una che contiene un verso di più, posto fra il 144 e il 445, e dice:

## Lielissimo specchiandosi nell' onde.

Noi però, dopo lunghe rillessioni, non abbiamo voluto ammelterlo nella nostra lezione, per tema che, oltre la ridondauza della imagine, la triplice desinenza aponde, onde, risponde, ancorche cercata a bella posta dall' Autore, accennasse a certa intemperanza che offendesso i lettori di squis to gusto; e però inducesse un difetto, piattusto che una nuova bellezza, Principalissima virtu nell' Arte è quella di cogliere il giusto punto; e il gran Cantore delle Grazie la possedeva a meravigla. Quiodi la perpelua religione in not di non accettare verso o parola, quandunque ben suoi, quando potessimo credere ell' ei li avrebbe erifutati.

Terror del cavriuol, mentre in cadenza Di Lecco il maglio domator del bronzo Tuona dagli antri ardenti: stupefatto Pende le reti il pescatore, ed ode. 150 Tal dell' arpa diffuso erra il concento Per la nostra convalle; e mentre posa La sonatrice, ancora odono i colli. Or le recate, o vergini, i canestri E le rose e gli allori a cui materne 155 Nell' ombrifero Pitti irrigatrici Fur le Najadi etrusche, a far più vago Il giovin seno alle mortali etrusche, Emule d'avvenenza e di ghirlande: Soave affanno al pellegrin che inoltra 160 Improvviso ne' lucidi teatri, E quella intenta voluttà del canto, Ed errare un desio dolce d'amore Mira ne' volti femminili; e l' aura 165

Mira ne' volti femminili; e l' aura
Pregna di fiori gli confonde il cuore.
Recate insieme, o vergini, le conche
Dell' alabastro, provvido di fresca
Linfa e di vita, ahi breve! a' giovinetti
Gelsomini, e alla mammola, dogliosa
Di non morir sul seno alla fuggiasca
Ninfa di Pratolino, o sospirata
Dal solitario venticel notturno.

Date il rustico giglio; ei, se men alte
Ha le forme fraterne, il manto veste
Degli amaranti inviolato: unite

175

447-449. Allude alle molte fucinc. e fonderie di ferro e di rame che sono nella industre terra di Lecco, posta alla estremità del corno meridionale del lago.

150. Pendere in significato attivo per catare, metter penzoloni, trovasi usalo anco da buoni scrittori antichi. (Vedi Manuzzi, Dizionario della Crusca.)

436. Intendi l'ameno giardino di Boboti, attigno al palazzo Pitti. En disegnato dal Tribolo nel 1530.

471. Pratolino în già villa medicea, celebre în particular modo pei giuochi d' acqua, ordinătivi con murabile effetto da Bernardo Boontalenti. Quei meccanismi divenuti guastr de inattivi, e la villa bisagnosa di restauri, în riputato più arguto consiglio distrugger tutto. Ora à regio parco, α ameno per gli ombrosi viali, per le fre-che grotte e per alcuni laghetti, ad uno » dei quali sovrasta il colusso che l' Ammannati immagino a rappresentare l' Appennino. » (Pietro Thomar, Notice e Guida di Evenze)

473-175. L'Inde fiorentina, pianta amabile per la vaghezza del fiore, il gentile odore

Aurei giacinti e azzurri alle giunchiglie Di Bellosguardo, che all'amante suo Coglie Pomona; e a' garofani alteri Della prole diversa e delle pompe; E a' fiori, che dagli orti dell'Aurora 180 Novella preda a' nostri liti addussero Vittoriosi i Zefiri sull' ale, E or, fra' cedri al suo talamo imminenti, D'ospite amore e di tepori industri Questa gentil sacerdotessa edúca. Spiran soavi, e armoniosi agli occhi, Come all' orecchie il suon, splendono i serti Che di tanti color tesse e d'odori: Ma il fior che altero del suo nome han fatto Dodici Dei ne sceglie, e il dona all' ara 190 Pur sorridendo, e in cor tacita prega. Con lei pregate, o donzellette, e meco Voi, garzoni, miratela. Il secreto Sospiro, il riso del suo labbro, il dolce Foco esultante nelle sue pupille, 195 Faccianvi accorti di che preglii, e come L' ascoltino le Dive. Or forse impetra Che di loro l'amabile consiglio Per lei s' adempia. I pregi che dal cielo, Per pietà della terra, han le divine 200 Vergini caste, non a voi li danno; Li danno a' vati, e artefici eleganti, Ed a qual più gentil donna le imita. A lei correte, e di soavi affetti

ella radica, le memorie del luogo di cui è indigena. - Le mnra della patria di Dante e del rruccio sono tuttavia a Inghirlandate dell' antica giglia, » come cantava il mio onorevolo nico E. Mayer. (Vedi La Rosa di Maggia 1841.)

178. Pomana, Dea tutelare de' giardini, e delle pianta fruttifere. Fu amata da molti, ma sa riamò soltanto Vertunuo.

186-188. N ta la triplice corrispandenza degli adori, de' catari e de' suani, derivante dal incipio unico dell' Armonia, inteso soltanto dall' uomo, come avverte Cicerone negli Uffizi. (b. 1, cap. 3)

189-190. La rosa, alludendo ad un passo di Anacronnie nell' Ode 53, del quale ecco la iduzione. - Quanda dolla spuma del mare cerulea emerse rugiadasa Citerca, e dalla frante Giove usci la guerriera Minerva; allora pure la terra diè vita con ammirabile parto al nuovo re della Rosa. Al nascer sua, i congregati Dei dell' Olimpo l' aspersero di neltare, e altera dallo noso eespo sorse il fiore immortale di Liea.

205

210

215

220

25

Spiratrici e d'imagini leggiadre Sentirete le Dee; — ma vi rimembri Che inverecondo le spaventa Amore!

H.

Torna, deh! torna al suon, donna, dell' arpa; Mira la tua bella compagna; e viene Seconda al rito, a circondar l'altare Di liete danze, ed a guidar le ninfe. Pur l'insubre città, cui tanta valle Le Najadi fan pingue, e cui feconde, Di mille pioppe aeree al susurro, Le mandre ombrano i campi, or la richiama Fra lo splendor de' suoi balli notturni, E alle cene ospitali, e in mezzo agli orti Freschi di frondi e intorno aurei di cocchi, Lungo i rivi d'Olona. E già tornava Questa gentile al suo molle paese, Chè al Tebro, all'Arno, ov' è più sacra Italia, (Così imminente omai freme Bellona!) Non un' ara trovò, dove alle Grazie Rendere il voto d'una regia sposa. Ma udi 'l canto, udi l' arpa; e vêr noi move Agile come in cielo Ebe succinta. Sostien del braccio un giovinetto cigno, E togliesi di fronte una catena Vaga di perle a cingerne l'augello. Quei lento, al collo suo del flessuoso Collo s'attorce, chè di lei contempla Neri sulle sue lattee piume i crini

<sup>219.</sup> Il fiuma Otona scorre presso Milane, Pinsubre città superiormente accennata. 222. Bettona, Dea della guerra presso i Romani, dai Greci fu nomata Enio. Non vuol esser confusa con Minerva, anicroche più d'uno lo abbia fatto.

<sup>226.</sup> Chi non conosce la divina coppiera de' Numi, la Dea della giuvinezza, particolar mento dopo che il Canova l'ebbe veduta scendere dal cielo a recargli una tazza di nèttare, l'ebbe ritratta in marmo? — Ed il Poeta nostro la vide, e la ritrasse perfettamente in quest vorce.

<sup>227-231.</sup> Questo amabile augelle, caro a Venere ed alle Grazie, snole esptimere la st benevelenza attorcendo carezzevolmente il lungo cello attorno all'oggette della sua affezion (tonston.)

| Scorrer diffusi; é più lieto la mira,<br>Mentr'ella scioglie a questi detti il labbro:<br>Grata agli Dei del reduce marito<br>Da' fiumi algenti ov' hanno patria i cigni,<br>Alle virginee Deità consacra | 255 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L' alta Regina mia candido un cigno.                                                                                                                                                                      |     |
| Accogliete, o garzoni, e sulle chiare<br>Acque vaganti intorno all' ara e al bosco<br>Deponete l'augello, e sia del nostro<br>Fonte signore; e i suoi atti venusti                                        | 240 |
| Gli rendan l'onde e il suo candore, e goda<br>Di sè, quasi dicendo a chi lo mira:<br>Simbol son io della beltà! Sfrondate                                                                                 | 245 |
| Ilari carolando, o verginette,<br>Il mirteto e i rosai lungo i meandri                                                                                                                                    | 240 |
| Del ruscello: versate sul ruscello,<br>Versateli; e al fuggente nuotatore,                                                                                                                                |     |
| Che veleggia con pure ali di neve,<br>Fate inciampi di fiori; e qual più ameno<br>Fiore a voi sceglia col puniceo rostro,<br>Vel ponete nel seno. A quanti alati                                          | 250 |
| Godon l'erbe del par, l'aere ed i laghi<br>Amabil sire è il cigno; e coll'impero<br>Modesto delle grazie i suoi vassalli<br>Regge, ed agli altri volator sorride,                                         | 255 |
| E lieto la superba aquila ammira. Sovra l'omero suo guizzan securi Gli argentei pesci, ed ospite leale Il vagheggiano s'ei visita all'alba                                                                | 260 |

236. Quantunque il cigno abiti i fiumi di corso sinuoso e placido in qualnnque regione, pure sembra che la vera sua patria sieno i paesi settentrionali. (Buffon.)

238. La Principessa Amalia Angusta di Baviera, che nel 1805, dopo i trionfi d'Austerlitz,

renne sposa ad Eugenio Beaubarnais, vicerè in Italia per Napoleone.

253-258. Il « cigno» dice il Buffon « regoa sulle acque con tutti i titoli che sono base di » pacifico impero, la grandezza, la maesta, la dolcezza. » Negli ullimi due versi il Pocta sembra liticalamente alludere alla mite e bonigoa natura del Principe Eugenio, nonchè alla sua am-

nirazione verso la grandezza paterna.

239-260. Esiodo nello Scudo d'Errote descrive i pesci tranquillamente nuotanti attorno d'un cigno; il che iodica come presso gli antichi prevalesse la opinione che questo volatile non suolesse charsene. La maggior parte dei Naluralisti moderni, particolarmente in França, netro la scorta del Buffon, è stata di contrario avviso: ma il prof. Titins, ragguardevole scientato di Germania, confermò la sentenza degli antichi colle suo Osservazione che, tradolte dal collesco, furono stampate nel Giornate Encictopedico, anno 1775, tomo VIII, pag. 514.

Le lor ime correnti, desïoso Di più freschi lavacri, onde rifulga Sovra le piume sue nitido il Sole. Fioritelo di gigli. Al vago rito Donna l'invia, che nella villa amena De' tigli (amabil pianta, e a' molli orezzi Propizia, e al santo coniugale amore) Nudrialo afflitta; e a lei dal pelaghetto Grato accorrea, agitandole l'acque Sotto i lauri tranquille. - O nuova speme Della mia Patria, e di tre nuove Grazie Madre, e del popol tuo; bella fra tutte Figlie di regi, e agl' Immortali amica! Tutto il cielo t'udia quando al marito Guerreggiante a impedir l'Elba ai nemici Pregavi lenta l'invisibil Parca Che accompagna gli Eroi, vaticinando L'inno funereo, e l'alto avello, e l'armi Più terse, e giunti alla quadriga i bianchi Destrieri eterni a correre l'Eliso. Tutto il cielo t'udia quando tendesti Le rosee braccia, e de' tuoi figli al padre Men crude le funeste ire pregavi

265

270

275

280

260-269. La vilta Buonaparte in Milano, presso i passeggi pubblici. Ivi tuttavia si vedono beltissimi tigli, e cigni, che rallegrano le acque di quet Inogo ameno, prediletta dimera della Principessa di cui parta il Poeta.

270. Il Cigno accorre a chi lo chiama. (Salerne citato dal Buffon.)

271-274. Riferisco qui na variante che trovo nel MS., sperando che ciò non sarà discaro ai lettori. Questi versi, scrilti certamente dopo il 1815, sieno nnova testimonianza della soave memoria che lasciano di sè nel Popoli, e negli intemerati scrittori, degni rappresentanti del Popoli, quei mortali, che, collocati in alto dalla Fortuna, usano del favore di essa a beneficare il genere mmano.

La variante è questa:

O di clementi Virtu ornamento nella reggia insubre, Finchè piacque aglì Dei! O agl' infelici Cara tutela, e di tre regie Grazie Genitrice gentil; bella fra tutte Figlie di regi, e, al par delle celesti Dive, diletta al sire alto d' Olimpo!

E mi giova aggiungere che il Poeta, il quale con questi versi rendeva omaggio al vero relativamente alla Principessa di cui è parola, untorno a cosa che pur la riguarda non avea dubutato di schernire la moltiplice turba degli adulatori, e il fasto del più potente degli uomini coll'arguto componimento che trovasi a pag. 476 di questo volume.

276. Ciò avvenne durante l'ultima guerra sostenuta da Napolcone in Germania, uno

de' cui principali fiumi è l' Etba, nel 1811

| INNO SECONDO.                                                                                                                                                     | 241         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Di Borca, e il gel che pel solingo cielo<br>Dal carro l'imminente Orsa rovescia<br>Sulla scitica terra, orrida d'alte<br>Nevi e sangue ed armate ombre insepolte. | 285         |
| Solo frattanto il giovinetto Eroe                                                                                                                                 |             |
| La barbarica tenne onda di Marte.                                                                                                                                 | 290         |
| Così, quando Bellona entro le navi                                                                                                                                |             |
| Addensava gli Achei, vide sul vallo                                                                                                                               |             |
| Fra un turbine di dardi Aiace solo                                                                                                                                |             |
| Fumar di sangue; e ove dirúto il muro                                                                                                                             |             |
| Dava più varco a' Teucri, ivi a traverso                                                                                                                          | 295         |
| Piantarsi; e al suon de' brandi onde intronato                                                                                                                    |             |
| Avea l'elmo e lo scudo, i vincitori                                                                                                                               |             |
| Impaurir col grido, e rincalzarli:                                                                                                                                |             |
| Fra le dardanie faci arso e splendente                                                                                                                            |             |
| Scagliar rotta la spada, e trarsi l'elmo,                                                                                                                         | 300         |
| E fulminare immobile col guardo                                                                                                                                   |             |
| Ettore che perplesso ivi si tenne.                                                                                                                                |             |
| Sdegnan chi a' fasti di Fortuna applaude                                                                                                                          |             |
| Le Dive mie, e sol fan bello il lauro                                                                                                                             |             |
| Quando sventura ne corona i prenci.                                                                                                                               | <b>3</b> 05 |
| Ma più alle Dive mie piace quel canto,                                                                                                                            |             |
| Che d'egregia beltà l'alma e le forme                                                                                                                             |             |
| Colla pittrice melodia ravviva.                                                                                                                                   |             |
| Ne invan per l'altre età, se l'idïoma                                                                                                                             |             |
| D' Italia correrà puro a' nepoti,                                                                                                                                 | 310         |

284-290. Il Poeta, per consultare al maggior effetto lirico, non tien conto dell'ordine cronologico. — Nella precipitosa ritirata di Russia Eogenio tenne riuniti gli avanzi della grande armata, partecipando a tutti i patimenti, ai disastri, alle privazioni de' soldati, e non abbandonandoli mai. Al Ney la Francia, ad Eugenio l' Italia debbono quanto delle reliquie di quato funoso esercito fu salvato. — È notabile la concisione eloquentissima degli ultimi due rersi, particolarmente posta incontro all'omerico paragone che succede.

(È vostro, e voi, deh! lo serbate, o Grazie) Tento ritrar ne versi miei la sacra

291-302. La forza e la terribilità di questo quadro superano tutto ciò cho Omero stesso i la narrato degli scontri fra Aiace ed Ettore; e l'imagine del fre ultimi versi sale a tanta sublimità, a quanta non credo che arrivasse mai alcun poeta. Chi può leggerla senza bivido, getti via il libro. Per lui nen scriveva chi con questo mirabile squarcio mostra, che non per poeta emezogna o vanità cantava altrove: — Quelto spirto guerrier ch'entro mi rugge. Questo squarcio trovasi pure nell' Ajace, atto III, sc. 3, ma qui produce motto maggiore effetto.

303-305. Questi tra versi soli valgono più che tutte le centinaia di quelli splendidamente

adulatorii del Monti.

306-308. Nota il maestrevole garbo con cui torna a cantare delle Grazie.

Danzatrice, men bella allor che siede, Men di te bella, o gentil suonatrice, Men amabil di te quando favelli, O nudrice dell'api; ma se danza, Vedila! tutta l'armonia del suono Scorre dal suo bel corpo, e dal sorriso Della sua bocca; e un moto, un atto, un vezzo Mandano agli occhi venustà improvvisa Che diffondon le Grazie. Io la discerno Per mille aspetti mille volte bella: Pur chi pinger la può? Mentre a ritrarla Pongo industre lo sguardo, ecco m'elude, E la carola che lenta disegna 325 Alterna rapidissima, e s'invola Sorvolando su' fiori; appena veggo Il vel fuggente biancheggiar fra' mirti, Quasi nembo che un Nume avvolge e fura. Agitate da' Zeffiri, le vostre 550 Chiome, o Grazie, così mutano anella, E mostran varj ognor biondeggiamenti, Si che a senso mortal ne sfugge il vero. E non già la febea fulgida lampa, Non la face che ad Espero la Sera 335 Inghirlanda di rose, e non il lume Che Cinzia versa placido dal carro Di madreperla: ma di Vesta il foco, Di sì gentil varietà le trecce Di queste Dee colora: a me l'Olimpo 340 Ne invia la fama, ed io la narro al mondo. Solinga nell'altissimo de' cieli. Inaccessa agli Dei, splende una fiamma

315-316. Questa terza sacerdotessa si mostrerà in seguito. Intanto il Poeta con lirica franchezza fa sì che già il lettore cominci a idoleggiarta in sua fantasia.

<sup>317-322.</sup> D ma un être anomê la tibertê des monvements fait la betle nature. [F.]
330-341. Gli antichi attribu vano una singolar bellezza ai capelli delle Grazie. Omero
nel 47 libro dell' liado, per tutta lode alle chionne d' Euforbo, dice che sounghavano quelle
delle Grazie. — Nel descrivere il biondeggiare dei capelli delle tre Dive il Poeta si e servito di
alcuni versi da lui siesso riportati nelle note alla sua traducione della Cinoma di Bermes,
sotto la non vera indicazione di frammenti greci tradolti. — Del rimanente, questu passaggio
dal colore dei capelli delle Grazie al fuoco di Vesta è uno de' più arditi e felici che io conosca
nell'Arte.

| INNO SECONDO.                                                                                                                                                                                                                       | 245 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Per proprio fato eterna; e n'è custode<br>La veneranda Deità di Vesta.<br>Vi s'appressa, e deriva indi una pura<br>Luce che, mista allo splendor del Sole,                                                                          | 545 |
| Tinge gli aerei campi di zaffiro,<br>E i mari allor che ondeggiano al tranquillo<br>Spirto del vento, facili a'nocchieri;<br>E di chiaror dolcissimo consola                                                                        | 350 |
| Con quel lume le notti; e a qual più s'apre<br>Modesto fiore a decorar la terra<br>Molte tinte comparte, invidïate<br>Dalla rosa superba. Anco talora                                                                               | 355 |
| Di quel candido foco una scintilla<br>Spira la Dea nell'anime gentili,<br>Che, recando con sé parte di cielo,<br>Sotto spoglia mortal scendon fra noi.                                                                              | 000 |
| Di quel candido foco ardono i petti,<br>Pronti al perdono, al beneficio, e pronti<br>A consolare i miseri col pianto.<br>Pria ne' Greci spirolla; e da quel giorno,                                                                 | 360 |
| Dolce un incanto si sentian nell'alma,<br>Lucido in mente ogni pensiero; e tutto<br>Ch'udian essi e vedean, vago e diverso<br>Li dilettava: ad imitarlo industri<br>Prendeano a prova, e divenia più bello.                         | 565 |
| Quando l' Ore e le Grazie di soavi<br>Lumi, passando, coloriano i campi,<br>E gli augelletti le seguiano, e lieto<br>Facean tenore al gemere del rio<br>E de' boschetti al fremito, il mortale<br>Emulò que' colori; e mentre Marte | 570 |
| Fra l'armi, o l'agitò Nereo fra' nembi,<br>Mirò 'l fonte e i boschetti, udi gli augelli,<br>E si beò della pace de' campi.                                                                                                          | 375 |

369-394. Tutto questo vaghissimo trallo si riferisce alla gran questione dell'idente nelle ril belle. Il Poeta ne stabilisce la necessita, fondandola sopra sa ragione della scelta da farsi elle cose realt esistentr io natura. A questo principio pure mirava Dante quando cantava i Beatrice, modello ideale di perfezione:

Che sue bellezze son cose vedute.

38!

390

592

400

40:

Allor fu bella la fatica; e l' Arte Diede eleganza alla materia; e il bronzo, Quasi foglia pieghevole d'acanto. Ghirlandò le colonne; e ornato e legge Ebber travi e macigni, obbedienti Al voler delle Dee. - Ma più felice Tu che primiero la tua donna in marmo Effigiasti! Amor da prima in cuore T' infiammò del disio che disvelata Volea bellezza, e profanata agli occhi De' mortali : ma a te venner le Grazie ; E tal diffusero, al tuo fianco assise, Avvenenza in quel volto, e leggiadria Su quelle forme; e al lor divin concento Si gentili spirarono gli affetti Della giovine nuda, che l'amica Tu ritraesti e Venere in quel marmo. -E quando sparve la celeste fiamma Che la Diva recato avea sul Tebro, Canta la Fama che le Grazie un giorno Vider l'Onore andar fuggiasco, in veste Di dolente eremita, e sovra l'urne Muto prostrarsi degli antiqui Eroi; E seco starsi, in abito d'errante Pellegrino, la sacra e da' mortali Mal conosciuta Libertà, Pietose Le tre sorelle addussero per mano Il Pellegrino e il tacito Eremita Ne' queti orti de' Vati, e nell' umile Tetto, ove, ignoti a' re, lieti i Scultori Veston d'eterna giovinezza il marmo; Dove i Pittori col divin sorriso De' color vari irraggiano le menti Ottenebrate. - A noi dolce è il dolore E la fatica, onde affrettar gl'ingegni

395-403. Tocca di quei tempi infelici dell'età di mezzo, in cui quel poco di civiltà che rimaneva al mondo erasi rifugiato nei monasteri, ed in cui gli animi che conservavano qualche scintilla dell'antica libertà romana vagavano fuggiaschi sulla terra.

A eternarsi co' Numi. A inerte e mesta Vecchiezza, e detestata anco alle Grazie, Devote sono, o a prematura morte 415 Le umane vite: unico vive eterno L'ingegno, e spande in terra aure celesti. E l'ingegno, d'origine celeste, Non fortuna o favor levan da terra, Ma il proprio igneo vigore. E l'aureo Sole. 420 Quando sormonta il clivo arduo dell' erta Eoa, la lena a' suoi destrieri incuora, Non della speme del trifoglio eterno, E non del grido, e de' spumanti morsi Al comandar, ne della sferza al fischio: 425 De' dardi al tintinnir dentro il turcasso Fatale i vanni affrettano gli alipedi Al ciel, meta del Dio. Quindi dechina; Poi riede, e l'opre sue lieto contempla.

## III.

Ora Polinnia, alata Dea, che molte
Lire a un tempo percote, e più dell' altre
Muse possiede orti celesti, esulti:
Ch' io pur de' fiori suoi colti in Italia,
Nel giardino d' Europa, ornerò l' inno.
Ornerò lieto il canto, ora che terza
Sacerdotessa vien bella una donna,

418-429. Comprende tutta intiera la teoria del Genio, che non si leva da terra per faore di potenti o per capriccio di fortuoa, ma per proprio vigore iunato. Nè occorre a sostenetio nell'arduo suo corso la ignobile lusinga dei beni terreni, o il desiderio di compiacere alrui, o la tema di qualsivoglia cruccio o possanza. Libero e signore di sè, egli movesi per una
ura immortale, si sente allettato alle grandi imprese da inviti che il volgo non intende;
gli, dopo lunghe e generose faliche, coglie l'unico premio a cui aspiri, cioè il vagheggiaro
oll'occlio della mente il bene venuto, o che verra un gioroo dalle opere sue al genere umano.

430. Polimita, come accenna il suo nome composto di due vocaboli greci, che significano scriptice conco, è la Musa inventrice dell'armonia, e più specialmente la ispiratrice degli stri lirici. Negli antichi monumenti si rappresenta coronata di fiori, avente nella destra la ra, e on totta la persona avvolta di candidissimo pepto, che pure le tren celata la sinistra. Oble parole banno speso gli Archeologi onde spiegare questa uttuna e singolare particolarità; ia niuno ha pensato che essa, come caratteristica a lei, la quale nella sua prima qualità goerna e rappresenta uttete le Muse, potrebbe significare un allo insegnamente, il dudegno di volavogita mercede. — Comunque sia, a ragime ella viene invecata sul principio di questa raa parte dell'Inno II, e e è più variata delle altre, sì d'imagini e si d'armonia; e ognuao de perchè il Poca la ettribuisca le als.

21\*

Fresco portando alle mie Dive un favo, (Nostro, e non dato ad altre genti, è il rito) Per memoria del mèle onde alle Grazie Con soave ronzio fanno tesoro L'eterne Api di Vesta: e chi n'assaggia, Caro a' mortali ed agli Dei favella.

440

445

450

455

460

O graziose Dee, gioja degl' inni, Per voi la bella donna oggi ha in sua cura Quelle alate angelette; e le frondose Indiche piante onde i suoi lari ombreggia Apprestano diporti alle vaganti Schiere; e le accoglie ne' fecondi orezzi Un armonico speco, inviolate Dal gelo e dall' estiva ira de' nembi. La bella Donna di sua mano i lattei Calici dell' arancio, e la più casta Delle viole, e il timo, amor dell'api, Educa, e il fior delle rugiade implora Dalle stelle tranquille: e l'Api a lei Tesoreggiano; e amabile il sorriso Spunta fra' detti arguti, onde i procaci Genj d'Amore e le virtù severe, Adulando, rattempra. Ora costei Dal felsineo pendio, donde Appennino Mira l'Orsa che indarno erra cercando Le fonti di Neréo, mosse, ed a voi

<sup>411-12.</sup> Nell'antro Ditteo ove fu nutrito Giove era uno sciame d'api, le quali contribuicono ad alimentare il divino fanciullo. Però egli poscia le fece immontali, e le diede in cura a Vesta, auco perchè l'ape dagli antichi fu riputata schiva di nozze. Rispetto alla doleczza del mele, le api presso i Greci furono simbolo della eloquenza persuasiva; e su questo concetto il Foscolo va poetando per tutto il rimanente di quest' luno.

<sup>449.</sup> Le api fuggono i lungiti ove ristona l'ecci ubi concava pulsu. — Saxa sonant, vocisque offensa resultat imago. (Virgili, Georg., I. 4.) Ma queste api divine non li fuggono, particularmente in Italia. Veni la rada sepuette verse 517-25.

ticolarmente in Italia. Vedi la nota seguente, verso 517-25.

459. L' adulazione, per lo più, parla seavemente, ma tende l'acci insidiosi: quindi il Poela usa qui il verbo adulaze per esprimere come la leggiadra coltivatrice di fiori, mentre tempera coll' amabile sorriso e coll' arguto e soave favellare gli animi inverecondi e gli scabri, ambedne avversi agli affetti gentili, con quegli stessi inezzi suscita loro dolcissimi perigli. Ministra delle Grazie pertanto, ammorza le violente ed inurbane, accende le mansuete e dilicate passioni.

<sup>460.</sup> Dai colli che sovrastano a Bologna, chiamata con antico appellativo Fétsina da Fétsino Re etrusco, che sembra ne fosse il fondatore. (Vedi Demster., Etrur. regat.)

<sup>461-62.</sup> La più bella costellazione del polo artico, la quale all' Europa non tramenla mai, o, come dicono i Poeti, non si altufa mai nel mare, ta fonte di Nereo deità marina. — Arctos occani meticentes aquore tingi. (Virgil, Georg., t.)

Ouesto eletto tra' favi offre sull' ara. Cantando Febo pieno d'inni un carme, Vaticinò, ch' egli lo spirto, e varia 465 Daranno a' Vati l' armonia del plettro Le sue caste Sorelle, e Amore il pianto Che lusinghi a pietà l'alme gentili, E il giovine L'ieo scevra d'acerbe Cure la vita, e Pallade i consigli, 470 Giove la speme, e i patrii Numi eterno Poscia l'alloro; ma le Grazie il mele Persuadente a graziosi affetti, Onde pia cogli Dei torni la terra. E cantando, vedea lieto agitarsi, 475 Esalando profumi, il verdeggiante Bosco d'Olimpo; e rifiorir le rose; E scorrere di néttare i torrenti; E risplendere il cielo; e delle Dive Raggiar più bella l'immortal bellezza; 480 Però che il Padre sorrideva, e, in lui Con gli occhi intenta l'aquila posava. Dite, garzoni, a chi mortale, e voi, Donzelle, dite a quai fanciulle un giorno Più di quel mel le Dee furon cortesi. — 485 N' ebbe primiero un Cieco; e sullo scudo Di Vulcano mirò moversi il mondo,

464. In un frammento antichissime presso Afence trovansi, quasi a definizione della cesia lirica, queste parole — contiumo Inno che sio uno, e degno de'Numi, e preno d'uni. (F.)

463-74. Veramente di arcana e celeste sapienza è ripieno il canto di questo Dio delle dedino i govani. Apotto di Pentra sivileri documenti circa alle doti del Poeta civile: lo celino i giovani. Apotto di Pentra simoni; la Minec, che vogliono sempre conservarsi infererate, la squisitezza e la varietà dei numeri; Amore, l'attitudine a destara in altrui le terte commezioni; il sempre giovine Dio det vino, la serenità dell'animo, affinche l'nomo possa uristituta di Arte; Amere, di senno, che è il sopre principalmente raccomandato da Ora-2; Giove, la speranza di vita immortale presso i posteri, dono rarissimo che vieno dal cielo pochi, mentre il continuo aspetto della cadocila di ogni cosa muttalo scioca le anime ingerese, che sono le più; il Numi della Partio, il serto non peraturo di verace Poeta civile; le vzie, l'amabile incanto della flessanimità e della persoasiva, che conduce gli nomini alla à alla meta cui possano mitrare le arti d'imiliazione, cive a far sentire l'aminia che passa il il mondo dei sensi e quello dell'intelletto.

475-82 Questa omerica pittura dei plausi dell'Olimpo al canto di Febo cont ene de versi, econ qualche variante, l'Autore pubblicava come traduzione di alcani frammenti greci lle note alla Chimmo di Berente, fino dal 1803.

486-87. Omero nel 48 canto dell'Hade descrive lo scalo che Valcano, alle preghiero T., i abbreco al dechille. Go. Baltista Vico sul conto di esos scado dece nella Scienzo aucora, . 2. — Nello scudo.., al'Adulte si conticue la storia del mondo.

| LE GRAZIE.                                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| E l'alto Ilio dirúto, e per l'ignoto<br>Pelago la solinga itaca vela, |     |
| E tutto Olimpo gli s' apri alla mente,                                | 400 |
| E Cipria vide e delle Grazie il cinto. —                              | 400 |
| E quando quel sapor venne a Corinna                                   |     |
| Sul labbro, vinse tra l'elee quadrighe                                |     |
| Di Pindaro i destrier, benché Ippocrene                               |     |
| Li dissetava, e li pascea dell' aure                                  | 495 |
| Eolo, e prenunzia un' Aquila correa,                                  | 100 |
| E de' suoi freni li adornava il Sole.                                 |     |
| Di quel mel la fragranza errò improvvisa                              |     |
| Sul talamo all' eolïa Fanciulla,                                      |     |
| E il cor furente le gemè e la lira:                                   | 603 |
| Ed aggiogando i passeri, scendea                                      |     |
| Venere dall' Olimpo, e delle sue                                      |     |
| Ambrosie dita le tergeva il pianto. —                                 |     |
| Così opimo tesor su greche labbra                                     |     |
| Ponean l'Api febee! Ma indarno Ilisso                                 | 505 |
| Le richiama dal di che a fior dell' onda                              |     |
| Egea, beate volatrici, il coro                                        |     |
| Delle Muse seguiro, obbedïenti                                        |     |
| All' elegia del fuggitivo Apollo.                                     |     |
| Però che quando sull'ascrea convalle,                                 | 510 |
| Disfrenando le tartare poledre,                                       |     |
| Marte afflisse ogni pianta, e le sacrate                              |     |
| 3 1                                                                   |     |

488-91. Allude all' Iliade, all' Odissea, al sistema teologico traltato da Omero, non tanto nei detti maggiori snoi Poemi, quanto negl'Inni a lui attribuiti. — Del Cinto di Venere fabbricato datte Grazie vedi la descrizione nel 14 dell' Iliade.

Ossa de' Vati profanò un superbo

<sup>492.</sup> Corinna, figlia d'Archelodoro e di Pocraria nacque in Beozia, nella città di Tanagra presso a Tebe. Fu celebre per belta e poetico ngegno. Nei pubblici certami della Grecia cinque votte riportò la palma sopra Pindaro. Narrano che lasciasse ben cinquanta libri di Odi e di Epigrammi, di cni restano pochi e brevi franmenti. (Pausan., lib. 9. Statius Sitvar. tib. 5, sil. 3.)

<sup>494-97.</sup> L'impeto, it fuoco, la sublimità e la pompa del maggior firica antico vengono designati in questi versi degnissimi del soggetto.

<sup>490-503.</sup> La povera Saffo di Mitilene, città dell' Isola di Lesbo, è celebre pei suoi infelici amori verso Faone, e per le sue poesie erotoche, le più ardenti che mai sieno state composte. Il Foscolo in questo tratto atiude al pietoso Inno della Poetessa a Venere, in cui questa Dea è dipinta in atto di scendere dat cielo sut suo carro tirato dai passeri, per consolarla ne' suoi dotori. – Fiori Saffo circa secento anni prima dell' era volgare. (Vedi Erodoto, Suida, Ateneo ec.).

<sup>507.</sup> L'Arcipelago fu nomato da Greci mare egeo da Egeo padre di Teseo, che vi annegò. (Vedi Plutarco in Teseo.)

<sup>510-15.</sup> La Grecia fu conquistata dagli Ottomani nella prima metà del secolo 15º : Co-

| Nepote d'Ottomano, allor l'Italia           |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Alle Muse ricetto, e fu giardino            | 5!5 |
| Alle Pecchie esulanti : e se al Penéo       |     |
| Fuggiano i lai della invisibil Ninfa,       |     |
| Che ognor delusa d'amorosa speme,           |     |
| Pur geme per le quete aure diffusa,         |     |
| E'l su' altero nemico ama e richiama;       | 520 |
| Tanta dolcezza infusero le Grazie,          |     |
| Per pietà della Ninfa, alle sue voci,       |     |
| Che le lor Api, immemori dell'opra,         |     |
| Ozïose in Italia odono l' Eco               |     |
| Che al par de' carmi fe dolce la rima.      | 525 |
| Del nuovo ospizio a vista, il drappelletto  |     |
| Fabro del mėl si diparti in due schiere.    |     |
| L' una, al lito approdando ove Po d'acque   |     |
| Tanta preda riporta all' Oceano,            |     |
| Vide agresti fioretti, e lungo il fiume     | 530 |
| Gran ciel prendea con negre ombre una selva |     |
| Strana d'allori, a imago di bizzarra        |     |
| Gotica reggia i rami alti intrecciando,     |     |
| Acutissimi in arco. Ivi una Fata,           |     |
| Delle sorti presaga, avea quel bosco        | 535 |
| Piantato per incanto, e assai novelli       |     |
| Fiori ad arte cosparsi, onde allettate      |     |
| L'Api sacre ponessero a lor prole           |     |
| Quivi il primo alvear. Sovra que' tronchi   |     |
| Scriveva Atlante i fasti di Ruggiero;       | 540 |
| E donne innamorate, e vagabondi             |     |
|                                             |     |

antinopoli fu espugnata da Macmetto II il 20 maggio 4453. — Coi Greci fuggiaschi della tria caduta in servitù, i loro codici, la loro lugua, la loro letteratura passarono in Italia, o riticolarmente in Firenze, ove avevano ricevuto grata ospitalità anco quattordici anni prima, ando vi fu tenuto il celebre Concilio per riunire la Chiesa greca colla lalina. (Tiraboschi, oria della letteratura italiana.)

516. Il Peneo è fiume della Tessaglia, e che ha origine dal monte Piodo. Qui è posto per

inliera Grecia.

517-25. La ninfa Eco, amante spregiata da Narciso, per dulore si strusse e si converse vece. — Il Poeta leggiadramente tocca della origine della rima nelle lingue moderno, e Patbuisco all'eco, di cui dice non essere schive le sacre Api di Vosta rifugiate in Italia.

528-39. Intendo della poesia romanzesca, levata a grande onoro in Italia da Matteo uria Buardo gentilu-uno ferrareso, ed autore dell'*Ortando innamorato.* Il Boiardo fiori verso metà del secolo 15º (Gingoené, *Stor. della tetter. ital.*). Ferrara è situata non luogi dall'Adriao, presso le foci del Po.

540-45. I mirabili fatti del Mago Attante e di Ruggiero possono leggersi nell'Ortando

Spettri di cavalieri ivan col Mago Aspettando il Cantor, che poi, trovati Deposti i favi, si mietea con essi Tutti gli allori. Se non che d'Orlando Cantò pur anco un lepido Poeta, E al suo labbro involò parte de' favi.

54

55

55

56

Ma non men cara l'Api amano l'ombra Dell' eterno cipresso, ove appendea La sua cetra Torquato, allor che Amore, Signor severo all'anime sublimi, Forsennato il traea per le foreste, « Sì che insieme movea pietade e riso » Nelle gentili ninfe e ne' pastori; » Nè già cose scrivea degne di riso. » Pianse il Poeta all'altrui pianto, e allora I suoi mali obliò. Deh! perchè il piede Torse, o Grazie, da voi liete in udirlo? Cantò alla Patria il pio sepolero e l'armi; Cantò d' Erminia; e in se trovò e dipinse Di Tancredi l'altera alma gentile: Në disdegnò di voi; ma più fatale Nume alla reggia il risospinse e al pianto.

Cotal ventura prescrivea la Fata A quante all' Adria riposaro il volo Angelette pimplee. L'altro drappello

furioso di Lodovico Arioslo, il quale recò all'ultima perfezione il Poema romanzesco, e, proseguendo la tela avviata dat Baiardo, si assise fra le prime fantasie del mondo. – L'Ariost nacque in R ggio; scrisse in Ferrara, ed ivi mori nel 1533. (Giuguené, Stor. ec.)

546-47. Francesco Berni da Bibbiena in Casentino rifece l' Octondo innomorato del Boiar do, adornandolo di originalissime lepidezze, e d'infinite grazie di Ingua e di stile, invidabil dallo stesso Ariosto. Mori, verso il 4536, avvelenato per ordine di Alessaudro de'Medici, tirann della repubblica fiorentina, per aver rifiotato di commettere un eguale delitto contro il cardinal lppolito cugino di foi. [Ginguené, Stor. ec.]

519. Allude ai pictosissimi versi con cui il Cantore della Gerusalemme chiude nn sonell allo Stigliani, col quale lo eccita a salire sull'aspro Eticona:

- « Ivi pende mia eetra ad un cipresso:
- » Salutala in mio nome, e dalle avviso
- » Ch' io son dagli anni e da Fortuna oppresso. »

533-55. Questi versi son tolti dall'Aminta di Torquato Tasso; versi profetici con co quel divino vaticinava in parte le solenni sventure che poi lo travagliarono. E di esse sventur sarebbe stato degno narratore il nostro Poeta in un Racconto storico che egli aveva immagi nato, ed anno adombrato in parte, se egualmente dolorose, ancorché più nobili vicende, non m avessero agitato perpeluamente la vila.

Che, per antico amor Flora seguendo. Tendea per la tirrena onda il viaggio, Trovò, simile a Cerere, una Donna Sulla foce dell' Arno; e lo attendea, 570 Portando in man purpurei gigli e fronde Dell' arbor che le avea novellamente Palla donato: avea, riposo al fianco, Un' etrusca colonna, e a se dinanzi Di favi desioso un alveare. 575 Molte intorno a' suoi piè verdi le spighe Spuntavano, e perian molte immature Fra sorgenti papaveri. Mal nota, Benchè fosse divina, era la Donna Alle Pecchie immortali. Essa agli Dei 580 Non tornò mai, dacché scendea ne' primi Di noiosi dell' uomo: e il riconforta, Ma le presenti ore gl'invola : ha nome Speranza, e meno infida ama i coloni. Già negli ultimi cieli iva compiendo 585 Il settimo de' grandi anni Saturno Col suo pianeta, dacché a noi la Donna, Precorrendo le Muse, era tornata

569. È la Speranza, come più sotto il Poeta fa manifesto. - Cerere liglia di Saturno, delle biade.

574. Notano gli Archeologi che questa Dea, onorata maggiormente dai Romani che dai i, per lo più veniva rappresentata con qualche caratteristica etrusca, o nelle vesti, o

576-78. Quantunque anco i Mitologi le pongano in mano spighe di framento e papaveri, i con quanta opportonità questi due simboli si adattino alla fiorentina repubblica, lieta iel tempo di prosperità materiale, ma ingombra di quel civile oblio, che seppero indorre 101 cittadini le aiti sottilmente ingannevoli di Cosimo de' Medici il vecchio. Motte delle e periano immature fra sorgenti papaveri, perche le costui fraudi ditlatoriali, checche ne u i letterati e gli artisti da lui stipendiati, furono funeste allo svolgimento della Liberta, prepararono l'aperta tirannide de suoi successori e congiunti.

583-84 Gli ordinamenti repubblicani delle Comuni italiane dopo il mille non costitui-Liberia verace per molte cagioni, ma particularmente per questa, che non ebbero a fonato l'onità assoluta e la indipendenza della italiana nazione. Ben furono prova e pegna anza della vera Liberta, che sul sentimento della unità nazionale sarà un giorno per

nrarsi felicemente in tutta la Penisola.

585-88. Saturno, figlio di Cielo e padre di tutti i Numi, dai mitologi ebbe il governo del a dello stesso nome. Siccome questo, uno dei più distanti dal nostro sistema solare, e la sua rivoluzione nello Zodiaco, secondo l'Harris, nel peri do di trenta dei nostri anni, Poeta con tal modo di parlare astronomico viene ad accennare con sufficiente precisione a in cui Firenze e le altre città toscane stabilirono le loro liberta municipali. Ciò avvenne d mo ventennio dopo la morte della contessa Matilde, che mancó ac vivi li 24 luglio del 1115. r all' epoca della emancipazione della Toscana alla caduta dell'impero greco corrono 10 anni, ossia sette anni Saturno. (Vedi Pivati , Diz. Scientif. - Pignotti , Storia della o a.)

Per consiglio di Pallade, recando L' ara fatale ove scolpite in oro Le brevi rifulgean libere leggi, Un di madri dell' Arti: e a somma l' ara Ralluminò il gentil foco di Vesta, Che inestinto vagò per la profonda Barbara notte, e la rompea talvolta: E le risse civili, e le riarse Ire di parte andò temprando; e i toschi Animi a generose opre rivolse. Ecco prostrata una foresta, e fianchi Orridi d'alpe, e masse ferree, immani Al braccio de' Cielopi, a por delubro Che tardo ceda a'muti urti del Tempo. E al suono che invisibili spandeano Le Grazie intorno, assunsero nell' opra Nuova speme i viventi; e l'Architetto, Maravigliando della sua fatica, Quasi nubi lievissime, dal suolo Ferro e abeti vedea sorgere e marmi, A sua legge arrendevoli; e sublimi Curvarsi in arco aereo, imitanti Il firmamento. Attonite le Muse, Come vennero poscia, alla divina Mole il guardo levando, indarno altrove Cercando gían col memore pensiero, Se Palla avesse argive Arti o latine Spirato mai a si fatto portento.

61

Coll' alvear lietissimo dell'Api Veleggia intanto, e l'áncora nel fiume

<sup>590-92. 1</sup> primi decumenti di civiltà ai popoli ne' tempi teocratici furono segnali su Are. (Vico, Scienza Nuova.)

<sup>595.</sup> Le lettere e le arti non perirono affatto in Italia nemmeno durante la più profon barbarie del medio evo.

<sup>599-601.</sup> Descrive la costruzione del tempie di Santa Maria del Fiore.

<sup>606.</sup> Chi ha veduto la meravigliosa testa del Brunellesco scolpila dall' illustre Pam loni, troppo presto rapito alla gloria delle arti ed alla Italia, in atto di guardare l'opera comparabile del suo genio, si sente tentato a credere che il pensiero dello scultore fossa a mato da questo verso bellissimo; il cho però non sembra possibile. Ma uno è il princi, dell' Arti d'imitazione. — Fatta per opera si trova anco negli antichi scrittori. (Vedi Manu Dizionario detta Crusca.)

| Gitta la Donna, ove una reggia all'Arti,    |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Su doriensi gemine colonne,                 | 620 |
| Alzar poscia doveva, ed alle Grazie,        |     |
| Il Dedalo d'Arezzo; e già fu santa          |     |
| Dell'imagine tua, Venere bella,             |     |
| Che a noi dal brando fu rapita, e noi       |     |
| Riaverla speriam sol co' lamenti.           | 625 |
| Tosto le Pecchie sbucano, correndo          |     |
| A un' indistinta di novelle piante          |     |
| Soavità, che intorno al tempio oliva.       |     |
| Della civil cultura onde Minerva            |     |
| Fu pria cortese al terren tósco, un mirto,  | 650 |
| Che suo dall' alto Beatrice ammira,         |     |
| Verdeggiava immortale; e da' suoi rami      |     |
| Battea le penne un' Aquila sdegnosa,        |     |
| Cieli e abissi cercando, e popolato         |     |
| D'anime in mezzo a tutte l'acque un monte,  | 635 |
| E l'ïeri vedea, l'oggi e il domani.         |     |
| Poi, tornando, spargea folgori e lieti      |     |
| Raggi e speme e paura e pentimenti          |     |
| Ne' mortali; e verissime sciagure           |     |
| All' Italia cantava. — Appresso il mirto    | 640 |
| Fiorian le rose che le Grazie ogni anno     |     |
| Ne' colli euganei van cogliendo, e un serto |     |
| Molle di pianto, il di sesto d'Aprile,      |     |
| Ne recano alla Madre. E l'Api intorno       |     |
| Dolcemente ronzarono, e sentiro             | 645 |
| Come forse d' Eliso era venuto              |     |
| Ad innestare il cespo ei che più ch'altri   |     |
| Libò il mel sacro sull' Imetto, e primo     |     |
|                                             |     |

619-25. La fabbrica degli Uffizi d'ordine dorico, inalata da Giorgio Vasari arelino 1804 (677 vi focollocala la Fenere Medicca, che nell'anno medesimo era stata trastata a Firenze dalla villa Medici in Roma. — Essa statua, nel 1890, per lo vittorie bonatiane passò a Palermo, e due anni dopo a Parigi, ove stette fincie, non gl'inutili lamenti Plialiani, ma la gran ruina di Waterloo fece s'i che fosse restitutta all'antica sede nel 1816, umont, Tavole comologiche ec. detta Storia Fiorentino.)

630-10. I versi di Dante, che è l'Aquila sdegnosa.

611-44. I versi del Pelrarca, che poeto, pianse e mori ne'colli Euganei. — Il sesto prile 1327 fu il giorno in cui per la prima volta vide Laura, e quello in cui la perde venanno appresso. (Baldelli, Vita di F. Petrarca.)

617-49. Platone, nativo d'Atene e discepolo sopra lutti carissimo a Socrate, Per la sua quenza fu nominalo l'Omero de'filosofi. Sono celebri le sue idee mela isiche sull'Amere.

6

Fe del celeste Amor celebre il rito. Or quelle Ninfe, che fra noi di Tempe Co' loro amanti accorsero, gentili Dello sciame custodi, hanno abbellito Alla famiglia di lor piante il nuovo Ospizio, e l'aere intepidito e i rivi, Si che pur sempre la natia fragranza All'opra le sviate Api lusinghi: E molti fiori olezzan qui, non visti Pria negli orti materni; e più recente Mèl ne deriva, e più gradito al labbro, Non più amabile al core. Invidi gli altri Pur dell' esilio, abbandonano all' aura Vizze le foglie si vivaci un tempo; E, se non fosse che son fiori eterni, Lo stelo invan ne cercheresti, o il nome. Fiorite, esuli piante; ecco io v'innaffio: Torneran l'Api vostre. Io lascio intatto Solo il ligustro onde cingea la cetra Anacreonte. In su quel fiore un'Ape Ronzava, e tal n'uscía suon delle fila, Che da Cupido avea baci spontanei Il vecchierel. Negò ridarla a Febo, E l'appendeva delle Grazie all'ara. E quel ligustro le Napee, seguaci E custodi dell'Api, han co' Silvani,

650. Tempe, valle amenissima della Magnesia, provincia della Tessaglia, gratissima Apollo, alle Muse ed ai loro cori.

652-60. La letteratura italiana nei secoli 15° e 46° assunse il colorito della greca, allora si arricchi di produzioni che la Grecia stessa vorrebbe per sue, come le Stanze del Pe ziano, l'Aminta ec. È vero peraltro che gl'Italiani non seppero, nè potevano dare ai Po ispirati loro dalla Musa greca tutta quella grazia ingenua e primitiva che fu propria solta di quella nazione, e per cui la loro poesia è d'ogni altra la più amabile al core. Il Chiabce che certo aveva diritto di giudicarne, quando voleva indicare alcuna cosa eccellente in sup lativo grado, soleva dire: ella è poesia greca.

661-64. La imitazione di alcuni generi della poesia greca fu infelicemente tentala gl' Haliani. L'oro d'Omero divenne peggio che pionibo fra le mani del Trissino. Tutte le t gedie, ancorché calcate sul modello dei Greci, che cosa mai furono prima di Scipione Maffi

665-72. Augura il ritorno degl' Italiani allo studio della maniera greca, e sè dice i ziatore di tal ritorno. - Dichiara peraltro che non tenterà di far rifiorire fra noi l'inimital scuola del voluttoso Anacreonte. - Questi fu di Teo, città della Jonia, e contemporaneo di lone. Caro a Policrate tiranno di Sano, ci lascio molte odi vaghissime, ma il cui perpetèma sono l'amore e il vino. In esse egli parla di se come d'un vecchio.

Dechina, a imago di teatro acheo. Dalla vista allettato e da una vaga Memoria, fornirai snello il cammino. 700

Udito ho dir che, a' preghi delle Ninfe. Affrico, allegro ruscelletto, accorse Zampillando dal monte, e la fe in mezzo Splendida d'un freschissimo laghetto

<sup>675.</sup> Lo stile anacreontico vuole la più gran morbidezza di tocuzione e di colorito. 678. Teocrito siracusano, che fiori circa tre secoli prima dell'era volgare. Egli è pel re pastorale ciò che è Omero per l'epico.

<sup>686-87.</sup> Otiveto, cotte amenissimo vicino a Bellosguardo e a Firenze, lungo la via livor-. La Badia di Monte Oliveto fu fondata sulla fine del secolo 43º da una divota Congrega-. Poco dopo vi si annidarono i Monaci Olivetani. (Thonar, Guida di Firenze.)

<sup>693</sup> Vedi a pag. 193.

<sup>606-98.</sup> Sotto Fiesole, presso la villa di Schifanoia o De' tre vist, già della famiglia Pali, fu e ta incantatrice valletta delle donne celebrata dal Boccaccio, e nella quale narra Etisa condusse le compagne a diporto. Essa è forse l'augusto piano per cui l'Affrico rre, sotto l'antico convento della Doccia, eve si creda essera già stato un lagbetto, che de origine alla Fonte all'erta. » (Thouar, Guida di Firenze.)

Tra' querciòli, i frutteti e le vendemmie Ch' or tu miri dal balzo. Ivi Fiammetta, Che nulla ancora avea de' Genj inteso, Spesso, all' orezzo delle sere estive, Fra' giovani sedea per novellare Con Elisa, a diporto, e le gentili Compagne, che venian pur novellando « Di donne e cavalier, d'affanni e d'agi » Che ne invogliano amore e cortesia. » Ben Valle delle Donne oggi è nomata Da chi la sa: molte Amadriadi alberga Fors' anco: ma obbedisce oggi all' aratro. Le rinnega i bei rivi, e per le balze Tornò ramingo il Fiumicel da quando Fur delle Ninfe gl'imenei palesi. Però che a Dioneo, re del drappello, Offerse l'aura il vel, donde, invaghito, Vedea pur dianzi biondeggiar le ciocche De' capelli d' Elisa. Ei contro all' aura Corre, e le vesti a un cespo trova: immersa Godeva ella dell'acque, nel secreto Suo cor cantando Amore al rugiadoso Estivo raggio della Luna. E forse L'ardito amante avria mirato Elisa Dentro le cristalline onde più bella; Se non che quivi un pesco protendea, Curve da' pomi, bagnando, le frondi Sul flutto: ed ella vi s'occulta, e scorge Spiar le rive il giovine d'intorno; E più volte alle vesti e presso al pèsco Recar l'orme frettose : ad alte grida Parea volesse, e non ardia, chiamarla. Quando lo trasse un susurrar che uscia Indi non lunge da una grotta. Elisa Gli si tolse tremando, e più non venne,

712-13. Dante, Purgatorio, canto XIV.

<sup>720.</sup> Dioneo, uno dei novellatori del Boccaccio, e fra loro il più vispo, per non dire il pi licenzioso. Vuolsi che l'autore del Decamerone in Dioneo abbia voluto ritrarre se stesso-

| Se non con tutte le compagne, al lago.          | 740 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Intanto Dioneo dalla frondosa                   |     |
| Soglia dell' antro sterpò un ramo, e acerbo     |     |
| Di silvestri colombe una vegghiante             |     |
| Frotta assaliva, flagellando: quelle            |     |
| Gli si affollano intorno, e gli fann' ombra     | 745 |
| Più sempre agli occhi; finchè, vinte, all' aure |     |
| Fuggon con penne trepidanti. A un tratto        |     |
| L'antro profondo empie la Luna, e svela,        | \   |
| Sovra un mucchio di rose addormentata,          |     |
| Ad un Fauno confusa una Napea.                  | 750 |
| Gioi procace Dioneo, sperando                   |     |
| Di sedur coll' esempio della Ninfa              |     |
| La ritrosa fanciulla; e pregò tutti             |     |
| Allor d'aita, e i Satiri canuti,                |     |
| E quante invide Ninfe eran da' balli            | 755 |
| E dagli amori escluse: e quei maligni           |     |
| Di scherzi e d'antri e d'imenei furtivi         |     |
| Ridissero novelle; ed ei ridendo                |     |
| Vago le scrisse, e le rendea più care:          |     |
| Ma ne increbbe alle Grazie. Or vive il libro    |     |
| Dettato dagli Dei: ma sventurata                | 760 |
| Quella fanciulla che mai tocchi il libro!       |     |
| Tosto smarrite del pudor natio                  |     |
| Avrà le rose: ne il rossore ad arte             |     |
| Può innamorar chi sol le Grazie ha in cuore.    |     |

741-50. Mi narrava la Donna gentile che, nel lempo della ultima dimora d'Ugo in Tona, un giorno andarono insieme visitando per diporto alcune delle ville circonvicine a Fize, e che in ona di esse (non raumentava quale) trovarono un bel quadro, credo dell'Alno, rappresentante presso a poco la scena che qui si descrive. Il Portar osservo lungamente,
el resto della passeggiata fu pensoso, nè volle manifestarle il perchè. Due giorni dopo le
se: quella pittura che vedemmo insieme ieri l'altro, a che mi colpi tanto, spero che mi avrà
o una buona ispirazione per le mie Grazie.

## INNO TERZO.

## PALLADE.

Pari al numero lor volino gl' Inni Alle Vergini sante, armonïosi Del peregrino suono uno e diverso Di tre favelle. Intento odi, Canova; Ch' io mi veggio d'intorno errar l'incenso, Qual si spandea sull' are a' versi arcani D'Anfione. Presente ecco il nitrito De' corsieri dircei : eran divini : Pur que' vaganti Pindaro contenno Presso il Cefiso, ed adorò le Grazie. Fanciulle, udite, udite: un lazio Carme Vien sonando imenei dall' isoletta Di Sirmione per l'argenteo Garda Fremente con altera onda marina, Dacchè le nozze di Peléo, cantate Nella reggia del mar, l'aureo Catullo Al suo Garda canto. Te pur dall' aure Di Partenope udiam, gloria del Mincio. A te dal cielo Orfeo, quando t'intese

<sup>\*</sup> Pallade Dea delle Arti, consolatrice della vita e maestra degl'ingegni. (F.)

<sup>4.</sup> La greca, la latina e l'italica.

<sup>6-7.</sup> Anfone, figlio di Giove e d'Antiope, fu uno de' primi Vati iniziatori di civilla pemezzo delle Arti del diletto. Quindi la Favola disse che egli avesse edificato le mura di Tebe cei suono della sna lira, dono di Mercario.

<sup>8.</sup> I corsieri di Pindaro; chiamati dircei dalla fontana Dirce presso Tebe, patria di que peeta.

<sup>9.</sup> Tocca delicatamente del senno con cui quel gran lirico seppe ne' suoi componiment conciliare l'apparente disordine dell'entusiasmo poetico col concetto d'unità e di convenienza.

<sup>41-47.</sup> Sirmione, penisola amenissima situata nel lato orientale del lago di Garda, e ove aveva una magnifica villa Valerio Catulto. Questi, oltre molti altri elegantissimi versi, e ha basciato due Carmi epitalamici, ed il poemetto delle Nozze di Tetre di Peleo, veramente m racoli di poessa. — Secondo la più comune opinione, fu veroaese, e nacque Panno 667 di Rema. (Vedi Mafiel, Verona iltustrata.)

<sup>48-24.</sup> Virgilio, che nato sul Mincio, presso Mantova, scrisse la maggior parle del su-

Pianger lei che all' eterne ombre gemendo 20 Da' suoi baci tornò, scese e, commosso, Radïante di stelle a te la lira Diede e 'l suo lauro, e disse; ognun t'adori Re de' versi divini! A me voi date L'arte, o sacri Poeti, a me de' vostri 25 Idiomi gli spirti (e la dolcezza Mi daranno le Grazie), e co' toscani Modi seguaci adornerò più ardito Le note istorie, e quelle onde a me solo Siete cortesi allor che degli antiqui 30 Sepolcri m' apparite, illuminando D' elisia luce i solitarii campi Ove l'errante Fantasia mi porta A discernere il vero. Or ne preceda Clio, la più casta delle Muse, e chiami 55 Consolatrici sue meco le Grazie.

Della terra al desio già Citerea Rapiano l'aure, e seco ivan le figlie; E intorno a lei radean lievi le falde Dell' Ida irriguo di sorgenti. E quando 40 Fur più al cielo propinque, ove una luce Rosea le vette al sacro monte asperge,

emi presse Napoli, ossia Partenope, ov'anche è sepolto. - Fra le sue poesie è celebre episodio con cui termina il quarte libro delle Georgiche, e nel quale narra la sventurata rte d' Euridice sposa d' Orfeo, la costui discesa all' inferno per impetrare di riaverla, e il loso errore che gliela fece perdere nuovamente, e per sempre. - Orfeo, dopo il miserando mpio che di lui fecero le Baccanti, fu assunto in cielo ed onorato qual nume. Anco la sua a fu cangiata in costellazione, e collocata presso il tropico del Cancro. (Vedi S. Agostino, civitate Dei. - Festi Avieni Arat. Phænomen.)

29-36. Le prime storie tanto degli eroi che de' popeli furono trasmesse alla posterità per zzo della poesia accompagnata dalla musica, cioè della lirica; e Ctio, secondo Esiodo la ma delle Muse, presiedeva a tali canti storico-lirici : quindi in tempi più vicini a noi essa nomata la Mosa della Storia. Erodoto, quantunque dettasse le sue Storie in prosa, pure ai re libri delle medesime diede il nome delle nove figlie di Giove e della Memoria, e al prime, ello di Clio. Intanto, siccome nella primitiva mistione di tutti i generi della letteratura si amaron storie anco le allegorie poetiche, ossia le favole, presso i poeti seguitò l' uso di aplare storie anco le loro fiuzioni morali o metafisiche. A questo mirava il Poscolo invocando o sul principio di questo Inno terzo, contenente una sublime narrazione allegorica, con cni stabilisce, che la benefica influenza delle Arts gentili (le Grezie) non basta a compiere la ana civitià, per gli ostacoli che le vengono opposti dalla violenza delle passioni (Amore), senza governo e gli aiuti della sopienza (Minerva). - Del resto, chiama Clio la più casta delle Muse, ue quella a cui più dell' altre e debito di non adulterare il vero.

40. Montagna dell'Asia Micore, alle cui falde era situata Troia. A mezzo oveva un an-, gradito soggiorno degli Des, e particolarmente caro a Venero, poichè ivi, per giudicio di ride, ella ottenne il contrastato premio della bellezza.

45

50

55

60

65

70

75

E donde sembran tutte auree le stelle, Alle vergini sue, che la seguiéno, Mandò in core la Dea queste parole: α Assai beato, o giovinette, è il regno De' Celesti ov' io riedo. Alla infelice Terra ed a' figli suoi voi rimarrete Confortatrici; e sol per voi sovr'essa Ogni lor dono pioveranno i Numi. Ma se vindici fien più che clementi, Allor, fra' nembi e i fulmini del Padre, Guiderovvi a placarli. Udrete intanto Al mio partir tal dall' Olimpo un'alta Armonia, che, da voi dolce diffusa Sovra la terra, renderà più liete Le nate a delirar vite mortali, Più deste all' Arti, e men tremanti al grido Che le promette a morte. Ospizio amico Talor sienvi gli Elisi; e sorridete A' vati, se cogliean puri l'alloro, Ed a' prenci indulgenti, ed alle pie Giovani madri che a straniero latte Non concedean gl'infanti, e alle donzelle Che occulto amor trasse innocenti al rogo, E a' giovinetti per la Patria estinti. Siate immortali! » Disse, e le mirava, E degli sguardi diffondea sovr'esse Soave il lume dell' eterna Aurora. Poi d'un suo bacio confortò le meste Vergini sue che la seguian cogli occhi Di lagrime suffusi; e lei dall' alto Vedean conversa, e questa voce udiro: « Daranno a voi dolor novello i Fati, E gioja eterna. » E sparve; e, trasvolando Due primi cieli, s'avvolgea del puro

76-7. Secondo il sistema Tolemaico, seguito dai Poeti, il pianeta di Venere è posto nel

terzo cielo. - Armonia, o Ermione, fu figlia di Venere e di Marle.

<sup>43.</sup> Siccome le stelle sono tanti soli, la loro smisurata distanza e la interposizione di tulta la nostra atmosfera ci fanno parer bianca la loro luce solare. Dagli altissimi monti, e qui l'Ida poelicamente si annovera fra essi, la minor densila e profondità, e la maggior purezza dell'atmosfera possono ben permettere più sincera la vista del loro vero colore.

105

Lume dell' astro suo. L' udi Armonia, E giubilando l' etere commosse.

Come nel chiostro vergine romita. Se gli azzurri del cielo, e la splendente 80 Luna, e'l silenzio delle stelle adora, Sente il Nume, ed al cembalo s' asside Ed affatica l'ebano sonante : Ma se le tocca insidïoso il core Colla occulta memoria delle gioje 8.5 Perdute Amore, movono più lente Sovra i tasti le dita, e d'improvviso Quella soave melodia che sgorga Sccreta ne' vocali alvei del legno, Flebile e lenta all' aure s' aggira; Tal l'armonia che discorrea da' cieli Le Grazie intente udirono, e nel core L'albergaro; e correan su per la terra A dettarla a' mortali. E da quel giorno Fu più soave la fatica e il pianto, 95 Più liberale il beneficio, e grata Del beneficio la memoria. Afflitte Fuggon le caste Dee, fuggon l'ingrato, E l'amicizia de' potenti e il fasto. A te, Canova, a te chiedono amico 100 Ospizio, che alle belle Arti neglette, O magnanimo, dài premi ed esempi. E a te, felice Orfeo, primo le Grazie

E a te, felice Orfeo, primo le Grazie Compartiano quel suono, onde a più mite Vivere addur l'umana plebe errante Infra ciechi delirj. In mille piagge Poser le Dive il piè: pure alla sacra Terra d'Italia il nume lor più arrise.

Vide lor possa invido Amor, de' Numi I più giovine insieme ed il più antico; 410

98-7. Fu scritto dagli antichi, che le Grazie erano state rappresentate di giovenile aspelto, er insegnarei che la memoria dei benefizi non deve invecchiare giammai. 402. Il Canova non solo fu sommo artista, ma altresi generoso protettoro d'artisti. (Vedi dissirini, 74ta det Canova.) E dai gioghi d'Olimpo, acerbo in core, Precipita, agitando arco e faretra
Strepitanti per gli omeri al suo corso:
E i chiusi strali presagían frementi
Quell' invisibil Dio che, pari a notte,
Di nembi circondato e di paure,
L'alme sorelle a funestar scendea.
Come, se a' raggi d' Espero amorosi
Fuor d'una mirtea macchia escon secrete
Due tortorelle mormorando a' baci,
Guata dall' ombra l' upupa e sen duole;
Fuggono quelle impaurite al bosco;
Così le Grazie si fuggian tremando.

115

125

130

135

140

Fu lor ventura che Minerva allora Risaliva que' balzi, al bellicoso Scita togliendo il nume suo. Di stragi Di canuti, e di vergini rapite, Stolto! il trionfo profanò che in guerra Giusta il favore della Dea gli porse.

Delle Grazie s' avvide e della fuga
Immantinente, e dietro ad un' ombrosa
Rupe il cocchio lasciava, e le sue quattro
Leonine poledre: ivi lo scudo
Depose, e la fatale egida, e l'elmo,
E inerme agli occhi delle Grazie apparve.
Scendete, disse, o vergini, scendete
Al mare, ed adorate ivi la madre;
E una pietà per gli altrui lutti in core
Vi manderà, che oblierete il vostro
Terror, tanto ch' io rieda a offrirvi un dono
Che da Amor vi difenda. — E tosto al corso
Diè la quadriga, e giunse ratto a un' alta

425-29. Gli antichi ci hanno lasciato memorie assai vaghe e confose sul conto degli Sciti. La più comune opinione è che equivalessero a quelle popolazioni da noi chiamate Tartari. Erodoto ne favella a longo, ed attribuisce loro, come principali caratteristiche, il valore e la più nefanda immanità in guerra. Nè adoravano, nè conoscevano la Deità di Minerva. (Vedi Erodoto, Melpomene.)

433-34. Quantunque sovenle l'egida sia confusa collo scudo di Minerva, pure Servio dice chiramente: Egis proprie est munimentum pectoris arcum, habens in medio Gorgonis caput. E aggiunge, che so è sul petto di un Nume, si chiama egida, se sul pello di un morlale, torica: (Vedi Servis, in Eneid, this. 8.)

Reggia che al par d'Atene ebbe già cara: Or questa sola alberga, or quando i Fati Non lasciano ad Atene altro che il nome.

145

Isola è in mezzo all'ocean, là dove Sorge più curvo agli astri; immensa terra, Com' è vetusto grido, un di beata D'eterne messi e di mortali altrice. Ma indarno, ora del nostro or dell'avverso Polo gli astri invocando, oggi il nocchiero La chiede all'onde : e se il desio lo illude, Biancheggiar mira i suoi monti da lunge, E affretta i venti, e per l'antica fama Atlantide l'appella. In Elicona 155 Detta è palladio ciel, dacchè la santa Palla-Minerva agli abitanti irata, Che il suol fecondo e le promiscue nozze Fean pigri all'Arti e sconoscenti a Giove, Dentro l'Asia gli espulse, e l'aurea terra 160 Cinse di ciel soltanto aperto ai Numi. Onde, qualvolta per furor di regno Pugnano i prenci, o i popoli alla bella Libertà danno umane ostie esecrate, O danno a prezzo anima e brandi all' ire 105 Di tiranni stranieri, o a stolta impresa Seguon avido sir che a sconosciute Genti appresta catene e lutto a' suoi ;

446-47. Intende l'Attantide, come spiega più sotto, isola celebre per ciò che ne scrisero Platone, Strabone, Plinio ed altri antichi; ma che luttavia dai più vien riputata favolosa, prime dei citati Autori, e che ne parla a lungo, particolarmente nel suo dialogo intitolato rittas, sembra che la collochi nell'Oceano Attantico, oltre lo stretto di Gibilterra. Sotto alquature la colloca pure il Poeta. — Pongasi mente alla figora sferoidale del globo terraqueo, quanto depresso ai poli, più rilevato all'equatore, e s'intenderanno facilmente questi due

452-53. Allude a quello stupendo fenomeno che si offre sovente a chi viaggia pei dedia sui mari, e che consiste in una vivacissima illusione ottica, per la quale sembra di vere spesso e fiumi, e amene praterie, ed isole ed altri oggetti di tal sorta, i quali però si dquano tosto che l'uomo vi si appressa. Molti e solenni esempi ne riferisce l'Autore ameri-

u della vita di Cristoforo Colombo. (Vedi Washington Irving, Vita ec.)

462-73. Bellissima e degua di un Poeta che avea cinto la spada per la libertà e per la ria, ma che sdegnò cingerla per la servità della sua patira, è la distinzione fra la guerra ressiva ed empia, e quella liberatrice e santa. Alla prima presicade Narte figlio della sola mone, cioè della Terra; alla seconda, la prole della mente di Dio, Minerva. — Le Gorgoni no tre: Steno, Euriato e Medusa. Quantanque d'ordinario i Poeti narrino che sullo scudo dinerva era soltanto lo spaventevole teschio della terza, pure Esiodo sullo scudo d'Ercole, Poema dello stesso titolo, le colleça tutte e tre.

170

175

10

455

190

195

Allor concede le Gorgoni a Marte
Pallade, e sola tien l'asta paterna
Con che i Duci precorre alla difesa
Delle leggi e dell'are, e per cui splende
A' magnanimi eroi sacro il trionfo.
Poi beata in quell' Isola s'asconde,
E le Dive minori alle gentili
Arti ammaestra: e quivi casti i balli,
Quivi i canti dolcissimi, e fiorita
Sempre a' passi la terra, ed aureo 'l giorno,
E limpido il notturno aere stellato.

Corsero intorno le celesti alunne, Come giunse, alla Diva. Ella a ciascuna Comparti l'opre del promesso dono (Era un velo) alle Grazie. Ognuna allegra Agl'imperj obbedia: Pallade in mezzo Colle azzurre pupille amabilmente Signoreggiava il suo virgineo coro.

Attenuando i rai aurei del sole,
Volgeano i fusi nitidi tre nude
Ore, e del velo distendean l'ordito.
Venner le Parche di purpurei pepli
Avvolte e il crin di quercia, e di più trame
Raggianti, adamantine, al par dell'etra
E fluide e pervie e intatte mai da Morte,
Trame onde filan degli Dei la vita,
Le tre presaglie riempiean le spole.
Non men dell'altre innamorata, all'opra
Iri scese fra' Zefiri; e per l'alto
Le vaganti accogliea lucide nubi

<sup>483.</sup> La descrizione del Veto delle Grazie, col simulato titolo di traduzione di un antice frammento greco scoperto dal Foscolo nei monastero di San Dionigi al Zante, e cite vorrebbes attribuire a Fanocte, fin pubblicata dal Poeta in Inghilterra in un libro assai raro, consactu di illustrare non solo il gruppo delle Grazie, una ancora altre insigni produzioni dell'Arle possedute dal Duca di Bedord. Noi abbiamo fatto uso con libra socita tanto delle lezioni ele ci offi mo quei frammenti pubblicati in lughilterra, quanto di quelle porteci dai Mss. d'Ugo.

ci offr no quei frammenti pubblicati in Inghilterra, quanto di quelle porteci dai Mss. d'Ugo. 188. Il giorno era divico dagli ancheri freci e dai Romani solamente in tre parti ; e cos la notte. (Omero, Itad., ib. X, v. 252-3) | F.)

<sup>49)-91.</sup> Anco presso Piatone, e nell'antico Inno alle Parche attribuito ad Orfeo esse ven gono rappresentate come coperte di veit tessuti detta più risptendente e lucida porpora. E ca tutto nel carme Dette nozze di Peteo e di Teti le descrive avvoite intorno di fronde di quercia emblemi si gii uni como le altre della loro surreora e irresistibile autorità e forza.

Gareggianti di tinte, e sul telajo Pioveale a Flora a effigiar quel velo: 200 E più tinte assumean, riso e fragranza, E mille volti dalla man di Flora. E tu, Psiche, sedevi, e spesso in core, Senza aprir labbro, ridicendo: « Ahi, quante Gioje promette, e manda pianto Amore! » 205 Raddensavi col pettine la tela. E allor faconde di Talia le corde, E Tersicore Dea, che a te dintorno Fea tripudio di ballo e ti guardava, Eran conforto a' tuoi pensieri e all' opra. 210 Correa limpido insiem d' Erato il canto Da que' suoni guidato; e come il canto Flora intendeva, si pingea con l'ago. « Mesci, odorosa Dea, rosee le fila; » E per te in mezzo il sacro vel s'adorni 215 » Della imago di Psiche, or che perfetta » Ha la sua tela e ti sorride in viso. » Mortale nacque, e son più care in cielo

» Sue belle doti; e se a noi canta o danza,
» Se mesta siede o amabile sospira,

» Se talora alle fresche onde eliconie

» Se talora alle fresche onde effconte » Gode i puri lavacri, atti e parole

» D'una venusta immortal luce abbella.

» Segga e carezzi il fanciulletto figlio

203-5. La favola di Psiche fu narrata dislesamente da Apuleio (vedi Asino d'Oro, lib. 4 l, o ve sia stato egli l'inventore, o l'abbia raccolta dalle grecho tradizioni. È una leggia-allegoria delle varie vicende dell'anima umana che riman presa d'Amore. — Con profondo so il Poeta mostra Psiche, ossia l'anima, arlefice primiera del mistico velo che la Sapienza ona a schermo delle tempeste della vita;

Chè sovente addivien che il saggio e il forte Fabro a sè stesso è di beala sorte.

200. La Dea de'fiori abbellisce di ricami il velo di Minerva, perchè la vera sapienza, i dall'avere a schivo il Betto, lo ha caro invece, e se ne fregia. Circa ad Iride, vedi la

i al v. 462 dell' inne I.

208-13. La Musa della danza opportunamente applaude co' suoi tripudj alla formazione Velo, perchè la danza fu sacra presso gli aotichi, como quella che conferisce alla sanità, flegra lo spirito. — Anco nelle ceremotie refigiose danzavasi sempre al suono di qualche mento accompagnato dai canti. Quindi Erato, la Musa delle affettuose canzoni, ed accomia il rito, e governo cantando il magisterio di Flora.

216. Psiche, secondo Apuleio, fu figlia di un re; e per la sua bellezza e per le altre ama-

doti fu sposa ad Amore, che le impelro da Giove la immortalità.

224-6. È Arpecrate die del silenzio, che si rappresenta setto la sembianza di un fan-

| LE GRAZIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>» Del Sonno, a cui le rose Amor sacrava</li> <li>» Perchè in silenzio i furti suoi chiudesse;</li> <li>» E sì gli additi in aurea nube il sogno</li> <li>» Roseo, che sulla fresca alba di maggio</li> </ul>                                                                                   | 228 |
| <ul> <li>» Sovra dormente giovinetta aleggia,</li> <li>» E le ripete susurrando i primi</li> <li>» Detti d'amor che da un garzone udia.</li> </ul>                                                                                                                                                      | 230 |
| <ul> <li>» Or mesci, industre Dea, varie le fila;</li> <li>» E danzi a un lato dell' etereo velo</li> <li>» Giovinezza. Suo coro, abbia le ardite</li> <li>» Speranze ombrate d'amaranto eterno;</li> <li>» E al suon d'un plettro che percote il Tempo</li> </ul>                                      | 23  |
| <ul> <li>» La menin giù pel clivo della vita.</li> <li>» A lei decenti occorrano le Grazie,</li> <li>» E la cingan di fiori : e quando il biondo</li> <li>» Crin t'abbandoni e perderai 'l tuo nome,</li> <li>» Vivran que' fiori, o Giovinezza, e intorno</li> </ul>                                   | กูป |
| <ul> <li>» L'urna funerea spireranno odore.</li> <li>» Mesci, o madre dei fior, lauri alle fila;</li> <li>» Ed il contrario lato orna, ideando</li> <li>» Levissima l'imagine del sogno</li> <li>» Ch'a un dormente guerrier mandan le Grazie</li> <li>» A rammentargli il suo padre canuto,</li> </ul> | 24  |
| <ul> <li>Che solitario nella vota casa</li> <li>Spande lacrime e preci; e quei si desta,</li> <li>E i prigionieri suoi guarda e sospira.</li> <li>Mesci, o Flora gentile, oro alle fila;</li> <li>E il terzo lembo istoriato esulti</li> </ul>                                                          | 25  |
| » D' un festante convito: il Genio amici                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

ciullo. Anco in un epigramma greco Amore offre una rosa ad Arpocrate, pregandolo che tacc le parole dei convitati. - Que ta prima storia del velo significa essere principalissimo doci mento di sapienza la gelosa custodia delle dilicate ed arcane gioie dell' anima. Di ciò è sin bolo il sogno del primo amore di una giovinetta, chè delle giovinette particolarmente soi propri il riserbo e il pudore.

232-42. Insegna che l'ardore giovenile e la baldanza debbono essere temperati ed al belliti dalla decente amabilità delle Grazie, e dagli studi gentili und' elle sono ispiratrici,

chi desidera lasciar di sè grate memorie.

253-50. Idoleggiando i teneri e generosi sentimenti del suo cnore, e facilmente quale, caso della sua vita, il Poeta raccomanda la pietà alle altrui sciagure. Gli Sparlani, prima entrare in battaglia, sacrificavano alle Grazio.

251-64. Il candore e la politezza dei costumi, l'amabilità ed il brio dell'ingegno

| INNO TERZO.                                    | 201 |
|------------------------------------------------|-----|
| » Ode gli augurj, e largamente in volta        |     |
| » Pirme corona agli esuli le tazze.            | 255 |
| » E faconda è la Gioja, e co' Lepori           |     |
| » Libera scherza, e amabile è il Decoro.       |     |
| » Qui l' Ironia che i motti ama conditi        |     |
| » Di riso, e il ver dissimulando accenna:      |     |
| » E qui la liberal candida Lode                | 260 |
| » Va con lor favellando. A parte siede         |     |
| » Bello il Sılenzio, delle Grazie alunno,      |     |
| » Col dito al labbro, e l'altra mano accenna   |     |
| » Che non volino i detti oltre le soglie.      |     |
| » Mesci cerulee, Dea, mesci le fila;           | 265 |
| » E pinta il lembo estremo abbia, al barlume   |     |
| » Di queta lampa, una solinga madre            |     |
| » Sedente a studio della culla. E teme         |     |
| » Non i vagiti del suo primo infante           |     |
| » Sien presagi di morte; e in quell'errore     | 270 |
| » Non manda a tutto il cielo altro che pianto. |     |
| » Lei mirano invisibili le Grazie.             |     |
| » Beata! ancor non sa quanto agl'infanti       |     |
| » Provido è il sonno eterno; e que' vagiti     |     |
| » Presagi son di dolorosa vita. »              | 275 |
| Come d' Erato al canto ebbe perfetti           |     |
| Flora i trapunti, ghirlandò l'Aurora           |     |
| Gli aerei fluttuanti orli del peplo            |     |
| De' fior che ne' celesti orti raccolse:        |     |
| Ignoti fiori a noi; sol la fragranza,          | 280 |
| Se presso è un Dio, talor ne scende in terra.  |     |
| Venne, fra tutte giovinette eterne             |     |

balesano sopra a tutto nei conviti. Quindi il Poeta ne fa soggetto della quarta storia del [elo, come a rassumere tutto ciò che spetta alle più squisite norme della convivenza sociale, 255. Con questo verso visibilmente Ugo allude ad una ben nota urbanissima costumanza ella ospitalità inglese; ed no in questa pubblicazione degl'interi Inni volenteri lo noto, non

Bellissima, la bionda Ebe, ravvolta

ena contrata ingress, di non i questa pontezzone ega intervi nin vocateeri o nino, non enza un vivo senso di nazionale grattioline verso tutti quei figli dell'issal, potente, i quali on affettuosa cortesie addolcirono talvolta l'acerbità dell'esilio a queil'anima grande ed gitata.

265-75. Al culto delle virtà domestiche, senza le quali le pubbliche non sono nè possono serce, consacra l'ultima storia. Nella madre vigilante e trepia sulla culla del figlio, ognuno telimente riconosce la madre del Poeta, Damante Spaty-Foscolo, per la quale egli chbe no ficto ed una reverenza da aembrare stravadinari anco a chi più sente i doveri di figlio.

In mille nodi fra le perle i crini: Tacitamente l'anfora converse, E dell'altre la vaga opra fatale Rorò d'ambrosia; e fu quel velo eterno.

290

300

305

310

515

Pallade il tolse, e scese: e le tre caste Timide Grazie vide assise al lito Di Mergellina, Galatea chiamando. Tendean le palme a Galatea: « deh, vieni Colla tua conca, o nivea Galatea! » Ed a loro il divin senno di Palla: « Venere, o Grazie, più del bacio v' ama Che Amor le dà: perciò v'insegue Amore Invido, e non fanciul, come più spesso Pare agli umani; ma d'Apollo assume L'alta persona; ad Ercole la clava Strappa dinanzi a Giove; e non ha l'ali, Gli occhi bensi, che sospettosi intorno Volteggia e intenti, minacciando; ed arde, Perchè dal crin sino alle piante è fiamma. Ma pur, vergini Dee, d'Amor sorelle Creovvi il Fato: nè da lui potrei Partirvi, nè il desia la Terra o il Cielo. Ma qualor di sue fiamme arda l'Olimpo, Arda il cor de' mortali, e di voi, caste Dive, a' consigli e al lacrimar s'adiri, Vi ricopra il mio velo; e si raccolte, Finchè nel furor suo freme e imperversa, Siavi la reggia mia securo albergo. Quindi ospiti improvvise all'elegante Pittor scendete, e il vostro ingenuo riso Dolce un decoro pioverà alla tela; Nitido il verso suonerà al Poeta, Se voi l'udrete; e lo scalpel sul marmo Scorrerà facilissimo, spontaneo, Purchè raggiate su quel marmo i guardi: Così d'amore oblio l'Arti saranno. » Taceva: e già l'inviolabil velo

Taceva: e già l'invïolabil velo Che circonda le Dee manda improvviso

|                                          | -06 |
|------------------------------------------|-----|
| Suon, quasi di lontana arpa, scorrente   |     |
| Sulle penne de' Zeffiri; soave           |     |
| E mesto al par dell' armonia che diede   |     |
| D'Orfeo la Lira, allor che al sacro capo | 325 |
| Dalle Baccanti di Bistonia infissa,      |     |
| Venne nell' alto Egeo spinta da' monti;  |     |
| E un' armonia sonò tutto quel mare,      |     |
| E l'isole l'udiano e il continente.      |     |
| Pur ne vate giammai, ne arguta corda     | 550 |
| Di lidia cantatrice, o legge o nome      |     |
| Diè a quel suono fatal. Così velate,     |     |
| Sdegnan le Dee mostrarsi a chi l'arcano  |     |
| Tenta spiar della immortal bellezza      |     |
| Con profano pensiero. E ne fa saggi      | 335 |
| Di questo avviso Eufrosine, cantando     |     |
| Flebile un carme che da Febo un giorno   |     |
| Sotto le palme di Cirene apprese:        |     |
| E tu l'odi, o Canova, e in cor lo serba. |     |
| Innamorato, nel pierio fonte             | 340 |
| Mirò Tiresia giovinetto i fulvi          |     |
| Capei di Palla, liberi dall'elmo,        |     |
| Coprir le rosee disarmate spalle;        |     |
| Senti l'aura celeste, e mirò l'onde      |     |
| Lambire a gara della Diva il piede,      | 545 |
| Bantono a Sara dona 1711a il piede,      | 040 |

322. Anco questa similitadine, ed il seguente racconto della punizione di Tiresia, quanque con qualche varieta, si trovano pubblicati dal Foscolo nei commenti alla Chioma di renice.

326. La Bistonia fu una provincia della Tracia, così nomata da Bistone figlio di Marte,

vi fabbricò una citlà. Qui è posta per la Tracia intiera.

E spruzzar riverenti e paurose La sudata cervice e il casto petto, Che i lunghi crin discorrenti dal collo

336. Eufrosine, une delle tre Grazie.

311. Tiresia nacque in Tebe, capitale della Beczia, da Evero e dalla ninfa Sparto.

<sup>331.</sup> Il metro musicale tidio, così nomato perche molto in uso presso i Lidj popoli delsia Minore, da coi voglionsi discesi gli Etruschi, narrano che fosse sommamente atto a toceil cuore; ma Platone lo volle bandito dalla sua Repubblica, accosandolo d'iusinuare la illezza.

<sup>338.</sup> La ninfa Ĉirene, amata da Apollo, diede il nome alla capitale della Penlapoti, della cora Cirenaica, in Affrica, regione feconda di palme. Il Poeta qui allude a Callimaco, che nativo di Cirene, e di cui ci rimangono tuttavia funi bellissimi. In quello intitola I lavaeri. Pattade è narrato il fatto di Tiresia, ma, se non andiamo errati, meno leggiadramente cho Foscolo. Questi poi con tale episodio, sotto le mitiche apparenze, intese a colpire di civile rovazione chi, per triste passioni, profana la santità delle Lettere e delle Arti liberali.

Coprian, siccome li moveano l'aure. Ma ne più salutò dalle natie Cime eliconie il cocchio aureo del Sole. Nè per la coronea selva odorata Guidò a' ludi i garzoni, o alle carole Le anfionie fanciulle; ed insultanti, Delle sue frecce immemori, le lepri Gli trescavano attorno, e i capri e i cervi Tenean securi le beate valli, Chè non più il dardo suo dritto fischiava; Però che la divina ira di Palla Al cacciator col cenno onnipossente Avvinse i lumi di perpetua notte. Tal destino è ne' fati. Ah! senza pianto L'uomo non vede la beltà celeste.-Addio, Grazie! son vostri, e non verranno

350

36

36

Soli quest' Inni a voi, nè il vago rito
Oblïeremo di Firenze a' poggi
Quando ritorni April. L' arpa dorata
Di novello concento adorneranno,
Disegneran più amabili carole
Le tre avvenenti Ancelle vostre all' ara:
E il fonte, e la frondosa ara, e i cipressi,
E i favi, e i serti vi fien sacri, e i cigni,
E delle ninfe il coro e de' garzoni.
Ma intanto udite, o Vergini divine

Ma intanto udite, o Vergini divine
D'ogni arcano custodi, un prego udite,
Ch'io dal sacrario del mio petto innalzo.
Date candidi giorni a lei che sola,
Quando più lieti mi fioriano gli anni,
Il cor m'accese d'immortale amore,
Poi che la sua beltà tutta m'aperse
La beltà vostra. Nè il mio labbro mai
Osò chiamare il nome suo; nè grave
Mi fu nudrir di muto pianto il duolo
Per lei nel lungo esilio. Ed ella sola

350-52. Il monto Elicona è nella Beozia.— Coronea era noa provincia della Beozia slessa e così chiamata da una città del medesimo nome, fondata da Corono pipote di Sisifo.

| Secretamente spargerà le chiome           | 385 |
|-------------------------------------------|-----|
| Sovra il sepolero mio, quando lontano     |     |
| Non prescrivano i Fati anco il sepolero.  |     |
| Confortatela, o Grazie, or che non vive,  |     |
| Qual pria, felice. I balli e le fanciulle |     |
| Di nera treccia insigni e di sen colmo.   | 390 |
| Sul molle clivo di Brianza, adorna        |     |
| Di giovenile roseo candore,               |     |
| Guidar la vidi : oggi le vesti allegre    |     |
| Oblio mesta e il suo vedovo coro.         |     |
| E, se alla Luna e all' etere stellato     | 495 |
| Scintillando piú azzurro Eupili ondeggia, |     |
| Il guarda avvolta in lungo velo, e plora  |     |
| Coll' usignuol, finchè l'Aurora il chiami |     |
| A men soave tacito lamento.               |     |
| Deh! nel lume ravvolte aureo dell'Alba    | 400 |
| A lei movete, o belle Grazie, intorno;    |     |
| E nel mirarvi, o Dee, tornino i grandi    |     |
| Occhi fatali al lor natio sorriso.        |     |

385-86. Anco ai di nostri le donne greche conservano l'uso dei loro antenati, di consacrare le loro chome ai cari estinti.

391. La Brinnza « è un aggregato di fertili e ridenti collide, che trovansi nella Lom-» bardia, provincia di Como, a borea di Mitano e di Monza, ed a ponente da Lecco, tra l'Adda

» e il lambro. » (Rampoldi, Corografia ec.)

396. I laghi di Pustano, d'Annone e d'Alserio, che occupano il centro della Brianza, sembra che una volta futti insieme runnit formassero l'antic. Eupiti menzionato da Plinio il vecchio. Ora tal nome dai poett vien dato particolarmente al lago di Posiano. Così il Parini, che sulle sue rive cantò, fra gli altri, questi versi eterni, che se non debbono formare l'impresa di chi colitva le Lettere, è meglio che non vi sieno letterati.

« Me non nato a pecuotere

» Le dure illustri porte » Nudo accorra, ma libero,

» tl regno della morte;

» No, ricchezza nè onore » Con frode e con viltà,

» Il secol venditore

» Mercar non mi vedra. »

406>

#### Pag. 218. Nota seconda.

Non sarà discaro a'lettori che io riferisca un aneddoto relativo alle tre Vergini divine cantate dal Foscolo, e riferitomi dall'abate Missirini, che ne fu testimone.

Quando il gruppo delle Grazie venne esposto in Roma, il celebre Thordwaldsen andò a vederlo, e, dopo averlo a lungo esaminato, disse: « La parte davanti di questo gruppo mi piace assai; » queste Grazie si atteggiano graziosamente; le figure sono dilicate, » pastose, gentilissime, e direi voluttuose. Il disegno corretto; le li» nee tutte armoniche; le sembianze ritraggono del divino, come » quelle di chi partecipa della divinità e sta sempre fra gli Dei. In » ogni parte spirano soavissimo amore. Oh, le belle estremità, finite » colla ultima cura! Tutto è squisito: tutto sparge una seduzione » che va al cuore. Canova è lo scultore degli affetti! — Nondimeno, » sia con sua pace, dalla parte posteriore questo gruppo non mi » contenta. Tante braccia che s'incatenano, e si accavallano insieme, e cuoprono anche alcuna parte del nudo, mi sembrano un viticchio. Peccato! — Ma oggimai è tanto bello il davanti, che bassia.

Riferito quel giudizio allo scultore, egli, che era docilissimo ed amico al vero, lo riconobbe giusto in parte, e rispose: « Or hene, io » comporrò di nuovo un gruppo delle Grazie, che parranno una » figura sola. » Detto fatto: immaginò e modellò in piccolo tre fanciulle, che si abbracciano amorosamente nel prospetto anteriore. La fanciulla di mezzo è più grandicella delle altre, e stende le braccia al collo delle sorelle; quella a sinistra alza la mano sulla spalla della maggiore, e la destra prolunga tanto il braccio alla nuca di quella di mezzo, che va a prendere la mano dell'altra: così sono bellamente incatenate in un soavissimo amplesso. A vicenda piegano il collo, e si riguardano, e si sorridono, e pare che si dicano: restiamo sempre così congiunte!

Questa invenzione destò l'entusiasmo generale, perchè veramente poetica, nuova e affettuosissima. L'Autore diceva al Missirini: « Se potrò esprimere in marmo questa idea, fra le mie stavue sarà questa l'opera che più durerà intatta, perchè meno » soggetta ai casi d'infrangersi. Non ha verun aggetto, projezione, sporgenza; tutte le parti aderiscono, e formano un corpo » solo. »

Ma quel divino, impedito dalle commissioni, non potè mai porvi mano, finchè scese nel sepolero il 43 ottobre 1822.

Debbo aggiungere che il buon Missirini, pochi mesi prima di morire, mi avvisava per lettera come il prezioso modellino di cui è parola, dopo molte e vane ricerche era stato finalmente da lui acquistato; e m'invitava ad andare a vederlo nella sua privata pinacoteca. Ma mentre io indugiava, quell'anima onesta si parti dalla terra, ed o non vidi il modellino. — Mi giova sperare che non sarà andato sperduto.

## Pag. 255. Nota quarta.

Francesco Saverio Fabre nacque il 1º aprile 1776 a Montpellier, e fu figlio di un pittore, cui di gran lunga era destinato a supeare Si addestrò dapprima nel disegno sotto lo scultore Giovanni Coustou, ma ben presto trovò più opportuna guida all'intelletto in Luigi David, della cui scuola fu uno dei principali ornamenti. Coneguito il gran premio dell' Accademia di Parigi, tuttavia giovinetto i condusse a Roma, ove dimorò fino al 1795, anno in cui accadde a celebre uccisione di Ugo Basville. I politici sconvolgimenti di Francia ecero risolvere lui, fieramente avverso alle malvagità onde furono acompagnati, a rimanersi in Italia; e perciò dal Governo francese fu initato ad aderire per iscritto a quel nuovo stato di cose: ma egli fece isposta tale, che, mentre lo chiariva caldo zelatore degli umani diriti, non lasciava più alcun dubbio sull'aborrimento che egli nutriva per uel licenzioso e violento regime che si chiamò Repubblica, Allora gli ebbe condanna di profugo; nè se ne querelò. Nel fehbraio del immentato anno pose la sua dimora in Firenze, ove poi passò la magior parte della vita. Intanto, conquistata l'Italia dalle armi francesi, Fabre, già molto riputato nell'arte, fu incaricato di presedere lla scelta de'più famosi quadri della Galleria de'Pitti per inviarsi Parigi, trofeo della vittoria; ma egli, sdegnoso del superbo spolio, come di ogni altra ingiustizia, si mostrò anco in questo più nero verso l'Italia che verso la Francia, poichè conservò alla prima maggior numero che potè di quei monumenti gloriosi. In Firenze equentando la conversazione della Contessa d'Albania, ivi conobbe grande Alfieri, e più tardi anco il Foscolo, le sembianze dei uali con egregio magistero si compiacque di effigiare in tela al iturale. Il ritratto del primo si ammira nella Galleria degli Uffizi: tello del secondo fu spedito dal pittore ad Ugo in Inghilterra el 1818, e sembra certo che sia quello stesso oggi posseduto dal urray. E circa ad esso ritratto del Foscolo è notabile una cirstanza narratami dal signor professore Emilio Santarelli

che, giovinetto, ne fu testimone. Nel tempo che il Foscolo stava a modello, e il Fabre dipingeva, venne una grave scossa di terremoto. Il poeta non si mosse; il pittore si arrestava un istante. finchè la mano potesse ripigliare la sicurezza dei tocchi, poi pro seguiva; nè alcuno di loro parlò. - Di questo ritratto il Fabre au tenticò poi colla sua approvazione una bella copia in piccolo, fatta dal pittor fiorentino Garagalli, e diresse pure la formazione in gesso di due busti al naturale, fatti sul primo ritratto del nostre poeta. Di essi busti, uno fu spedito a Cammillo Ugani a Brescia l'altro, unitamente alla copia del signor Garagalli, si conserva pressi gli eredi della Donna gentile. 4 L'avere il Fabre adoperato il su pennello e le sue cure circa alla effigie di quei due chiari ingegni tanto più degno di essere osservato, in quanto che egli non voll mai ad alcun patto ritrarre il potentissimo Guerriero che si assissul soglio dei Capeti, o che l'usurpò, come l'artista medesimo di ceva: chè nel serbar fede all'antica dinastia di Francia, e a que principi che chiamano di legittimità, fu inconcusso. Io non dubit quindi che a molti non sia per sembrare cosa strana e gnasi incom prensibile quell'amicizia che egli ebbe coi due più liberi poeti che eccetto il Parini, sieno sorti in Italia da Dante in poi; ma no sarà tale per coloro che sanno su che principalmente si fondi I corrispondenza di affetto nei magni spiriti: ed io credo che no tare questo fatto, certo non comune, sia un render nuovo tribut di lode alla memoria di tutti e tre. Ma, per tornare a dire alcu che particolarmente del nostro pittore, egli col volgere deg anni vide i suoi meriti retribuiti con degni onori. Fu membr corrispondente dell'Istituto di Francia, professore dell'Accademi di Belle Arti in Firenze, cavaliere della Legion d'onore, e del Me rito di Toscana; ed ebbe titolo di barone. Negli ultimi tempi de viver suo fu invitato a Parigi ad occupare il posto di Pittore de Re, ma egli se ne scusò. Rimasto erede dei manoscritti alfieriar per disposizione della Contessa d'Albania, dei più preziosi fec dono alla Laureziana, provvedendo in tal guisa acciò non andas sero dispersi. Finalmente da Firenze passato ad abitare a Montpe lier, ivi cessò di vivere il 16 marzo 1857, dopo avervi fondato u nobile Museo che porta il suo nome, e lasciando in eredità tutt le sue sostanze al rammentato signor professore Santarelli, di quale ho avuto queste notizie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mi è gralo aggiungere che un bel busto in marmo del Foscolo viene all'inalmen lavorato in Firenze dal giovine artista signor Enrico Pazze ravennate, il quale si è propos di scolpire in simii gnisa il ritratto de' più insigni poeti della rediviva Scuola civile italian cominciando dal Parini e dall'Alfieri. Sia lode al aubile divisamento, e la fortina arrida al sna esecuzione!

## AL SIGNOR NALDI. 1

Signor Naldi mio caro, in questo punto, Che son l'undici e un quarto, è capitato Il suo biglietto, quando per l'appunto

I' avevo una mia lettera mandato

Al Bonelli per certi quattrinelli, C'ho da aver da Zurigo; ed accettato

Avrei l'invito del signor Bonelli, E l'avrei ringraziato: ma col fare Onor dimani all'ospite e agli uccelli

Lo ringrazierem meglio. Or se le pare Ch'io senza lei dimani non ci vada, Verso le cinque mi stia ad aspettare

In casa sua: mi mostrerà la strada,Perch' io fors' anche mi ci perderei:So appena il nome di quella contrada.

Alla gentil fanciulla, ed a colei Che quando giuoca a carte è fattucchiera, Faccia, la prego, i complimenti miei.

Le dica che mi cerchi la mogliera Bella, sana, un po'ricca e con le buone Condizioni poste ieri sera.

Per la sposa e per me l'abitazione Trovi, e mi faccia far quella dozzina Di camicie, onde mandole il campione.

E le vorrei di roba così fina

E pur forte cosi, che giorno e notte Le potessi portar, sera e mattina;

E fin ch'io vivo non fosser mai rotte.

Or, signor Naldi, addio; e me le dico
Servitor devotissimo ed amico,
Ugo Foscolo detto Ugo Chisciotte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diamo qui luogo anche a questa lettera in terza rima scritta da Londra, ed il cui auografo si trova fra i Mss. Labronici, per dare un saggio dell'attitudiue del nostro Autore anclie nella maniera di comporre facile e scherzevote, e quasi improvvisando; nè curiamo la lieve rregolarità circa alla disposizione delle rimo negli ultimi versi.



FRAMMNETI DI POESIE ORIGINALI.



# FRAMMENTI DI POESIE ORIGINALI.

# FRAMMENTO DELL' ALCEO. 1

I doni di Lieo nell'auree tazze Coronate d'alloro, o naviganti, Adorando, e libateli dall' alta Poppa in onor della palmosa Delo, Ospizio di Latona, isola cara Al divino Timbrèo, cara alla madre Delle Nereidi, e al forte Enosigeo. Non ferverà per noi l'ira del flutto Dalle Cicladi chiuso, ardue di sassi, Nè dentro al nembo 2 suo terrà la notte L' aure seconde, e l' oriente guida Delle sviate nubi. Udrà le preci Febo; dai gioghi altissimi di Cinto Lieta d'ulivi e di vocali lauri, Al nostro corso le cerulee vie Spianerà tutte, e agevoli alle antenne Devote manderà gli Eolii venti; Però che l'occhio del figliuol di Giove Lieto fa ciò che mira: Apollo salva Chi Delo onora. O stanza dell'errante Latona! Invan la Dea lidi e montagne Dolorando cercò: fuggianla i fiumi, E contendean a correre col vento. Ove più poserai dal grave fianco Lo peso tuo? ne avrà culle e lavacri

2 Credo che debba leggersi grembo, come due versi sotto forse converrebbe leggere delle

ate navi.

¹ Da un Indice delle opere del Foscolo, compilato dall'Illustre signor Panizzi bibliolecario Musco Britanuco, apparirebbe che l'Aleco fosse stato finito. Noi per altro abbiam potuto er contezza soltanto di questo squarcio, che qui riportiamo quale lo pubblicò il Carrer 48/2.

Dell' Olimpio la prole, o dolorosa?

Ma la nuotante per l' Icario fonte
Isola, a' venti e all' acque obbedïente,
Lei ricettò, sebbene in ciel la segue
La minaccia di Giuno alla vedetta.

Amor di Febo e de' Celesti è Delo.
Immota, veneranda ed immortale,
Ricca fra tutte quante isole siede;
E le sorelle a lei fanno corona.
I doni di Lïeo nell' auree tazze
D' alloro inghirlandate, o naviganti,
Adorando, e libateli dall' alta
Poppa in onor della palmosa Delo.

Tale cantando, Alceo strinse di grato Ozio i Tritoni, e i condottieri infidi Alla nave che gia pel grande Egeo Italia e le Tirrene acque cercando, Onde posar nella toscana terra Le Muse che fuggien l'arabo insulto E le spade e la fiamma ed il tripudio Dei nuovi Numi, e del novello impero; Come piacque all'eterna onnipotenza Di quella calva che non posa mai Di vendicar sul capo de'tiranni Le vittime di Roma, ed i tributi D'Asia, e di Costantin gli Dei mutati.

Salía dell'Athos nella somma vetta
Il duca, e quindi il flutto ampio guardava,
E l'isole guardava e il continente,
Però che si chinava all'orizzonte
Dïana liberal di tutta luce.
Gli suonavano intorno il brando e l'arme
Sfolgoranti fra l'ombre, e giù dall'elmo
Gli percuoteano in fulva onda le spalle
Le giube de' corsier presi in battaglia;
Sul cimiero ondeggiavangli, ed il negro
Paludamento si portavan l'aure.

# FRAMMENTI DI SERMONI. 1

| Ch' altri m' accusi, Ugo Brunetti, è giusto; |
|----------------------------------------------|
| Giusto e conforme alla natura antica         |
| Della stirpe d' Adamo. Erano quattro         |
| I primi della terra abitatori,               |
| E il primo capo che coprì la terra           |
| Fu un innocente trucidato: il primo          |
| Mortal che ramingando accolse a certe        |
| Sedi gli uomini erranti era Caino            |
| Fratricida                                   |
| Storie son queste, o allegorie? Consunta     |
| Molta lucerna ho sui volumi ond' hanno       |
| Tanti dotti mortali illuminate               |
| Le carte ebree                               |
|                                              |
| Mancano l'armi? Arme più cauta e certa       |
| Non è forse la lingua? Il masnadiere         |
| Chiede l'oro o la vita, e la sua vita        |
| Commette intanto al tuo valore e al boja;    |
| Ma chi t'impiaga con parole, ha seco         |
| Il maligno che ride, ed il ciarliere         |
| Che le ripete, e il popolo che crede.        |
| Se tu affronti il nemico, egli ti fugge,     |
| O ricusa, o si scusa. Abbietta razza         |
| E invereconda                                |
|                                              |
| O sapïenti, che aguzzate gli occhi           |
| Nell'umano animale, e che l'ornaste          |
| Di tanti vizi e di virtù costante .          |
| Per definirlo                                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di questi frammenti siamo debitori alla cortesia del signor D. Claudio Bellavita di Lodi, Tradacciamo di riportare quelli pubblicati dall'Autore nello scritto sull'Accademia de'P.tagoriei, ed altrove.

Tornava dalla fiera alla polenda,
Si come suole, il villico mercante;
E la turba ridea, che il padre e 'l figlio
Seguisser tardi l' asinello vòto.
Cavalca il padre. — Ahi sventurato! grida
La turba per pietà del fanciulletto. —
Scende il villano, e il basto al figlio cede. —
Or vedi padre che al figliuolo è servo!
Grida la turba. — Ed il villan s' inforca
Anch' egli in groppa, e vanno. Onde la turba
Commiserando l' asinello oppresso

Beato Aurelio, e tu beato Aversi,
E voi di Carlo Magno alti incrementi,
Che per oneste le mogliere avete,
Sebben di vario pel portin capelli,
E dal capo alle piante infranciosate!

Deh! giovinetta, allaccia le slacciate Stringhe. E la ingenua le rallaccia e ride.

E seduttor t'additi, e ti commetta In chiesa e in palco al femminile orecchio Dell'altre marchesane, a Dio fedeli

| Poi che infedele a lor fu il tempo e il mondo                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Allora era da porre                                                         |
| Allora era da porre                                                         |
| Studio in guadagno, e questi anni di certo                                  |
| Foco ajutare, e di tranquilla mensa.                                        |
|                                                                             |
| Orfano errai: di me pietà mi vinse;                                         |
| Pietà, che nè di casti abbracciamenti,                                      |
| Ne delle cure d'amorosa moglie                                              |
| Io non compiacqui mai l'animo mio:                                          |
| Ma ne a me col mio sangue educo affanni,                                    |
| Nė al tiranno più nerbo e nuovi schiavi.                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
| Il merlo                                                                    |
| Nota il passo ove cadde, e dove i cani                                      |
| Del caduto animal fanno banchetto;                                          |
| Notalo, e torce, e attende al suo viaggio.                                  |
| Tu brami il bene, il mal paventi, e sprezzi                                 |
| Freni. Oh se con l'ingegno avesse Giove<br>Donato la parola al tuo cavallo, |
| Quel che tu non ti dici ei ti diría:                                        |
| N'è la notte alle spalle, e non avremo                                      |
| Sonno queto. Or perchè sei teco in lite?                                    |
| Chi di te amico, se non tu? chi tuo                                         |
| Fidato avviso, e chi de' proprii falli,                                     |
| Specchio al presente oprar, più di sè dotto?                                |
| Ma il tuo Creonte è del rumor volgare                                       |
| La temenza                                                                  |
|                                                                             |
| Chi attende le parole, indugia l'opre.                                      |
| an attende to perote, magna repre-                                          |
| Talor la mente accetta, e il cor ripudia:                                   |
| Scioperi intanto, e non riposi                                              |
| Negra è l'acqua versata in bicchier negro.                                  |
| Lascia la celia, e meco odi, o Zenone.                                      |
| Poeti siamo: bene o mal, poeti.                                             |
| So: dentro a noi cotal demone ha stanza                                     |
| Che, se non esce a cercar laude, addenta                                    |

L'anima. A se virtu sola non basta: Concedo. Il demon esce, e dove trova Medici, vati, e l'altra di Minerva Turba e di Febo, addenta. . . . . . Togli il saver se l'apparenze togli. Così i gigli e 'l coral che del sembiante Sempre velato d' Artemisia bionda Tralucono soavi (in cocchio passa, E gli occhi aguzza la rival contessa); Pur quelle rose fur di naviganti Industria e di botteghe, e mattutina Cura del conscio specchio e dell' ancelle. È tra costor Valerio, alto intelletto, Uom dotto delle rette e delle curve. Maestro si laudato e si perfetto Che di Dante l'allor diè a Bavio e a Mena. . . . . . . . . . Alto intelletto. Profondo sì che umano occhio nol tasta; E ogni uom l'estima, e il loda anche quel sofo Che degli estensi ghetti uscì magnate. Valerio tace ove ognun parla, e ghigna: Perché, non sai. Ove ognun tace ei tace, Ma sparuta ha la faccia, e va siccome Discerner quanto v' ha da Gianni a Dante; Ma Lambicchia e Lambucchia, a cui diè l'ape I favi, il pungiglione ed il ronzio, Già fama e premio han di poeta, e il volgo Ed il palagio al lor cantar risponde. Ma Cencio e l'altro Senno, or grecizzanti Dottamente, tra l'e muta rimando, E crede e paga. Il professor che teme, Dalla cattedra plaude, e il sommo e l'imo,

| Ubbidiente al tripode di Brera,              |
|----------------------------------------------|
| Plaude: Vittorio disdegnando vola,           |
| Nè fa motto al boar d'Aulo e di D'Elci.      |
| Tutti invidian Vittorio: ei nullo invidia;   |
| Quindi non fere. Ei son di due genie         |
| Dotti : l' una da' cerchi uscì cantando      |
| Come, cinta di folgori e di tuoni,           |
| Sull' Alpi altera Libertà mostrosse;         |
| E fu per affogar dalla gran foga             |
| Lo stampatore,                               |
| Lo stampatore oggi falli col vate.           |
| Al verde è Riccio; e chi tentò le corna      |
| Al Davanzati, accusa or gli sleali           |
| Laudator che il serrato chiavistello,        |
| Ed il pavoneggiante occhio, e i polmoni      |
| Non temon più                                |
| Di sè poco parla,                            |
| D'ognun de' sommi a' quai l'Orco non anco    |
| Diè il privilegio della gloria, nulla.       |
| Parla bensi de' dommi aurei di Bembo,        |
| Aurei di Flacco;                             |
| Numero ei son d'Arcadia e d' Accademie,      |
| Vedono libri assai, piangono il guasto       |
| Moderno delle Muse abbigliamento.            |
|                                              |
| Perchė incominci, all'orbo                   |
| Prometti un soldo, e perchè lasci, mille.    |
|                                              |
| Ed io? La giubba ho monda a forza. Busca,    |
| Ti disse Cristo: impara, o Riccio, e busca   |
| Tu impara: aprite a me nobile e ricco,       |
| A me bello, a me dotto e sapiente. —         |
| Chi ride, chi l'ha in ira, e chi 'l ricetta. |
| Se il can percuoti, e' trema e ti vezzeggia. |
|                                              |
| Altero ingegno a bassa alma compagno.        |
| Odiano i regi il vero, e chi alle tarde      |
| Età li manda senza il Forte e il Pio.        |





# POESIE GIOVENILI.

# IN MORTE DEL PADRE,

Era la notte; e sul funereo letto
Agonizzante il genitor vid' io
Tergersi gli occhi, e con pietoso aspetto
Mirarmi, e dire in suon languido: Addio.
Quindi, scordato ogni terreno obbietto,
Erger la fronte, ed affissarsi in Dio;
Mentre, disciolta il crin, batteasi il petto
La madre, rispondendo al pianto mio.
Ei, volte a noi le luci lacrimose:
Deh, basti! disse; e alla mal ferma palma
Appoggiò il capo, tacque e si nascose.
E tacque ognun: ma alfin, spirata l'alma,
Cessò il silenzio; e alle strida amorose
La notturna gemea terribil calma.

# LE RIMEMBRANZE,

ELEGIA.

E questa è l'ora: mormorar io sento Co'miei sospiri in suon pietoso e basso Tra fronda e fronda il solitario vento. E scorgo il caro nome, e veggo il sasso Ove Laura s'assise, e scorro i prati

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Girca a questo, alla seguente Elegia, ed agli sciolti al Sole, abbiamo segnito l'edizione arrer.

Ch' ella meco trascorse a passo a passo. Questa è la pianta che le diè i beati Fior ch' ella colse, e con le molli dita Vaga si fe' ghirlanda ai crini aurati;

E questo è il conscio speco, e la romita Sponda cui mesto lambe un fonte e plora, E i ben perduti a piangere m' invita.

Qui de' più gai colori ornossi Flora, Qui danzano le Grazie, e qui ridente A mirar la mia donna usci l'Aurora.

E qui la Luna cheta e risplendente Guatonne, e rise; e irradiò quel ramo Ove ha nido usignol dolce gemente:

E scosso l'augellin, mentre ch'io: « T'amo »

A Laura ripetea, ridir s'udia
Ne'suoi dolci gorgheggi: « Io t'amo, io t'amo.

O sacra rimembranza, o della mia Prima felicità tenera imago, Cui Laura forse a consolarmi invia,

Vieni: tu vedi solitario e vago Il giovin vate, che piangendo porta, Ahil d'affanni più gravi il cor presago.

Già s'avanza la Sera, e la ritorta

Conca tien nella destra, e di rugiade

Le languid' erbe e i fiori arsi conforta.

E il Sol, che all' oceán fiammeo ricade, Varie tinge le nubi, e lascia il mondo A l'atra Notte che muta lo invade:

E tutto è mesto: e dal cimmerio fondo S'alzan con l'Ore negre e taciturne Oscuritate e Silenzio profondo. —

Era l'istante che su squallide urne Scapigliata la misera Eloisa Invocava le afflitte ombre notturne;

E sul libro del duolo u' stava incisa

Eternitade e Morte, a lamentarsi

Veniva Young sul corpo di Narcisa;

Ch'io smarrito in sembiante, e aperti ed arsi

I labbri, e incerto i detti, e gli occhi in pianto, Coi crin sul fronte impallidito sparsi,
Addio diceva a Laura;— e Laura intanto
Fise in me avea le luci, ed agli addio,
Ed ai singulti rispondea col pianto....
E mi stringea la man: — tutto fuggio
Della notte l'orrore, e radïante
Io vidi in cielo a contemplarci Iddio.
E petto unito a petto palpitante,
E sospiro a sospir, e viso a viso,
La bocca le baciai tutto tremante.
E quanto io vidi allor sembrommi un riso
Dell' universo; e le candide porte
Disserrarsi vid' io del Paradiso.
Deh! a che non venne, e l'invocai, la morte?

## AL SOLE.

Alfin tu splendi, o Sole, o del creato Anima e vita, immagine sublime Di Dio, che sparse la tua faccia immensa Di sua luce infinita! Ore e Stagioni, Tinte a varii color, danzano belle Per l'aureo lume tuo misuratore De' secoli e de' secoli correnti. Alfin tu splendi! tempestoso e freddo Copria nembo la terra; a gran volute Gravide nubi accavallate il cielo Empían di negre liste, e brontolando Per l'ampiezza dell'aere tremendi Rotolavano i tuoni, e lampi, lampi Rompeano il buio orribile. - Tacea Spaventata natura; il ruscelletto Timido e lamentevole fra l'erbe Volgeva il corso, nè stormian le frondi

Per la toresta, nè da l'atre tane Sporgean le belve l'atterrita fronte. -Ulularono i venti, e ruinando Tra grandini, tra folgori, tra piove La bufera lanciosse, e riottoso Diffuse il fiume le gonfie e spumose Onde per le campagne, e svelti i tronchi Striderono volando, e da' scommossi Ciglion dell'ondeggianti audaci rupi Piombâr torrenti, che spiccati massi Coll' acque strascinarono. Dal fondo D'una caverna i fremiti e la guerra Degli elementi udii. Morte sull' antro Mi s' affacciò gigante; ed io la vidi Ritta: crollò la testa, e di natura L'esterminio additommi. - In ciel spiegasti, O Sol, tua fronte, e la procella orrenda Ti vide e si nascose, e i paurosi Irti fantasmi sparvero... Ma quanti Segni di lutto sui vedovi campi, Oimè, 'I nembo lasciò! Spogli di frutta, Aridi e mesti sono i pria si vaghi Alberi gravi, e le acerbette e colme. Promettitrici di liquor giocondo, Uve giacciono al suol: passa l'armento E le calpesta; e, istupidito e muto, L'agricoltore le contempla e geme.

Intanto scompigliata, irta e piangente
Te, o Sol, riprega la natura, e il tuo
Di pianto asciugator raggio saluta.
E tu la accendi; e si rallegra, e nuovi
Promette frutti e fior. Tutto si cangia,
Tutto pêre quaggiù! ma tu giammai,
Eterna lampa, non ti cangi? mai?
Pur verrà di che nell' antiquo vôto
Cadrai del nulla, allor che Dio suo sguardo
Ritirerà da te: non più le nubi
Corteggeranno a sera i tuoi cadenti

Raggi sull' Oceáno; e non più l' Alba Cinta di un raggio tuo, verrà sull' ôrto A nunzïar che sorgi. Intanto godi Di tua carriera. Oimè! ch' io sol non godo De' miei giovani giorni: io sol rimiro Gloria e piacere, ma lugubri e muti Sono per me, che dolorosa ho l'alma. Sul mattin della vita io non mirai Pur anco il sole, e omai son giunto a sera Affaticato; e sol la notte aspetto Che mi copra di tenebre e di morte.

# A BONAPARTE

NICCOLÒ UGO FOSCOLO.

Genova, 5 agghiacciatore, anno VIII.

Io ti dedicava questa Oda quando tu, vinte dodici giornate e venticinque combattimenti, espugnate dicci fortezze, conquitate otto provincie, riportate centocinquanta insegne, quattroento cannoni e centomila prigionieri, annientati cinque eserciti, lisarmato il re sardo, atterrito Ferdinando IV, umiliato Pio VI, ovesciate due antiche repubbliche, e forzato l'imperatore alla regua, davi pace a'nemici, costituzione all'Italia e onnipotenza il popolo francese.

Ed ora pur te la dedico, non per lusingarti col suono delle ue gesta, ma per mostrarti col paragone la miseria di questa talia, che giustamente aspetta restaurata la libertà da chi primo z fondò.

Possa io intuonare di nuovo il canto della vittoria quando u tornerai a passare le Alpi, a vedere ed a vincere!

Vero è che, più che della tua lontananza, la nostra rovina colpa degli uomini guasti dall' antico servaggio e dalla nuova cenza. Ma poichè la nostra salute sta nelle mani di un conquitatore; ed è vero, pur troppo! che il fondatore di una republica deve essere un despota; noi e per li tuoi benefiej, e pel tuo enio che sovrasta tutti gli altri dell'età nostra, siamo in dovere

di invocarti, e tu in dovere di soccorrerci, non solo perchè partecipi del sangue italiano, e la rivoluzione d'Italia è opera tua, ma per fare che i secoli tacciano di quel Trattato che trafficò la mia patria, insospetti le nazioni e scemò dignità al tuo nome.

E' pare che la tua fortuna, la tua fama e la tua virtù te ne abbiano in tempo aperto il campo. Tu ti se' locato sopra un seggio donde e col braccio e col senno puoi restituire libertà a noi, prosperità e fede alla tua Repubblica, e pace all' Europa.

Pure, ne per te glorioso, ne per me onesto sarebbe s' io adesso non t' offerissi che versi di laude. Tu se' omai più grande per i tuoi fatti che per gli altrui detti: ne a te quindi s' aggiugnerebbe elogio, ne a me altro verrebbe che la taccia di adulatore. Onde t' invicrò un consiglio, che essendo da te liberalmente accolto, mostrerai che non sono sempre insociabili virtù e potenza, e che io, quantunque oscurissimo, sono degno di laudarti, perchè so dirti fermamente la verità.

Uomo tu sei, e mortale, e nato in tempi ne' quali la universale scelleratezza sommi ostacoli frappone alle magnanime imprese, e potentissimi incitamenti al mal fare. Quindi o il sentimento della tua superiorità, o la conoscenza del comune avvilimento potrebbero trarti forse a cosa che tu stesso abborri. Nè Cesare prima di passare il Rubicone ambiva alla dittatura del mondo.

Anche negli infelicissimi tempi le grandi rivoluzioni destano feroci petti ed altissimi ingegni. Che se tu, aspirando al supremo potere, sdegni generosamente i primi, aspirando alla immortalità, il che è più degno delle sublimi anime, rispetterai i secondi. Avrà il nostro secolo un Tacito, il quale commetterà la tua sentenza alla severa posterità. Salute.

## BONAPARTE LIBERATORE.

ODA

DEL LIBER' UOMO NICCOLÒ UGO FOSCOLO.

I. ,

Dove tu, Diva, dall' antica e forte Dominatrice libera del mondo, Felice all' ombra di tue sacre penne, Dove fuggisti, quando ferreo pondo Di vile e fera tirannia le tenne Umil la testa fra servaggio e morte? Te seguîr le risorte Ombre de' Bruti, ai secoli mostrando Alteramente il brando Del padre tinto e del figliuol nel sangue. Te, o Libertà, se fra le gelid'onde Del Danubio e del Reno Gisti con genti indomite guerriere; Te, se t'accolse nel sanguigno seno Brittannia, e t'avvincea mortifer' angue; Te, se al furor di mercenarie spade, Dell' Oceán dalle vietate sponde T' invitar meste e del tuo nome altere Le americane libere contrade: O le batave fonti, O ti furon ricetto, Coronati di gel gli elvezj monti; Or che del vero illuminar l'aspetto Non è delitto, or io te, Diva, invoco: Vieni, e la lingua e il petto Mi snoda e infiamma del tuo santo foco.

11

Ma tu dell' alpe dall' eccelse cime, Al rintronar di trombe e di timballi, Ausonia guati, e giù piombi col volo. Anelanti ti seguono i cavalli Che Palla sferza, e sull'esperio suolo Marte furente orme di foco imprime. Odo canto sublime Di mille e mille che vittoria o morte Dall' italiche porte Giuran, brandendo la terribil asta; E guerrier veggo di fiorente alloro Cinto le brune chiome, Su cui purpuree tremolando vanno Candide azzurre piume. Al sol tuo nome, Suo brando snuda, e abbatte, arde, devasta. Senno de' suoi corsier governa il morso; Gloria il precede, e de' marziali il coro Genj l'accerchia, e dietro a lui si stanno, In aer librate, con perpetuo corso Sorte, Vittoria e Fama. Or che fia dunque, o Diva? Onde tant' ira? e qual destin ti chiama A trar tant' armi da straniera riva Su questa un di reina, or nuda e schiava Italia, ahi! solo all' abbominio viva, Viva all' infamia che piangendo lava?

## III.

E depor le corone in Campidoglio,
E i re in trionfo tributarj e schiavi
Roma già vide, e rovesciati i troni:
Re-sacerdoti or con mentite chiavi,
D' oro ingordi e di sangue, altri Neroni,
Grandeggiar mira in usurpato soglio.
Siede a destra l' Orgoglio
Cinto di stola, e ferri e nappi accoglie
Sotto le ricche spoglie,
Vendendo il Cielo, ai popoli rapite:
Sgabello al seggio fanno e fondamento
Cataste di frementi

Capi cogli occhi nelle trecce involti,
E tepidi cadaveri innocenti,
Cui sospiran nel fianco ampie ferite
Pel fulminar di pontificio labbro;
E misti in pianto e in sangue, atro cemento
Calcati busti e cranj dissepolti
Fanvi; e l' Inganno di tal soglio è fabbro.
Quindi, al Solopossente
La folgore strappata,
Eran d' Orto terrore e d' Occidente,
E si pascean di regni e di peccata.
Non più, Dio disse: e lor possa disparve.
Pur nell' Ausonia ancor egra e acciecata
Passeggian truci le adorate larve.

#### IV.

Passeggian truci, e'l dïadema e il manto De' boreali Vandali ai nepoti Vestendo, al scettro sposano la croce: Onde il Tevere e l'Arno a te devoti, Libertà santa Dea, cercan la foce Sdegnosamente in suon quasi di pianto; E la turrita Manto Offre asilo ai tiranni; e il bel Sebeto Lambe i piè mansueto Alle soggette ad Etna auree campagne, E ricche aduna a gli oppressor le messi: Abbeyera il Ticino Ungari armenti; e le ospitali arene Non saluta Panaro in suo cammino. T' ode gridar oltre le sue montagne La subalpina Donna, e l'elmo allaccia, E s'alza, e terge i rai nel duol dimessi; Ma le gravano il piè sarde catene, Onde ricade e copresi la faccia: E le a te care un giorno Città nettunie, or fatte Son di mille Dionisj empio soggiorno:

Liguria avara contro sè combatte; E l'inerme Leon prostrato avventa Ne'suoi le zampe, e la coda dibatte, E gli ammolliti abitator spaventa.

#### V.

Deh! mira come flagellata a terra Italia serva immobilmente giace, « Per disperazion fatta secura. » Or perchè turbi sua dolente pace, E furor pazzo e improvida paura Le movi intorno di rapace guerra? Piaghe immense rinserra Nel cor profondo: a che piagar suo petto, Forse d'invidia oggetto Per chi suo gemer da lontan non sente? Ma tu, feroce Dea, non badi e passi; E all' armi chiami, all' armi; E al tuon de' bronzi e al fulminar tremendo E all'ululo guerrier perdonsi i carmi. Cede Sabaudia, e in alto orribilmente Del tuo giovin Campion splende la lancia: Tutto trema e si prostra anzi i suoi passi; E l'aquila real fugge stridendo, Ferita nelle penne e nella pancia. Gallia intuona e diffonde Di Libertade il nome, E mare e cielo Libertà risponde. L'Angel di morte per le imbelli chiome Squassa ed ostende coronata testa: Libertà! grida alle provincie dome; Del Re dei folli re vendetta è questa.

## VI.

Del Re dei re! — Quindi tra il fumo e i lampi S'involve in sen di tempestosa nube Che occupa e offusca di Germania il suolo; Donde, precorsa da mavorzie tube,

Balda rivolge e minacciosa il volo L'aquila, e ingombra di falangi i campi: E par che Esperia avvampi Di foco e guerra, di ruina e morte: Nè spezzar sue ritorte Osa, ne armarsi del francese usbergo. Ma s' affaccia l' Eroe: seguonlo i prodi, Repubblicano in fronte Nome vantando con il sangue scritto. Ecco d'estinti e di feriti un monte; Ecco i schiavi Aleman ch' offrono il tergo: E la tricolorata alta bandiera In man del Duce, che in feral conflitto Rampogna, incalza, invita, e in mille modi Passa e vola, qual Dio, di schiera in schiera. Pur dubbio è marte. Ei dove Più dei cavalli l'ugna Nel sangue pesta, e sangue innalza e piove. E regna morte in più ostinata pugna, Co' suoi si scaglia, e la fortuna sfida, Guerriero invitto, e fra le fiamme pugna, E vince; e Italia libertade grida.

#### VII.

Del vil Giove terren l'augel battuto
Drizza all'aere natio tarpati i vanni,
E sotto il manto imperial si cela:
Ma il vincitor lo inceppa, e gli alemanni
Colli, che Borea eternamente gela,
Senton l'altero vertice premuto
Dal Guerrier, cui tributo
Offre, atterrita dal suo cenno e doma,
La pontificia Roma;
Dal Guerrier che ad Esperia i lumi terge.
E fàlla ricca de' tuoi puri doni,
O Libertà gran Dea,
E l'uom ritorna negli antichi dritti
Che prepotente tirannia godea.

In vetta all' Aventin Cesare s' erge,
Tirannic' ombra rabbuffata e fera,
E mira uscir di Libertà campioni
Popoli dal suo ardir vinti e sconfitti;
Ond' alza il brando, e cala la visiera...
Ombra esecranda! torna
Sitibonda di soglio
Ove lo stuol degli empi re soggiorna,
Oltre Acheronte a pascerti d' orgoglio.
Éroe nel campo, di tiran corona
In premio avesti: or altro eroe ritorna;
Vien, vede, vince, e libertà ridona.

#### VIII.

Italia, Italia, con fulgenti rai Sull'orizzonte tuo sorge l'aurora Annunziatrice di perpetuo sole. Vedi come s' imporpora e s' indora Tuo ciel nebbioso, e par che si console De' sacri rami dove all' ombra stai! I desolati lai Non odi più di vedove dolenti, Non d'orfani innocenti Che gridan pane ove non è chi 'l rompa: Ma col dito di Dio nei cori incise, Di natura le sante Immutabili leggi, e dal terrore Del dispotismo sin ad oggi infrante, Quelle alme leggi spaziar con pompa Liberamente ti vedrai nel seno. -Come, non più nel civil sangue intrise, Promettitor scuoton le piante il fiore! Come di messi il campo e il colle è pieno! E come benedice Il cittadin villano, Tergendo il fronte, Libertà felice! Come dovizïanti all' Oceano Fendon gi' immensi flutti onusti pini,

Cui commercio stranier stende la mano Sin di Cuba dagli ultimi confini!

#### IX.

Ma, dell' Italia o voi genti future, Me vate udite, cui divino infiamma Libero Genio e ardor santo del vero: Di Libertà l'incorruttibil fiamma Rifulse in Grecia sin al di che il nero Vapor non surse di passioni impure; E le mura sicure Stettero, e l'armi del superbo Serse, Dai liberi disperse, Di cittadin valor fur monumento. Ambizion con le dorate piume, Sanguinosa le mani, E di argento libidine feroce, E molli studi, e piacer folli e vani A Libertà cangiàr spoglia e costume. Itale genti, se Virtù suo scudo Su voi non stende, Libertà vi nuoce: Se patrio amor non vi arma d'ardimento, Non di compre falangi, il petto ignudo; E se furenti modi Dal pacifico tempio Voi non cacciate e sacerdozie frodi, Sarete un di alle età misero esempio. Vi guata e freme già il tiran vicino Dell' Istro, e anela a farne orrido scempio; E un sol Liberator dievvi il destino.



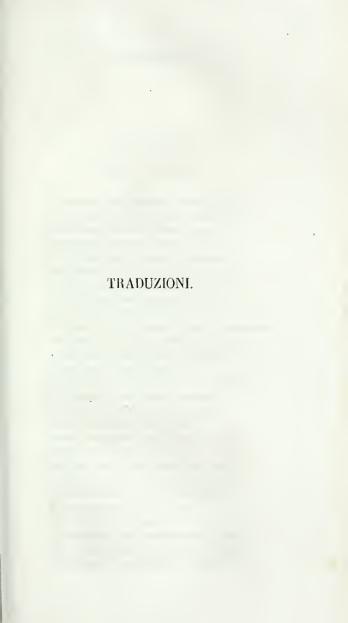



# TRADUZIONI.

## DA CATULLO,

#### EPISTOLA AD ORTALO.

Sebben me, per dolor vigil consunto, Dalle Vergini dotte or discompagni Melanconia; nè delle Muse io possa Esprimer dalla mente i dolci parti. In tal burrasca di sciagure ondeggia! Però che al mio fratel l'acqua che move Torpidamente dal gorgo Leteo Il piè pallido lava, e strugge grave Sovra il lito Retéo l'Iliaca terra Lui rapito a miei sguardi, ohimė! per sempre. Ti parlerò più mai? T' udrò narrarmi I tuoi fatti, o fratel? Te vedrò mai. O della vita mia più desiato? Ben t'amerò: ben sempre io la tua morte Con doloroso verso andrò gemendo, Siccome all' ombra di frondosi rami Geme del divorato Itilo i fati Daulia, cantando: - pur, fra tanto lutto, Questi, Ortalo, da me carmi tentati Del Battiade t'invio, perchè non forse Le tue preghiere a errante aura fidate Tu sospettassi, e dal cor mio sfuggite. Talor pomo cosi, dono furtivo Dell' amator, dal casto grembo sdrucciola Di verginella, cui (mentre in piè balza, Della madre all'arrivo, e oblia, meschina, Che riposto il tenea sotto la molle

Veste) giù casca, e ratto si devolve Con lubrico decorso. A lei discorre Conscio rossore sul compunto viso.

# DAL MEDESIMO,

#### LA CHIOMA DI BERENICE.

Quei che spiò del mondo ampio le faci Tutte quante, e scoprì quando ogni stella Nasca in cielo o tramonti, e del veloce Sole come il candor fiammeo si oscuri, Come a certe stagion cedano gli astri, E come Amore sotto a' Latmii sassi Dolcemente contien Trivia di furto, E lei devolve dall'aereo giro; Ouel Conon vide fra' celesti raggi Me del Berenicéo vertice chioma Chiaro fulgente. A molti ella de' Numi Me, supplicando con le terse braccia, Promise, quando il re, pel nuovo imene Beato più, partia, gli Assiri campi Devastando, e ne gía con li vestigi, Dolci vestigi di notturna rissa, La qual pugnò per le virginee spoglie.

10

Alle vergini spose in odio è forse Venere? Forse a' genitor la gioja Froderanno per false lagrimette, Di che bagnan del talamo le soglie Dirottamente? Esse non veri allora, Se me giovin gli Dei, gemono guai. Ben di ciò mi assennò la mia regina Col suo molto lamento, allor che seppe Volto a bieche battaglie il nuovo sposo. E tu piangesti allora il freddo letto, Abbandonata, e del fratel tuo caro

Il lagrimoso dipartir piangevi. Ahi! tutte si rodean l'egre midolle 30 Per l'amorosa cura : il cuore tutto Tremava; e i sensi abbandonò la mente. La donzelletta non se'tu ch'io vidi Magnanima? Lo gran fatto obliasti, Tal che niun de' più forti osò cotanto, 35 Però premio tu n'hai le regie nozze? Deh, che pietà nelle parole tue Quando il marito accomiatavi I Oh, quanto Pianto tergeano le tue rosee dita Agli occhi tuoi! Te si gran Dio cangiava? 40 Dal caro corpo dipartir gli amanti Non sanno mai? Tu quai voti non festi. Propiziando con taurino sangue, Per lo dolce marito agl' Immortali, S'ei ritornasse! Ne gran tempo volse, 45 Ch' ei dotò della vinta Asia l' Egitto. Per questi fatti, de' Celesti al coro Sacrata, io sciolgo con novello ufficio I primi voti. A forza io mi partia, Regina, a forza; e te giuro e il tuo capo: 50 Paghinlo i Dei se alcuno invan ti giura. Ma chi presume pareggiarsi al ferro? E quel monte crollò, di cui null'altra Più alta vetta dall' eteree strade La splendida di Thia progenie passa, Quando i Medi affreitaro ignoto mare, E con le navi per lo mezzo Athos Nuotò la gioventù barbara. Tanto Al ferro cede! Or che poriano i crini? Tutta, per Dio! de' Calibi la razza 60 Pêra, e le vene a sviscerar sotterra, E chi a foggiar del ferro la durezza A principio studio. - Piangean le chiome Sorelle mie, da me dianzi disgiunte, I nostri fati, allor che appresentosse,

Rompendo l'aer con l'ondeggiar de'vanni,

Dell' Etiope Mennone il gemello
Destrier d'Arsinoe Locriense alivolo:
Ei, me per l'ombre eteree alto levando,
Vola, e sul grembo di Venere casto
Mi posa: ch'ella, il suo ministro (grata
Abitatrice del Canopio lito),
Zefiritide stessa, avea mandato,
Perché fissa fra' cerchi ampli del cielo
La del capo d'Arianna aurea corona
Sola non fosse. E noi risplenderemo
Spoglie devote della bionda testa.

Onde salita a' templi de' Celesti, Rugiadosa per l' onde, io dalla Diva Fui posto fra gli antichi astro novello; Però che della Vergine e del fero Leon toccando i rai, presso Callisto Licäonide, piego all' occidente, Duce del tardo Böote, cui l' alta Fonte dell' Oceáno appena lava.

Ma la notte, perché degl' Immortali
Mi premano i vestigi, e l'aurea luco
Indi a Teti canuta mi rimeni
(E con tua pace, o Vergine Rannusia,
Il pur dirò: non per temenza fia
Che il ver mi taccia, e non dispieghi intero
Lo secreto del cor; nè se le stelle
Mi strazin tutte con amari motti),
Non di tanto vo lieta, ch'io non gema
D'esser lontana dalla donna mia,
Lontana sempre! Allor quando con ella
Vergini fummo, io, d'ogni unguento intatta,
Assai tesoro mi bevea di mirra.

O voi cui teda nuzïal congiunge Nel sospirato di, nè la discinta Veste conceda mai nude le mamme, Nè agli unanimi sposì il caro corpo Abbandonate, se non versa prima L'onice a me giocondi libamenti: 70

75

80

35

90

95

100

L'onice vostro, voi che desiate

Di casto letto i dritti. Ah, di colei

Che sè all'impuro adultero commette,

Beva le male offerte irrita polve!

Chè nullo dono dagl'indegni io merco. —

Sia così la concordia, e sia l'amore

Ospite assiduo delle vostre sedi.

Tu volgendo, regina, al cielo i lumi, Allor che placherai ne' di solenni Venere diva, d'odorati unguenti Lei non lasciar digiuna, e tua mi torna Con liberali doni. A che le stelle Me riterranno? Oh! regia Chioma io sia, E ad Idrocoo vicino arda Orione.

115

# EPIGRAMMI IMITATI DA CALLIMACO.1

I.

Da un navicel, dall' amo e dalle nasse Scarsi alimenti, ma sicuri e queti Per novant' anni Eg¨aleo ritrasse. Libertà fu sua gioja: or qui si giace; E a' figli suoi lasciò l' amo, le reti, L' onde amiche e la sua libera pace.

II.

Tombe siam noi di tre fratelli, ed una
Sola d'un solo le reliquie aduna.

Il fratet primo in volontario bando
Perì, cingendo per la gloria il brando:
L'altro fratel l'aspra sua vita e il caro
Ricco naviglio lasciò al flutto amaro:
Bastò il suo campo al terzo: ei solo accanto
Degli avi or posa, e de'suoi figli ha il pianto.

<sup>1</sup> Abbiamo seguito l'edizione del Carrer.

### III.

Or ch'io muojo, e di più bere, Bacco mio, non ho speranza, Ti consacro il mio bicchiere: Altro al mondo non mi avanza.

LO STESSO, altrimenti.

Or ch' io muojo, e di più bere, Cari amici, non ho speme, Seppellite almen insieme A quest' ossa il mio bicchiere.

### DAL PONTANO.2

Sei tutta veneri se ridi, o Clori:
Se canti o danzi, sei tutta veneri,
Sei tutta veneri, sei tutta amori;
Insomma, o tenera Clori, se mai
Tu parli, o leggi, o siedi tacita,
È tutto veneri ciò che tu fai.

Ma se fra candidi lini tu giaci,
Se nuda giaci d'amor delizia,
E molle provochi a molli baci,
Tutta allor veneri ne' membri bei
Non se', ma tutta la stessa Venere;
E più che Venere, Clori, tu sei.

¹ Abbiamo seguito la lezione di un Ms. onde ei è stato corfese il signor D. Clauα Bellavata.

## DA. ANACREONTE. 1

Sovra i mirti e fra le rose, Sovra molli erbe odorose Adagiato io voglio ber. Deh, t'annoda al collo il manto, Bell'Amore! e mentr'io canto, Corri a farmi da coppier.

Ahi! l' umana vita fugge Come ruota che si strugge Più che gira, e sempre va. Sonno eterno in poca fossa Sulla polvere e fra l' ossa Ii mio corpo dormirà.

A che i balsami e i conforti
Sulle tombe? A che su' morti
Tanto vino e tanti fior?
A me il nappo e la corona
Or ch'io spiro, or che risuona
La mia lira e m'arde il cor.

Vieni e meco ti trastulla; Qui m'invita la fanciulla Che sa ridere e trescar. Ah, Cupido! è meglio, innanzi Che fra' morti ignudo io danzi, Dar gli affanni ai venti e al mar.

### DA SAFFO.

Quei parmi in cielo fra gli Dei, se accanto Ti siede, e vede il tuo bel riso, e sente I dolci detti e l'amoroso canto!— A me repente,

¹ Circa a questa ed alla seguente traduzione da Saffo, seguiamo la lezione adottata dal colo nel suo libro intitolato Essays on Petrarch. London, 1821.

Con più tumulto il core urta nel petto: More la voce, mentre ch' jo ti miro, Sulla mia lingua: nelle fauci stretto Geme il sospiro.

Serpe la fiamma entro il mio sangue, ed ardo: Un indistinto tintinnio m'ingombra Gli orecchi, e sogno: mi s'innalza al guardo Torbida l'ombra.

E tutta molle d'un sudor di gelo, E smorta in viso come erba che langue, Tremo e fremo di brividi, ed anelo Tacita, esangue.

### DA GIOVANNI MELI.

IMITAZIONE DELLA CANTATA DI DON CHISCIOTTE,

### SCHERZO.1

Sotto un' antica quercia,
Che da un burrone protendea le frondi,
Con la fronte alla palma Ugo Chisciotte
Mestissimo sedea: curva una vite,
Congiunta ai rami dalla quercia a un olmo,
Faceva padiglione alla sua testa.
Riposava ozïosa la sua spada
Fra la polvere e l'erba: a un verde tronco
Stava appoggiata l'asta della guerra:
Sotto il braccio ha lo scudo, e l'elmo a terra.

Come nuvoli densi di molesti Minutissimi insetti, a schiere a schiere L'amoroso pensiere Gli mandava gli affanni entro la mente. Quasi vulcano ardente,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lo mandò il Poscolo, como resulta dall'Epistolario, alla contessa Lucietta Cicognara i giorno stesso in cui mandò al conte Leopoldo il Capitolo del Giornatista.

Fumo esalava tra sospiri e fiamme; E mentre intorno intorno Le valli e le foreste, Tacite, attente e meste, Stavano spettatrici a quella scena, Così cantando disfogò sua pena.

Monti e poggi assai men duri Del cor fiero d' una diva; Antri e boschi, asili oscuri Di mia vita fuggitiva,

Deh! scampatemi d'Amore, Che m'insegue a tôrmi il core. E lo manda alla mia dea, La mia cara Dulcinea.

Aure tepide, lascive, Ah! più gelide spirate: Le mie piaghe ardenti e vive, Per pietà deh! rinfrescate;

E se piene d'amor siete, Perchè mai me solo ardete, E fuggite la mia dea, La mia cara Dulcinea?

Fiumicello lento lento, Che con l' onda cristallina Vai spargendo il tuo lamento Per la selva e la collina,

Dimmi tu, dimmi se mai Avrò pace de' miei guai: Corri e'l chiedi alla mia dea, La mia cara Dulcinea.

Vaghi augei che in lieta schiera, Del mattino al primo albore, Al bel sol di primavera Intrecciate inni d'amore,

Deh! prestatemi gli accenti Molli, teneri, gementi, Si ch'io plachi la mia dea, La mia cara Dulcinea. Dalle balze ov' io m' aggiro,
Mio diletto amato bene,
L' aria stessa che respiro
Messaggera a te ne viene;
E un sospir la pena mia
A te reca, e a te l' invia
Don Chisciotte: a te, mia dea,
A te, cara Dulcinea.

DA LUCREZIO (LIBRO SECONDO).
Traduzione dal verso 352 al 367.

Chè sovente dinanzi ai simulacri Splendidi degli Dei cade immolato Sulle fumanti-incenso are il vitello, E dal petto gli sgorga un caldo fiume Di sangue. Intanto va l'orbata madre Pei verdi campi errando (e impresse lascia Del bipartito piè l'orme sul suolo), Con gli occhi ricercando i luoghi intorno Tutti quanti, se mai veder potesse Il suo figlio perduto; e soffermata Empie il bosco frondoso di lamento. Riede frequente a visitar le stalle, Trafitta dal desio del suo giovenco. Non l'erbe liete di rugiada, o i teneri Salci, non d'alto le fonti cadenti Ponno il cuore allettarle, e l'improvvisa Piaga sanar; nè la beltà può d'altri Vitelli gai pei fioriti paschi Sviarla, e il duolo ristorar: cotanto Un che di proprio e al suo cor noto cerca!

¹ Dobbiamo alla cortesia del signor Gregorio Gori la comunicazione di questo squarcio di traduzione foscoliana tolta da un foglio autografo da lui possedulo. — Il Carrer pubblicò anche il praccipio del Paradiso perduto del Milton, come traduzione del Foscolo; ma noi non P abbiamo accollo in questo volume, perchè quei pochi versi, seppure sono del nostro poela, ci sembrano sollanto un primo abbozzo.

### D'OMERO,

DEL VERO MODO DI TRADURLO E DI POETARE.

A FRANCESCO SAVERIO FABRE. 1

# Principj dell' arte.

Mio signore ed amico,

Chi disse primo, e quanti hanno poi ripetuto, ut Pictura oësis, diede, a quanto io credo, la regola capitale della Poea; e penso che tutti gli altri precetti che non derivino diretmente da questo, e non s'incatenino fra di loro, e non ritorno a questo solo, non giovino se non a moltiplicare i libri, i aestri, i verseggiatori, ed a fare tal numero di tristi scrittori. opprimere i pochi grandi e degni d'essere meditati per tenta-, quanto si può, d'emularli. Questo unicamente io m'intendo di mostrarle, che la pittura e la poesia hanno gli stessi principi, gli essi elementi, e sto per dire gli stessi mezzi, e che sono diversi ltanto nelle apparenze. — Mi rincresce bensì che io, dove potrei riverle succintamente la mia ragione e farmi intendere da lei, vrò, pur troppo, stendermi con prolisso discorso, e nojarla che, ridicendole cose a lei note. Ma due motivi m'inducono farlo. L'uno, di manifestare oggi per sempre con quali prinpi d'arte io scriva, affinche quelli che si compiacciono di legre i miei scritti sappiano come giudicarmi; l'altro, di fare telligibile ai giovani scrittori di versi quello che a me sembra ro ed utile ad essi. Toccherà a' maestri di approvare o diruggere con ragioni ed esperimenti migliori questi principi; a se mai fossero giusti, non può essere che non riescano giovoli a chi studia in quest' arte.

# Del diseguo d'Omero.

Se, disputandone spesso col conte Alfieri, ella non ha poo confessare in coscienza che la Poesia fu madre delle Arti,

<sup>1</sup> Questa lettera è inedita, e l'abbiamo desunta dai Mss. Labronici. [F. S. 0.]

e madre non pareggiabile dalle figlie, io non ardirò più pro movere la stessa questione, si perchè, avendola alle volte ride stata imprudentemente, non m'è bastato l'animo di persuaderla e si perch' io credo che l'amare passionatamente la propriarte, e il riputarla eccellente fra tutte, sia la più compatibil fra le umane illusioni, e la sola che giovi a farci dimenti care le noje e la vanità della vita. Ma ella, signor mio, eser cita l'arte sua in guisa, che la maggior parte de' poeti d'ogg non potrebbero, contrapponendo i loro versi, ottenere assens col fatto all'opinione mia; dacchè le loro poesie suonano agi orecchi, e le sue pitture parlano agli occhi, all' imaginazione e al cuore.

E però, intendendo di riparare a quella mia imprudenza, I mando in questo volumetto alcuni quadri di Omero, ricopia da me come ho saputo, affinch'ella, non potendo vedere gli ori ginali, ne vegga almeno quasi le stampe in rame, e ne giudichi tanto più che, oltre alle grandi composizioni, come a dire as semblee e movimenti popolari, troverà uniti gruppi d'ero immagini di Deità, atteggiamenti pieni d'amore;... e tutto ciò i un libro solo dell' *Iliade*, che per avventura è il men dovizios di quadri, dacchè di novecento esametri incirca che lo compor gono, l'autore ne spende più assai di trecento nella rassegn delle navi e degli eserciti; ed è la parte giudicata aridissim dell' *Iliade*. E così parve anche a me assai volte leggendola, m sempre meno; e quando poi la tradussi, mi apparve feconda nel suo genere, bella fra tutte l'altre di quel divino poema.

Ma prima ella, signor mio, mi conceda ch'io le descriv quanto più brevemente potrò, e il carattere d'Omero conside rato come pittore, e il metodo che a me pare il migliore a tra durlo, e finalmente una mia opinione sopra lo stile, la qua se non è tutta nuova, fu ad ogni modo desunta da me.

In altre età, quando la pittura e le arti sorelle fiorivar davvero, i pittori, quand' anche si dessero per vinti a' poe quanto al pregio dell'arte, avrebbero potuto vendicarsi e ride dell'eterno vaniloquio tecnico degli scrittori; ma oggi, benel gli scrittori non abbiano punto dimesso il loro chiacchierare, parti sono pari, dacchè il campo delle belle arti è tutto ingon bro di teorie e di trattati e di controversie, in guisa che tra

maestri che gridano, e gli allievi che ascoltano, e i dilettanti e i mecenati che leggono, e gl'incisori che moltiplicano in infinito un quadro, pochi sono i pittori di grido, pochi i giovani li belle speranze; le città ammirano pochi quadri, e a' mecenati non importa essere magnifici, poiche possono con poche pore di lettura comparire dottissimi.

Così va anche per la nostra povera letteratura, e così sia! Ma quando i principi d'un' arte sono stati confusi dalle scuole, dalle accademie, dalle università, da' licei, dalle moltitudini de' magnati, dalle mogli de' dittatori e dalle meretrici de' principi, bisogna, per continuare a parlarne, possedere, se non altro, la forza di dominare il tumulto, e ridurre i disputanti ad ntendersi.

Le nostre controversie, di noi educati e non nati a scriere libri, ebbero origine da' poemi d' Omero, come il più anico e il maggiore de' poeti. E chi ad ogni verso dell' Iliade e dell' Odissea ponesse dieci volumi di chiose, sarebbe forse discreto, si immensa è la biblioteca degli scrittori commentatori l'Omero dal secolo di Pisistrato al nostro. Quanto profitto ne abbia ricevuto la poesia nostra (delle altre nazioni non parlo, perch'io anche nella letteratura coltivo e serbo con equità e con religione l'alleanza con le altre nazioni, ma non ardisco giudicare delle loro faccende), quale profitto abbiano in noi fatto ante lezioni d'ogni genere, dall'analisi grammaticale sino ille teorie metafisiche intorno ad Omero, non veggo; dacchè, dopo tanto, non abbiamo una traduzione non dirò che risponda in tutto all'originale, ma che desti nella immaginazione de' lettori, e specialmente degli artefici, una parte della impressione dell' originale.

Ogni controversia sul metodo di tradurre s'acqueterà, spero, in quest'unico assioma: essere ottima fra le possibili raduzioni di poemi antichi in lingua moderna quella che eciterà le stesse passioni nell'anima e le stesse immagini nella antasia con lo stesso effetto dell'originale.

Ma i dispareri stanno accanitamente nel modo.

Arte imilatrice della natura.

L'insuperabile pregio de' poeti primitivi deriva dall'aver essi fortemente sentito e trasfuso ne' versi l'effetto prodotto nella lor fantasia dallo spettacolo della natura. Gli altri trascurarono d'usare delle loro facoltà, che siccome sono diversamente modificate in ciascheduno individuo, perciò la natura si presenta ad ogni uomo con aspetti diversi, e somministra sentimenti e bellezze sempre diverse ed inesauribili sempre. Pigliarono per modello non la natura, bensì i primitivi esemplari, sui quali le osservazioni de' filosofi stabilirono certe regole, e gli artefici si obbligarono di seguirle. Così la Poesia, che non è se non se una facoltà naturale, si ridusse ad un' arte.

Ne' poeti posteriori non si sente quasi mai la natura; si ammira bensi l'imitazione dell'imitazione. Al senso profondo che scoppia dalla verità dell'oggetto rappresentato da chi lo vide, successero i lenocinj dello stile ricercato, non già nelle idee che l'oggetto ha suscitate nello scrittore, bensi nelle induzioni del senso che la frase potrebbe probabilmente fare nella fantasia de'lettori. Questo senso dell'arte, ove non cada nel troppo o nel poco, chiamasi gusto. E i lettori l'ammirarono, ed è veramente meraviglioso in sè stesso; ma a poco a poco avvezzi a tanti ornamenti, li anteposero alla schietta pittura. Ai cavalli dipinti dal pennello omerico

Candidi, grandi, e corrono col vento,

circa ai quali il poeta non trasfonde nel lettore se non se il rapidissimo sentimento esagerato nell' anima sua dal candore, dalla grandezza e dalla celerità di due cavalli che gli fuggono a un tratto dagli occhi, molti anteposero i virgiliani cavalli

Qui candore nives anteirent, cursibus euros.

Ma la compiacenza de' lettori a questo bel verso non deriva già dalla pittura de' cavalli, che qui non si veggono, bensi dalla industria del poeta che con un solo verbo regge due paragoni diversi.

Astenetevi dall'imitare con ornamenti di frasi que' passi,

dove la bellezza sta tutta nell'oggetto, e le parole sono comuni. Se avete nel vostro quadro necessità del medesimo oggetto, osservatelo da voi stesso e presentatene alla fantasia gli aspetti diversi, perchè, per esempio, quand'anche poteste impetrare il disegno divino e i colori di Virgilio, guastereste a ogni modo questa pittura di Dante:

guardando A guisa di leon quando si posa.

Non dipingete mai cose che non avete vedute, ne passioni che non avete sentite; e sospettate sempre della lode, per quanto sia giusta e leale, che i lettori danno alle frasi ingegnose. Se li colpite con la beltà delle frasi, è segno evidente che gli affetti e le immagini sono deboli. Vi siano deplorabili testimoni gl'imitatori tutti del Petrarca, ricchissimi di modi di lingua, e preziosissimi a chi li studia con questo intento, ma nojosi a chi li legge come poeti. Allora tutto il merito fu ristretto nella frase. E benchè i secentisti paiano ribelli a quella misera setta, non però hanno colpa diversa; se non che i primi, abbandonando la natura, seguivano almeno un modello eccellente, e la loro colpa sta nel non avere bellezze proprie; mentre gli altri, sdegnando pazzamente e natura e modello, seguirono il loro capriccio, e s' infiammarono co' loro stessi difetti: ma gli uni e gli altri riposero tutto il poetico merito nelle frasi. Pur gli errori di siffatti poeti sono spregevoli, e non incutono timor salutare quanto gli errori de' grandi ingegni. Torniamo a Virgilio.

E appunto a Virgilio un viaggiatore intentò un'accusa di cui non può in verun modo scolparsi, perchè le prove stanno perpetue nella natura. Vide in Grecia il viaggiatore da lontano tre monti, che la prospettiva aerea gli faceva credere l'uno imposto sull'altro. L'ampiezza delle loro radici era proporzionata all'altezza delle loro cime; e quello stesso spettacolo avea fatto credere a' primi superstiziosi abitatori della Grecia, che quei tre monti, Ossa, Olimpo e Pelio, fossero stati sovrapposti l'uno all'altro da' giganti assalitori del trono di Giove. Il fenomeno suggeri la favola; e perchè conferiva al meraviglioso della poesia, Dmero se ne giovò. Ma, secondando le leggi della natura espresse la quell'apparenza, fece dall'Ossa, che è monte di maggior mole, ostenere l'Olimpo, e dall'Olimpo il Pelio, minore degli altri

520 D'OMERO,

due. Virgilio invece sovverti l'ordine d'Omero e della natura, ed esagerò l'opera de' giganti, in guisa che i versi

Ter sunt conati imponere Pelio Ossam, Silicet atque Ossæ frondosum involvere Olympum,

destano l'idea che i giganti avessero potuto ridurre i tre monti in una piramide rovesciata.

A me fa meraviglia come Virgilio, che viaggiò per la Grecia co' poeti alla mano e vi stette lungamente a dimora, non abbia osservato la mole di queste montagne; ma nessuno si stupirà se i poeti di cui da cinquecento anni in qua tante città d'Italia vanno gloriose, e che, eccettuatine cinque o sei, non uscirono mai dal loro paese, desunsero le immagini più da' libri che dallo spettacolo vivente della natura.

## Imitazione della natura e disegno dello stile.

La natura, signor mio, quantunque inconcepibilmente ricca, non somministra, come altri forse immagina, tanta abbondanza di cose imitabili all'arte; dacchè l'uomo, per imitar bene, bisogna che non solo abbia il sentimento vivissimo degli oggetti, ed abbia la facoltà di rappresentarlo, ma bisogna inoltre che ne abbia l'idea evidente, e direi quasi scolpita e discernibile minutamente da tutti i lati. - Chiunque non illude sè stesso, esamini le sue facoltà di sentire, d'immaginare e di ragionare, applicandole agli oggetti imitabili, e vedrà quanto scarso n'è il numero conceduto alle belle arti. Ma la scarsità degli oggetti è compensata da due sorgenti inesauribili di ricchezza, l'una derivante dalle infinite loro combinazioni, l'altra dalla diversità di sentirli e di riprodurli con l'arte. La prima sorgente delle combinazioni nasce spontaneamente e con perpetua agitazione da se, ma genera tumulto e confusione. Ci vuole più che umana fatica a poterle indicar tutte, e più che umano intelletto a vedere in quel disordine; e ne sia esempio l'architettura inventrice con l'euritmia d'ogni possibil bellezza di proporzione, che ha potuto, dopo tanti secoli, tenersi solamente a tre soli ordini, per quanto ingegnosa sia a variarne le combinazioni.

Ora, a ben considerare qualunque lingua, troviamo che non può se non secondare il senso delle cose che l'universa natura imprime nell'umano intelletto, e che l'uomo tenta di riprodurre con la facoltà di articolare la voce, e con l'altra di perpetuare le articolazioni co' tipi della scrittura. Or tutto ciò di cui abbiamo sensazioni e percezioni definite riducesi a quattro cose: oggetti, qualità degli oggetti, azione degli oggetti, coerenza o differenza degli oggetti. I grammatici chiamano gli oggetti assoluti, nomi sostantivi; le qualità degli oggetti, adjettivi; l'azione, verbi; i segni di coerenza o di differenza, particelle. Queste denominazioni inesatte furono poscia confuse da tante definizioni, ampliazioni, modificazioni, eccezioni, che la grammatica, la quale doveva essere insegnata per via sensibilissima, e, per così dire, materiale, onde riescire utile alle astrazioni del pensiero, fu insegnata invece all'opposto, in modo che i giovani intelletti non l'imparano mai, perchè si aggirano perpetuamente dall'ignoto all'ignoto.

Ma fino a che non distruggasi quella naturale divisione degli elementi della lingua, dico che il disegno dello stile con-siste nel tratteggiare il pensiero a seconda di quelli elementi, giovandosi dell'oggetto che è il sostanziale. Questo dev'essere precisamente accennato. Così avviene se io dico, per esempio, Cane. E all'oggetto si vuol dare le sue qualità, ch' io chiamerò colorito: perciò, nel caso supposto, io qualificherò l'oggetto Cane per arrabbiato, famelico, urlante. Or s' io dicessi il Cane arrabbiato, famelico, urlante, e anteponessi o posponessi con ogni possibile permutazione questi tre epiteti, avverrebbe che il colorito opprimesse il disegno, e che l'oggetto avesse pochissima azione per mancanza di verbi. Ma s'io ve li ponessi, e dicessi: il Cane affamò, arrabbiò, urlò, lo agiterei con tre modi di azioni patite e fatte; non però vi sarebbe ancora pittura, perchè non abbiamo contemporaneità di moto. Se peraltro, con economica distribuzione di colorito e di azione nell'oggetto, dirò: il Cane urlava rabbioso per fame, io presenterò esatto e completo il disegno del pensiero, accennando il colorito nel rabbioso, l'azione nell'urlare, e la causa di ambedue nella fame. Cosi il grammatico razionale: ma il poeta che vuole, oltre all'esattezza del raziocinio, percuotere l'immaginazione, ti mette il cane nella oscurità, anzi te lo trasforma in Cagne che destano idea più oscena, e fa che le si sentano ululare in mezzo alle ombre; dacchè il viaggiatore trovandosi in luogo spaventoso, al primo urlo de' cani, già vede nella immaginazione apparire le zanne della fiera arrabbiata a lacerarlo senza difesa.

Se dunque in poesia si devono presentare i pensieri che colpiscono la immaginazione in guisa che il lettore se li veda dipinti dinanzi, ne viene che le astrazioni sono ritrosissime a mettersi in versi, perchè non hanno corpo, nè qualità, nè azioni sensibili.

Ma per agevolare al lettore le applicazioni di quanto ho detto, piacemi di notare un passo di Virgilio, maestro disegnatore più ch'altri mai (e dopo lui Dante, e dopo il Tasso; ed in ciò Dante profittò da Virgilio, e il Tasso da Dante.) — Enea salpa di notte dal porto di Gaeta:

postquam alla quierunt Æquora, tendit iter velis, portumque relinquit. Adspirant auræ in noctem, nec candida cursus Luna negat: splendet tremulo sub lumine pontus.

Eccovi l'immagine di una propizia e tranquilla navigazione. Alla oscurità della notte è contrapposto il chiarore della luna, e si vede nel tempo stesso il movimento delle navi nelle onde; e si sente, e questa è pittura elegante, nell'idea non negat il favore della divinità celeste che arride ai navigatori:

Splendet tremulo sub lumine pontus.

### Chiaroscuro.

E'v'è un altro artificio suggerito dalla natura e dallo stato perpetuamente ondeggiante della nostra vita (che è una serie di moti lentissimi e concitati, di passione e di ragione, di dolore e di piacere, di varietà insomma), che forma la secreta armonia di tutte le arti, e che i pittori, applicandolo specialmente al colorito, chiamano chiaroscuro. E i poeti possono giovarsi

4 Chi non è cond (llo a ripensare a que' versi de' Sepoleri; Senti raspor fra le macerie e i bronchi La derelitta cagna ramingando Sulle fosse, e fanelica ululando? più arditamente di quest'artificio, dacchè trascurando le idee intermedie e cogliendo le differenze più risaltanti, formano un contrasto d'idee e di suoni, in guisa che un pensiero faccia maggiormente spiccare l'altro. — Ecco un esempio di questo chiaroscuro applicato alla voce, e tolto da Lucrezio Lib. IV, v. 548-52.

Nec simili penetrant aureis primordia forma Quum tuba depresso graviter sub murmure mugit, Aut reboant rauco retrocita cornua bombum; Vallibus et eyeni gelidis orti ex Heliconis, Cum liquidam tollunt lugubri voce querelam.

Ella vede in questi versi accennata la cagione dell'effetto che la voce (resultante pur essa d'elementi corporei) produce diverso secondo i diversi suoni nel nostro orecchio; e per quanto ella li legga senza entusiasmo, non potrà non sentire nel secondo e nel terzo verso il suono della tromba che rimbomba raucamente mugghiando, e ne'due ultimi il lamento dolcissimo ascito dal collo del cigno morente.

E qui la mi lasci fare un po'da pedante. — Il Vossio, non so dire se l'Achille o l'Ajace delle battaglie erudite, cambiò il quarto verso così:

## Et validis cycni torrentibus ex Heliconis;

e guastò primamente la storia naturale levando il *gelidis vallibus*, dacchè il cigno ama i freddissimi climi: la guastò inoltre conendovi i torrenti, dacchè i cigni amano i laghi e i fiumi di corso tranquillo: guastò l'allusione del poeta, il quale, facendo dibergare i cigni canori in Elicona, fa indirettamente sentire che la sola immaginazione de' poeti avesse dotato i cigni di cano. Ma il peggio si è che guastò il contrasto di suoni e d'imnagini con lo strepito e con la *gagliardia*, non so perchè, accennata di quei torrenti, e levò l'iato molle che vien dalle ocali di *orti ex*, e dall'aspirazione dell' *Heliconis*.— E prima dopo il Vossio moltissimi si provarono a rimutare senza perhè si bel verso.

# Imitazione degl' imitatori della natura.

Quantunque io l'abbia di sopra accennato, mi giova qui ripetere che è inesprimibile, benche facile a sentirsi da ogni nomo, quanto la vista degli oggetti reali ajuti l'ingegno, e quanto le imitazioni de'poeti e de'pittori, ancorche appajano sovrumane. sieno dannose a chi le piglia non solo per guida, ma ben anche per modello primitivo delle cose ch'ei vuol dipingere. E fra le molte ragioni bastino queste due: primamente, ogni uomo che abbia facoltà competenti a sentire ciò che vuole dipingere, le ha sempre modificate si diversamente, che gli oggetti gli si presentano con sembianti nuovi, ed egli n'ha sensazioni diversissime dalle altrui; e tali per conseguenza le trasfonde nella imitazione poetica. L'altra ragione si è che gl'imitatori, per quanto si professino modesti e sentano la loro inferiorità, tentano appunto per questo di superare il poeta in quella parte che pigliano a modello; ed oltrepassano il segno se il loro esemplare è semplicemente bello, o restano inferiori dove il poeta antecedente è sublime. Del primo inconveniente son pieni tutti i poeti parolaj: del secondo abbiamo un esempio in Virgilio, nella pittura dell'eruzione dell'Etna. Egli l'aveva certamente veduta; ma non contentatosi dell'effetto ch'ei veramente ne risenti e che poteva far risentire a' lettori, ne copiò le circostanze da Pindaro. Con quanta inferiorità ciò facesse, ognuno può vederlo paragonando que' due sommi scrittori.

# Dello stile.

Sono molti i quali non credono che un poema epico possa avere uno sti'e degno di sè in verso sciolto. Misero verso infatti è il nostro! e se avessi un esametro italiano capace della maestà, dell'ondeggiamento armonioso, della varietà e delle trasposizioni del verso eroico d'Omero, io spenderei il tempo piuttosto a fare un poema da me, che a tradurre gli altrui; e terrei minore ardimento il farsi poeta epico con la padronanza dell'esametro, che traduttore dell' Iliade col verso sciolto. Ma se altro non abbiamo, in verso sciolto e non in ottava si devono

tradurre gli antichi esametri. Vero è che l'ottava è forse l'unico metro che possa convenire alla narrazione distesa ed ornata; il che non è comportato dalla terza rima che con la sua brevità ama di ristringere, come in Dante, e vibrare quasi da un arco i pensieri. Ma, oltrechė, dopo i due grandi inimitabili in quel metro, noi Italiani non avremmo campo a creare, per così dire, una maniera propria di verseggiare, come credo che si possa pur fare col verso sciolto, un' altra e più forte ragione comanda che ad ogni costo sia questo preferito all'ottava e a qualunque verso rimato. Questa è, che non v'è ingegno poetico che nella rima, e più assai nella ottava, valga a scansare il vizio che Galileo con evidentissima e filosofica voce chiama intarsiatura, accusandone il Tasso, e contrapponendogli la rotondità e pienezza dell' Ariosto. Nè io scuserò in ciò il Tasso, ma ne incolperò bensì il metro, ed ardirò tacciare d'illiberalità e di furor di parte il censore, dacché le intarsiature del Tasso mostrano, se non altro, che egli tentava di coprirle ingegnosamente e con verecondia, quasi conscio d'un difetto che non si poleva umanamente sfuggire; mentre l'Ariosto innesta le sue intarsiature indecentemente, e quasi facendosi beffe de' suoi lettori. E di mille, basti un esempio tolto da una serie di ottave bellissime, dove con magnificenza il poeta descrive il viaggio d'Astolfo; e parlando delle città gli scappa detto:

> Vide le Gade, e la meta che pose A' primi naviganti Ercole invitto. Per l'Affrica vagar poi si dispose Dal mar d'Atlaote ai termini d' Egitto. Vide le Baleariche famose, E vide Eviza presso il caumin dritto: Poi volse il freno e torno verso Arzilla, Sovra il mar che da Spagna dipartilla. Vide Marocco, Feza, Orano, Ippona, Algier, Buzea, tutte città superbe,

Algier, Buzea, tutte città superbe, C'hanno d'altre città tutte corona, Corona d'oro, e non di fronde o d'erbe. Verso Biserta e Tunisi poi sprona: Vide Capisse, e l'isola d'Alzerbe, E Tripoli, e Bernicche, e Tolomitta, Sin dove il Nilo in Asia si tragitta.

Orlando Furioso, c. XXXIII.

Ora, che s'intend'egli per quella corona, che, poich'era d'oro. non era di fronde nè d'erbe? Mille commentatori potranno con dieci mila postille interpretare, giustificare e nobilitare la intarsiatura di corone d'erbe e d'oro; ma di centomila lettori, pochi saranno che non si adireranno contro il poeta, e pochissimi quelli che accuseranno non il poeta, bensi la debolezza dell'umano intelletto, che, per quanto partecipi della divinità, devi pur sempre giovarsi di strumenti e di mezzi inefficaci all' intento

Omero ne ha molte, e più ch' altro poeta, di sì fatte intarsiature, principalmente ove il verso non gli dà spazio di tutto esprimere il suo concetto. Perciò, se a mezzo verso egli abbia da nominare Agamennone, riempie l'esametro con gli epiteti d pastore de' popoli, d'imperatore de' prodi, di figlio del bellicose Atreo ec. Così moltissimi altri versi, e parecchie volte l'un vi cino all'altro, finiscono co' vocaboli ben chiomati Achei, o ber coturnati Achei; e i numi sono, per lo più, nominati con tutt i loro attributi: ma quando il resto del pensiero può innestars nel medesimo verso, allora egli lascia e numi e popoli, e va senza epiteti, e corre più vivo al suo scopo.

Quella osservazione delle intarsiature di Galileo, ch'i stimo più di molte teorie rettoriche, mi fece venire alla ment un' idea, che, se non forse nuova, riescirà nuovamente e di versamente, a quanto io credo, spiegata; ed è, che, tanto in pros quanto in verso, lo scrittore deve esattamente osservare il discon del pensiero. Ne io intendo il disegno generale dell'opera, che altr chiama architettura, economia, o franciosamente piano, bens il disegno d'ogni pensiero partitamente, considerata prima ogn parola, e per conseguenza ogni idea destata da ogni parola; poi ogni gruppo d'idee con le altre vicine; e poi tutto il pen siero prodotto dalle idee riunite; e quindi il periodo; e un pe riodo con l'altro, in guisa che ne resulti una proporzione d membri e di suoni, si che ogni membro non abbia ne più n meno idee del bisogno, e il tutto abbia una varietà di suoni, d tinte e di passaggi di luce. Ciò non è finalmente se non quell' in cantesimo che produce l'armonia, quell'arte che è sì difficile nel l'architettura, che costituisce la perfezione della pittura d'ogni arte bella, e che la natura ha sparso con si divini potenza sovra le cose dell' universo.

## Oggetto della poesia.

Chi non sente che la dilicatissima voluttà alla lettura de'veri poeti deriva non tanto dal lenocinio apparente dell'arte, quanto dalla secreta verità che, senza mostrarsi, c'innamora della bella natura e della virtù?

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci,

è ben detto e presto detto; ma il come? - Qui sta il difficile, si perchè pochi son nati a trovar questo come, si perchè non molti lettori potranno giovarsene. I maestri crederono di agevolare il precetto, dicendo: il Genio del poeta deve lusingare l'immaginazione, il cuore e l'orecchio per insinuare più facilmente la verità. - Ma con quali proporzioni e con quali mezzi? Questo non dissero mai, né potranno dirlo, non solo perchè non hanno praticata l'arte, ma anche perchè nè i precettisti nè gli artefici sanno che cosa siano immaginazione, cuore ed orecchio. Ricorresi alla metafisica; e a quale sublimità d'idee inarrivabili essa ci conduca, ogni uomo che abbia tentate quelle astrazioni può immaginarlo, e restarne atterrito. Piacciono a chi le va speculando; ma assottigliano in modo l'ingegno di chi vuol praticarle, che, a forza di voler ragionare lentamente sull'essenze recondite, perde la rapidissima facoltà di sentir le bellezze evidentissime della natura, e il calore a dipingerle.

E anch'io m'ingolfai altre volte in quell'oceano ideae; e mi ritrassi. E quel poco ch'io vado ragionando, lo desumo dal poco che so, e da'varj miei tentativi; e mi sembra vero, perchè da molti fatti desumo qua e là alcune opinioni, utili a me non agli altri per avventura: tuttavolta le scrivo, se mai avessi errato, ed altri volesse farmi più saggiamente riredere.

Applicandole dunque alla sola poesia e al disegno, dico, he quel pensiero sarà meglio disegnato, in cui l'oggetto prinipale campeggi sopra tutti gli altri: dove le qualità attribuiegli sieno più vere, più scelte e più evidentemente espresse; dove le azioni, ossiano gli atteggiamenti, sieno convenienti, non dandogli moto ne troppo concitato quando basti poco, ne poco quando bisogni molto.

Il disegno d'una bella figura, e sia di mano di Raffaello, se non è lumeggiato, sarà per le sue proporzioni ammirabile a' maestri, ma freddo agli occhi ed al cuore degli altri. Colorita e risaltante da un campo appropriato e posta nel suo vero lume, quella figura comincierà a piacere a noi tutti: ma se, quantunque egregiamente disegnata e colorita, non avesse nessuna azione che ci facesse interpretare in un subito le passioni che animavano la figura rappresentata, la nostra immaginazione si rimarrebbe senza esercizio. Tale dev' esser l' oggetto espresso dallo scrittore: primamente bello in sè ed evidentemente esposto; poscia dipinto con le qualità e con le attitudini che gli convengono.

Nella poesia bisogna non descrivere mai, e dipingere sempre; anzi, spesso, senza parer di dipingere, eccitare le immaginazioni vere e vive che eccita un quadro. A chi volesse invogliare un uomo della vita campestre gioverebbe il presentargli que'vaghi paesetti che ho veduti appesi nel suo studio, fatti da molti egregi maestri e da lei. E ben mi ricordo ch'io vedeva boschetti, e fiumi correnti, e limpidissimi laghi, e armenti, e frascati, e solitari meditanti, e pastori innamorati; e tutti questi oggetti cospiravano in una sola idea per incanto dell'arte, e m'invaghivano con improvvise e secrete immaginazioni della tranquillità della vita. — E a lei tuttavia, per incantarmi a quel modo, è convenuto dipingere ad uno ad uno tutti quegli oggetti: al poeta invece bastan due versi, e quegli oggetti tutti, senza nè descriverli nè dipingerli, si disegnano e si coloriscono da sè stessi, e persuadono a un tratto il lettore:

Silvani ramosa domus, quo dulcis ab æstu Fistula poturas ire jubebat oves. Propertius.

Eccole la vera selva, che è casa insieme e scena d'amoro di un Silvano: e' pare seduto a quell'ombre; e certo ha un ruscello a' suoi piedi, poichè le pecore corrono a dissetarsi; e le vediamo affannate dal sole estivo, e le guardiamo con compiacenza, obbedienti alla chiamata di quel Silvano che le invita a bere; — e tutto in si poche parole!

Diceva il conte Alfieri: i pittori non voltan foglio; al che forse taluno de' poeti irreligiosi dell' arte potrebbe rispondere: ma i poeti non arrestano a lor posta il lettore. Ed in parte ciò è vero; ma è vero in tutto e per tutto, che la successione, e quasi la contemporaneità de' movimenti è assolutamente interdetta al pittore, e che Omero vi conduce in un mezzo verso dall' altezza dell' Olimpo agli abissi del mare. E se l'uomo a quel passo non trovasi atterrito, è ella colpa del poeta, o del misero che sta leggicchiandolo?

Rileggo questa mia lettera, e la mi pare si lunga, ch'io son certo che parrà lunghissima a lei. Fors' anche le mie osservazioni le appariranno sofisticamente sottili; e saranno, forse: ma perchè le mi sono venute alla mente senza ch'io le cercassi, e le mi tornano ad ogni passo di grande scrittore ch'io leggo, le ho scritte con tranquilla coscienza di non essermi studiato a sottilizzare sull'arte.

## CONSIDERAZIONI

# SULLA TRADUZIONE DEL CENNO DI GIOVE. A

Applicherò il mio parere intorno alla corrispondenza dello stile a tre versi d'Omero che dipingono la maestà e l'onnipotenza d'Iddio. La sintassi è limpida, le frasi schiette di tropi, e tutto vi pare si evidente, che veruno de'commentatori li tormentò. Chi mai troverà in questo quadro difetti da emendare, o nel proprio ingegno bellezze da aggiungervi? La figura è una, l'attitudine riposata, i movimenti maestosi, l'effetto istantaneo. Ma a ricopiarlo niuno è riuscito, nè riuscirà, temo.

'Η, και κυανέχσιν ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων. 'Αμβρόσιαι δ'ἄρα χαῖται ἐπερβάσαυτο άνακτος Κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο, μέγαν δ' έλελιξεν "Ολυμπον.

E, cai cyaneësin ep'ophrysi nevsc Kronioon: Ambrosiai d'ara chaitai eperroosanto anactos Kratos ap'athanatoio, megan d'efelixen Olympon.

Dalla edizione di L. Carrer. [F. S. O.]

A chi non sa di greco i minimi tuoni dell'armonia si smarriscono, perchè al labbro italiano sono ignote le modificazioni delle vocali  $\eta$ ,  $\ddot{e} - \nu$ ,  $y - \omega$ , oo: e delle consonanti  $\chi$ , ch θ, th. Chi legge come i Greci moderni, o con la scuola Erasmiana, sente un'armonia forse migliore, ma certo diversa dalla mia; chė io attenuo il suono delle consonanti  $\beta$ , b —  $\gamma$ , g —  $\delta$ , d, e spesso sciolgo i dittonghi, e li protraggo sempre. A questa varietà d'armonia accidentale s'aggiunge l'altra inerente alle voci ed al metro. Tutto il secondo verso è molle di vocali; la fine dell' ultimo ha in sè un tremito rapido e violento: la dignità dell' esametro è appena adombrata nell' endecasillabo.

I vocaboli corrispondenti nelle lingue moderne languiranno sempre per l'impossibilità di trasfondere in essi le minime idee accessorie che animano i greci.

Κρονίων, Saturnio. Κοόνος suona Tempo; e Saturnio 1 eccita nel pensiero l'ignota origine de' secoli, la lor successione, e il loro termine, illimitato per l'umana immaginazione: quindi l'eternità: quindi il religioso terrore della mente per questo attributo della divinità, alla quale gli uomini, per l'opinione dell'immortalità dell'anima, si credono eternamente soggetti; e i popoli si sono sempre pasciuti di religione, di speranze e di terrore. Aggiungi che a' tempi omerici il nome Saturnio era pregno di tradizioni teologiche, e della genealogia de' Numi; favole che ad ogni modo rappresentavano immagini, nutrivano passioni, e conferivano allo stile poetico. Ma Saturnio nella poesia moderna sarà sempre parola esanime.

Νεῦσε. Tutti ripetono che Giove mosse le ciglia: ma Giove non dice egli stesso che il cenno solenne era fatto dal capo? Ogni moto del capo si propaga naturalmente alla fronte ed agli occhi. Il poeta dunque mostra l'effetto, poiche dianzi ci aveva avvertiti della causa. Pindaro l'imitò; ma liricamente tace la causa: Gl' immortali con le sopracciglia annuirono al consiglio di Temide; 2 e chi si ricorda di Omero, vede che gli Dei di Pindaro assentirono accennando col capo. Or traduci chinare le ciglia, piegarle, farle muovere, inarcarle, accennare, dar segno, non dipingerai mai il rapidissimo consenso degli occhi e delle

¹ Da ctà sempiterna. Aristot., De mundo, cap. VII. ² Islmica VIII, 99: ἐπὶ βλεφάροις νεῦσαν ὁθανάζοισιν-

sopracciglia al moto della testa; ne l'espressione della fronte, da cui tranquillamente si emana, e istantaneamente s' effettua la volontà dell' Onnipossente.

Κυσνέησιν. Il poeta dà questo aggiunto anche all'alto mare: 1 Mosco chiama cerulea la notte senza luna. 2 Niuno, ch' io sappia, usò fra' Latini prima di Virgilio 3 questo colore per nero; nondimeno la cærulea Mors di Albinovano 4 ci trae di dubbio sul senso che allora assegnavano a questa parola. Ma noi traducendo nero, perdiamo ad ogni modo la grazia del traslato, e le idee concomitanti. Ciglia cerulee e fosco-azzurre nella lingua italiana dissentono dalle immagini umane abbellite dai poeti nella divinità. Io vedo nella parola greca lo splendore che tramanda il velluto nero che gli artefici imbevono prima di tinte azzurre oude non imprigioni tutti i raggi della luce; ma come tradurla?

'Aμβρόσιαι. Voce piena di fragranza, di mollezza e di deità. Virgilio la derivò; 5 ma nè Servio, grammatico della ingua latina vivente, sa darne idea precisa. Negli antichi l'ambrosia è cibo degli Dei: spesso ne' Greci bevanda: talvolta unquento che fa incorruttibili i corpi. 6 Gl' interpreti tutti a questo uogo si ostinano a tradurre chiome divine, immortali, dall'alfa orivativo e da βροτός mortale. Ma questo significato primitivo generale seconda gli accidenti delle cose alle quali si riferisce. Ambrosia spesso si scambia con nettare, e nell' Iliade le vesti degli eroi sono nettarec.7 La veste ambrosia in che fu involto il cadavere di Achille pare che ardesse colla pira; 8 e Silio attribuisce capelli ambrosii a un fanciullo morente.9 L'olio ambrosio con che Giunone si fa bella per allettar Giove, è soave e odoriero. 10 La fragranza era a'mortali indizio d'un Iddio presente; 11 Ippolito conosce Diana all'odore celeste. 12 Omero dunque mi-

<sup>1</sup> Iliade, lib. I, 89.

<sup>8</sup> Idillio Ad Espero. 8 Eneide, lib. 11, 55.

Ad Liviam, eleg. 1, 93.

<sup>5</sup> Eneude, lib. I, 650. - Servio, ivi.

<sup>6</sup> Georg., IV, 450.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. AVIII, 25.

<sup>8</sup> Odissea, lib. XXIV, 56-57.

Lib. XII, 245: Ambrosiw cecidere comæ.
 Ruade, lib. XIV, 272.
 Riade, lib. XIV, 470. — Odissea, lib. VIII, 364.

<sup>12</sup> Euripide, Ippot., v. 1392 c seg.

rava in questi versi a quell'idea religiosa, quasi che tutti gli elementi circostanti s'accorgessero della volontà di Giove. Il che sento nella voce *ambrosia*, la quale non pertanto sarebbe indistinta nella lingua italiana, e la perifrasi la stemprerebbe.

"Aρα. Particella ridondante che cospira all'armonia rappresentativa del verso. Niun interprete la spiega, niun traduttore

saprebbe assumerla con garbo.

"Ανακτος. Omero non dá il titolo di Re che a Giove, a Febo ed a pochissimi altri Dei, per eccellenza. Noi lo confondiamo con βασιλεύς, perchè non conosciamo la proprietà vera di questo attributo.

Κρατός. Certamente capo; ma la mia fantasia non può scompagnare da questa voce la idea della potenza e della sapienza dettatami dalla stessa voce κράτος, forza, impero assoluto; idea forse derivata dalla superiorità della ragione umana.

Mέγαν. Questo epiteto, che esattamente si traduce *grande*, ha qui l'idea dell'immensità, della sublimità e della solidità dell'Olimpo; però Virgilio tradusse *totum*.—

Ecco le traduzioni e le imitazioni di questi tre versi.

VIRGILIO:

Annuit, et totum nutu tremefecit Olympum.

« Fidia effigiando Giove Olimpio, interrogato da che modello trarrebbe la divinità, rispose: da Omero; poichè dalle sopracciglia e dalle chiome di Giove egli avea idoleggiata tutta la effigie. » Масковно.

Qui è l'onnipotenza senza la maestà. L'originale fa contemplare, l'imitazione immaginare. Virgilio, Orazio 1 e l'Alfieri 2 percotono il lettore, e fanno ammirare il poeta. Ma in Omero l'autore si nasconde, e non si vede che il quadro.

Ovinio:

Terrificam capitis concussit terque quaterque Cæsaricm, cum qua terram, mare, sidera movit.<sup>5</sup>

Il lusso retorico della chioma, che a un tratto sembra il primo agente, ci distoglie dalla sublimità dell'idea. Il terque

1 Cuneta supercilio moventis.

8 Metamorfosi, lib. 1, 179.

<sup>2</sup> Nell'inno di Davidde a Dio: Se il capo accenui, trema l'universo.

quaterque appone troppa insistenza e troppo stento all'onnipotenza divina.

#### CUNICE:

Sic ait, et capite atque oculis pater annuit: almam Ambrosius fluxit per frontem et regia crinis Tempora; contremuere arces et culmina Olympi.

Sic ritarda. Capite atque oculis scema il potere divino, emanato dal solo moto del sopracciglio. Manca il Saturnio. Pater ha nel latino l'idea della signoria, non dell'impero universale come il Re nel greco. Crinis in singolare non dipinge le masse di ciocche; e crinis per frontem et tempora adombra troppo il volto del Dio. Contremuere si protrae troppo, e non serba la violenza rapida dell' ἐλέλιξεν. Arces parola qui inopportunamente metaforica, e culmen voce in origine umile, presentano la stessa idea: ci arrestano sulle vette, e ci distraggono dal centro e da' fondamenti del grande Olimpo.

#### ALEGRE:

Sic ait, et quassat caput immortale; per ora Perque humeros fluxere comæ, et tremit altus Olympus.

Eccellente modello per uno scultore che volesse effigiare Giove con le spalle rivolte!

#### SALVINI:

Disse, e la profe di Saturno fece Del suo ceruleo sopracciglio cenno; Crollò l'immortal testa, e le divine Chiome' dell'alto Sir diero una seossa, Onde tutto tremonne il vasto Olimpo.

. Disse — fece — del suo — crollar — dar una scossa — alto Sir — la moltitudine e la brevità delle parole immiseriscono l'immagine, e prole assai più ceruleo è inesatto: crollar la testa non è d'Omero. Vedi le osservazioni al Ceruti.

### MAFFEI:

Disse, e co'neri cigli il segno diede, E le chiome si mossero immortali Del divin capo, e ne tremò l'Olimpo.

Cigli parola troppo tenue a tanta mole: dar il segno toglie I mirabile emanato da un verbo. Mancano il Re, il Saturnio,

la *vastità* dell' Olimpo e l'*ambrosia*. I troppi *e* congiuntivi sconnettono l'unità.

RIDOLFI:

Disse, e col nero sopracciglio Giove Fe cenno; e nel crollar l'augusto capo, Le immortali sue chiome si agitaro, Onde tutto si scosse il grande Olimpo.

Eccoti il retore che freddamente ragiona: nel crollar del capo s'agitarono le chiome, onde si scosse l'Olimpo. Il poeta invece, per guidarci al mirabile dell'effetto, non ci arresta sulle cause. Dacchè il nome d'Augusto fu disonorato da Ottaviano e da'suoi successori, questo attributo avvilisce la divinità. Capo eccita anche nell'originale idee di mortalità, ma l'aggiunto immortale del testo correggendo questa idea, e posto dopo capo, è sorgente di meraviglia; onde a torto in questo luogo molti premettono l'attributo al sostantivo.

CERUTI:

Disse, e fe cenno con le nere ciglia, Crollò il capo immortal, scosse la fronte E le chiome divine; e ne tremaro Le sfere e i gioghi del sublime Olimpo.

Tutti gli effetti del cenno divino nel testo derivano dall'azione unica di vzɔ̃σz, verbo dissillabo e di tenue pronunzia; il che cospira al sublime. In Omero si vede l'unico moto del ciglio: qui Giove fa il cenno — crolla il capo — scuote la fronte — scuote le chiome: qual meraviglia se a tanti sforzi segue tanto effetto?

CESAROTTI.

Ei disse,
E già dechina maestosamente
Le imperiose ciglia: alto squassarsi
Le stillanti d'ambrosia auguste chiome
Sulla testa immortal; senti l'Olimpo
Il cenno ompossente e traballò.

La maestà, l'impero e l'onnipotenza di Giove risultano dall'effetto; onde mi sembra che le troppe tinte al pensiero ne ritardino il moto. L'alto squassarsi ascrive troppa violenza alle chiome, che nell'originale si commovono mollemente col dop-

pio rr e col doppio oo dell' ἐπεδρωσαντο. Il suono del traballò esagera forse la rappresentazione, e sente un po'troppo l'arte. Preavvertito del sentimento dell'Olimpo, la meraviglia del suo tremito mi riesce men improvvisa; e il verso che non si chiude con la voce Olimpo cospira a scemarla. La scelta di parole polisillabe seconda l'armonia imitativa dell'originale.

### POPE:

He spoke, and awful bends his sable brows Shakes his ambrosial curls, and gives the nod; The stamp of fate, and sanction of the God: High Heav'n with trembling the dread signal took, And all Olympus to the centre shook.

« In questi versi non si sente lo squassamento della capigliatura di Giove, espresso così maestosamente ne' versi omerici. Il verso intruso sopra il cenno del capo, divide mal a proposito la causa dall'effetto, e fa sparire l'istantaneità del tremore, ch' è forse la principale bellezza del testo. Finalmente il verso sul cielo rende pressochè inutile l'alto sull'Olimpo, e avrebbe piuttosto dovuto porsi in ultimo per non trarre di seggio l'Olimpo che chiude con un bel colpo. » Cesarotti.

Anche il Pope ha traveduto col Ceruti, e il suo Giove fa tre azioni dirette. Gli aggiunti tremendo e formidabile conferiscono più al terrore che alla maestà: ma forse awful e dread hanno nella poesia inglese idee accessorie ch' io non trovo ne' dizionarj. Nella teologia omerica il Fato governa i mortali e gl'immortali, e non so che i suoi decreti bisognassero della sanzione di Giove. Se non che la fantasia de' poeti troppo eleganti sentenzia più che non dipinge.

### ROCHEFORT:

Il dit, et fait mouvoir ses sourcils redoutables; Ses cheveux ondoyans en replis innombrables Se dressent lentement sur son front radieux; Il ébranle l'Olympe et fait trembler les Dieux.

#### Giacitura delle parole:

Ei disse, e tremendo inarcò sue nere ciglia, Crolla l'ambrosie ciocche, e dà il cenno, Impronta del fato e sanzione d'Iddio: L'alto cielo con tremito il formidabile segno presc, E lutto l'Olimpo dal centro crollo. « L'imitazione francese se non giunge all'armonia rappresentativa del testo (e chi potrebbe giungervi?) ha però de'pregi singolari. Il fait mouvoir è un'espressione altamente enfatica che rappresenta la mole di un sopracciglio che sostiene il destino del mondo. Le chiome poi che si rizzano con una lenta maestà sulla fronte raggiante di Giove, formano una bellezza invidiabile ad Omero stesso. Io non so essere egualmente contento del fait trembler les Dieux. Giove, anche in Omero, fu ben mal accorto a far tanto strepito quando volea star occulto. E questa espressione del Rochefort fa sentir maggiormente l'inopportunità di questo movimento straordinario. » Cesarotti.

Parmi: 4°, che il redoutables faccia come nell'inglese più terribile che maestosa la divinità; 2°, che l'innombrables cada nel minuto: certo che Fidia avrà effigiato Giove con poche e grandi masse di ciocche, non co'ricci di Antinoo; 3', che il capo del Giove francese ci svegli l'immagine dell'istrice e l'attitudine di una furia, anzichè del Dio che posatamente può ciò che vuole: se la natura manifestò sempre gli effetti con le stesse apparenze, anche a' tempi d'Omero l'orrore e il raccapriccio soltanto facevano irrigidire e rizzare le chiome; finalmente che il fait trembler les Dieux accusi la tirannide di Giove, ed avvilisca tutti gli altri Dei.

insca tutti gii aitii Di

### MADAMA DACIEB:

En mêine tems il fit un signe de ses noirs sourcils, les sacrés cheveux furent agités sur la tête immortelle du Dieu, et il ébranla tout l'Olympe.

#### BITAUBĖ:

Ainsi dit le fils de Saturne; et il baisse ses noirs sourcils. La divine chevelure s'agite sur la tête immortelle du Monarque; le vaste Olympe tremble.

#### ALESSANDRO VERRI:

Disse, e con le nere ciglia accennò di si. Le ambrosia-spiranti chiome ondeggiarono sulla testa immortale; e l'Olimpo ne tremò.

Rispetto alla mia traduzione di questi tre versi, e di moltissimi altri, m'accorgo che si può etimologizzare, sillogizzare, fantasticare sopra i grandi originali, ritrarli al vivo non mai; e che le mie teorie condannano i miei esempj: però è più arrogante chi parla che chi fa.

10

15

20

# DEL LIBRO PRIMO DELL'ILIADE.1

L' ira <sup>2</sup> funesta del Pelide Achille
Canta, o Diva celeste: in tanti affanni
Trasse gli Achivi, tante vite all' Orco
Precipitò magnanime d' Eroi,
Abbandonati esangui alla vorace
Fame dei cani e degli erranti augelli.
Così 'l consiglio s' adempia di Giove
Da quando arse il furor che fe discordi
Il re dei forti Atride e 'l divo Achille.

Qual Dio gli accese a si gran lite? Il figlio Di Latona e di Giove. All'oste achea Mandò una lue sterminatrice il Nume, Quando il supremo Atride ebbe d'insulti Crise, divino sacerdote, afflitto.

Venne Crise alle achee <sup>3</sup> celeri navi
Con gran tesoro a ricomprar la figlia:
D' Apollo lungisitettante avea
L' infula in mano all' aureo scettro avvolta.
Orò gli Argivi, e primamente i due
Figli d'Atréo, supremi duci al campo:

Atridi, e voi ben coturnati Achei,
Così gli eterni abitator d' Olimpo
Dienvi espugnata la città superba
Di Priamo, e salvo alle paterne case

Questa è la seconda versione, rifalta dal Foscolo coll' intendimento di rammorbidire il verso, con piu chiarezza e facilità. Abbiamo seguito l'edizione del Catrer, 1812. [F. s. o.] <sup>2</sup> (Il Foscolo nell'ediz. Bresciana leggeva; L'ira, o Dea, canta det Pelide Achille, e facca la seguente nota]: L'originale: L'ira canta. — Nel mo verso vedo vizioso il concorso di qualtro a, e l'indole italiana vorrebbe cantami, o Dea; ma vedo altresi che Ira è la prima parola del Poema come n'è l'elemento, e che la venerazione di tutti i secoli per questo verso meritava che ad ogni patto non fosse spezzato come tutti fanno, o peggio il Ceruti;

Del figlio di Peléo le smanie, o Diva, Canta e l'ira crudel.

<sup>8</sup> Anche Poriginalo Achei. — a ll nemo di Greci dalo da noi a quesla nazione non si comendo cho in Halia, forse da qualche viaggiatore o capo di celonia poco noto. Il nome più somune dato da Omero all'intero popolo è quello di Achei, che poi fu proprio sollanto di sua provincia. All'incontro, quello di Elleni, che poi prevatse o divenno universate, non era a'lempi d'Omero che il nome d'una parte della Tossaglia. I Greci nell'Itiade sono anche schiampi d'alla Argivi e Danai, o Cesanotti. — Jo serbero i nomi dei tempi Omerici.

Ed ai figli ritorno; a me la mia, La mia figlia diletta a me rendete Accogliendo i miei doni, ed onorando Il lungioprante arcier, prole di Giove.

Tutti fremean concordi, il sacerdote
Venerarsi, e accettar l'inclito prezzo.
Ma si turbò nell'alto animo Atride;
E lo caccia oltraggioso e lo minaccia:
Ch'io non t'incontri, vecchio, appo le navi;
Nè più indugiarvi, nè tornarvi mai,
Ch'ei non ti gioverà forse lo scettro,
Nè le bende d'Apolline. A costei
Non darò libertà pria che vecchiaja
La trovi esule in Argo entro a'miei tetti
Tele tessendo, e del mio letto ancella:
Va, nè crucciarmi, se reddir vuoi salvo.

40

Tremò al comando, ed obbedia. Lunghesso Il mar fremente taciturno andava, Seco il vecchio gemendo, e supplicando A quell' Iddio cui partori l'insigne Per bellissime trecce aurea Latona:
O dall'arco d'argento, odimi! O Nume
C'hai Crisa in guardia, o all'ammiranda Cilla E a Ténédo possente imperadore,
Smintéo! Se mai di tetto io proteggeva <sup>2</sup>
Il tuo splendido tempio, e se di capre
Vittime t'arsi, o pingue anca di toro,
Questo voto m'adempi! I pianti miei
Paghino i Danai per le tue saette.
Si disse orando; e l'udi Febo Apollo.

Si disse orando; e l'udi Febo Apollo.

Da' vertici d'Olimpo acerbo in core

Precipita: alle spalle agita l'arco,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dopo due versi di propiziazione il sacerdote apre il terzo con Pinvocazione Sminte, e chiude il periodo con solenolita. Il Salvioi ci ricompensa di questa bellezza verseggiando una erudizione tutta sua sul nome del Dio.

<sup>2</sup> Il verbo ἐρἐρο suona anche incoronare, ma la preposizione ἐπἐ lo riduce, parmi, al significato di coprire. A' tempi antichissimi le are erano per lo più allo scoperto, e chi edicara doveva reputarsi benemento degli Dei. Livio, I, c. 00: a Erano i religiosi riti e deleto a presso le nazuoni prima che si edificassero templi: il primo tempio di Roma fa dedicalo da Romolo a Giove Feretrio dopo la guerra guerreggiata per l'atto delle Sabine allettate a Roma a da una solennità a Nettuno equestre. » Vedi anche l' inno a Cerree.

<sup>1</sup> E tutta chiusa la faretra: <sup>2</sup> i dardi <sup>3</sup> Van tintinnando al dorso dell'irato, Mentre movea simile a notte. 4 Ai legni Piantasi 5 in vista disfrenando il dardo. 60 E orrendo un suon mandò l'arco d'argento.6 Pria l'armento de' muli e i can veloci, Quindi gli uomini investe. Ardon frequenti Di perpetui cadaveri le pire. Scorrean mortali le saette il campo Per nove giorni. Al decimo il Pelide Convocò l'oste; e tu, candida Giuno, Per la pietà de' moribondi Achei, Così 'n cor gli spiravi. In parlamento Primiero alzossi con tai detti Achille: 70 O Agamennón, fuggirem Troja, e all'onde,

Temo, ed ai venti tornerem raminghi, Se pur morte campiam; tanto, ad un tratto, E guerra e peste domano gli Achei. Or dunque un vate, o sacerdote, o esperto 75 Interroghiamo interprete di sogni (Anche il sogno è da Giove), onde riveli Perchè Febo con tanta ira ne preme; Se mai di voti negligenza ei dánni, O d'ecatombe; e se a distorne il morbo 80 Gli fien l'agne e le capre ostia gradita. Tacque sedendo. E il nato di Testorre, Calcante, surse alla risposta primo,

Pharetranique fuga scatere sonantem. Virg., En., 1X, 46.

a Non dico che non si possono collocar così tai parole; dico ch'io così non le colloche-» rei. » Osservazioni d' tpp. Pindemonte.

3 Seguita il Pindemonte: « Il traduttore disginnge il moversi del Dio dallo strepito dci » dardi, il che toglie all'evidenza della pittura. »

4 Il Foscolo scriveva prima: che vien simile a notte; e poi cambiò, mosso da questa nota

dell' Aresi : a li traduttore non fa sentire ne vedere abba tanza il mooversi del testo. » E lutti quanti, interpreti e poeti, traducono s'assise; solo il Monti indovinò il testo.

Infalli & 30 p. at è verbo solenne in Omero, e lo assegna a tante e si diverse situazioni d'animo e di corpo, che il nostro sedere, men abondante di significati propri e traslati, tradirebbe le più volle l'intendimento del poeta. Bensì nel latino il verbo sedeo seconda quasi tutte lo idee concomitanti del greco. Tre volte in questo Canto vale sedersi; talora giocersi; altrove è rito di supplicante; altrovo starsi, dimorare; e qui piantarsi deliberatumente. Chionque fu in lempo di vedere in Italia la statua d'Apollo saettante, immaginera distintamento l'aspetto e la mossa del Febo omerico.

6 Δεινή δε κλωγγή γενετ αργυρέσιο βισίο: rerso che imita a principio con la consonanti il suono dell'arco, e che terminando con inti protratti, e con vocali acute, fischia come il dardo che fendo l'aria. Non ho saputo imitarlo.

\$5

90

100

105

Quel supremo degli auguri, veggente Tutto quant' è, quant' era, e quanto fia, ' Chè di Febo il favor gli era cortese Della bell' arte, onde per l' ampio Egéo Scortò le congiurate armi de' Greci Alla terra dei Dardani. Rizzossi L' egregio vate, e favellò prudente:

Se a te, diletto a Giove, inclito Achille, Piace ch' io sveli a qual vendetta or vibri Febo i suoi dardi, io parlerò. Ma giura Ch' io t' avrò difensor di detti e d' opra; Perchè forse al mio detto arderà l' alma Di tal che primo a tutti e sommo impera, E cui tutto obbedisce. Ove talvolta Un re possente col minor si sdegni, Forse il furor divorerà; ma in petto, Finchè a vendetta non prorompa, il cova: Intima or tu se mi difendi, Achille.<sup>2</sup>

E Achille: T'arma di fidanza, e il Nume, Qual ch'ei ti parla in cor, fa manifesto. Per Febo, amor di Giove, a cui pregando Per noi, tu miri negli eterni fati,

1 <sup>1</sup>Os ηδη τὰ τ' ἐόντα, τά τ' ἐσσόμενα, προ τ' ἐόντα. - Per un passo d' Eroloto, ταῦτα ει μεν ἐστί ἀληθέως οὐν ὁιδα, τά δὲ λέγεται γράφω (so ciò sia vero non so nè vidi: scrivo ciò che si dice), e per un altra di Solocle verso la fue della sc. Il, att. 1, Edip. a Col., ώς ἐόστα (da quello che pare) ήδεω mi snona vedere con ta virtà della mente, e veggente risponde con esatterra. Il Tasso, nell'Aminta: α Oli quanto a to no confassi Tal nome e quanto vide chi tet pose! » E gli Ebrei, Reg. 2, 4: Eamus ad videntes: qui enim propheta dictur bodie vocabatur olim videns; però I Allieri nel Saulte:

Del fantastico altero gregge sci De'veggenti di Rama;

e gl' Inglesi seer, profeta, da to see, vedere; — minuzie che ogni scrittore deve ad ogni parola notomizzare, ma deve assai più risparmiarle a chi legge. — Lo noto qui per sempre, onde impetrare dat Giansenisti dello fingua, non che i nuovi modi sieno canonizzati, ma imputati più a difetto di gusto che di studio.

L'originale: σύ δε φράσαι εί με σαώσεις. Tu or dichiara se mi difenderai: e il Ceroti:

Or dunque tu che del più forte il vanto Fra' Greci attieni, or m' assicura e dimmi, S' io t' ubbidisco e il ver disvelo e parlo, Saravvi atcun che d' infierure ardisca A farmi altraggio e danno?

Cioque versi per ciuque parole. E sempre di questo passo ardiscé d'inferire con una schiera di frasi, facendo oltraggio e danno all'evidenza d'Omero. Se non che i recenti editori Livornesi ci assicurana e dicono che il Salvini è traduttore fedelissimo, ma che prescelsero il Ceruli come poeta squisito. L'esame disveterà e parterà il vero.

No, finch' io vivo e ch' io vedrò la terra, Veruno appo le navi in te, Calcante, Avventerà la sacrileghe mani; No, de' Danai veruno; — e fosse Atride Che agli altri duci imperador si vanta.

110

Fe cor quel vate intemerato, e disse:
Non di voti l'oblio, non l'ecatombe
Vendica Febo re; ma il sacerdote
Cui di minacce Agamennón percosse,
Sprezzò le offerte, e gli rattien la figlia:
Però ne perde di cotanta strage
Febo, e ne perderà; nè mai la grave
Mano asterrà dal sanguineo flagello,
Se pria del padre alla magion deserta
La lagrimata vergine non torni
Irredenta da prezzo, e un'ecatombe
Propizïando l'accompagni a Crisa:

115

120

Forse che il Nume temprerà gli sdegni.
S'assise. Ed indignato alzasi il sommo
Eroe dell'ampio imperio Agamennone:
Atra ne' spirti gli fervea la bile;
Ed infiammati di sanguigna luce
Torce gli occhi in Calcante, e lo ripiglia:

125

Atra ne' spirti gli fervea la bile;
Ed infiammati di sanguigna luce
Torce gli occhi in Calcante, e lo ripiglia:
Vate di guai! ne verrà di ch' io t' oda
Dirmi prospera cosa? Al cor t' è gioja
Di profetar sciagure, e non per anco
Buona di te si vide opra o parola.
Ed or fra' Danai divinando arringhi,
Quasi li piaghi Iddio perchè a mercato
Dianzi negai la prigioniera mia,
Chè l' elessi a' miei tetti, e più m'invoglia
Di Clitennestra che menai pulcella,
Tanto con lei di membra e d'avvenenza

130

155

Il riscatto
Di Criscide non velli, assai bramando
Presso me averla, a Clitennestra mia
Già destinata, e uguale a lei per certo
D' indole, per sembianzo e per lavori.

Gareggia, e di gentili arti e d'ingegno. 1

MAFFEI.

Così intendeva e verseggiava Omero il principe della letteratura di que'lempi!

Pur, se più giova, io la consento; Atride 140 Scampo a sue genti e non eccidio merca. Ma un altro s'apparecchi a satisfarmi Dono da tutta l' oste. E' non è dritto Che impremiato rimanga unico il duce; E quanto io perda ognun sel vede. 1 - E il divo 145 Pelíde al Sire: O glorïoso 2 a tutti, Ma fra tutti mortali avido Atride! Chi ti darà fra' generosi Danai Il premio? Abbiam più noi pubbliche spoglie? Il predato a' paesi è ormai diviso, Ne più alle schiere accomunarlo giova. Tu questa assenti al Dio. Noi tre fïate Ti rifaremo e quattro, ove l'Olimpio N'apra d' Ilio le porte inclite in guerra. O dëiforme, gli risponde, o prode, Pur opri scaltro! Ma non io di speme M'appagherò; nè tu m'eludi. Immuni Le tue spoglie presumi; ed io, sol io Perderò la mia schiava? e tu l'imponi? Ma i magnanimi Achei mi ridaranno 460 Pari prezzo di doni e che m' arrida, O ch' io 'l piglio di forza, e il tuo si fosse, O d' Ajace, o d' Ulisse; e audranne tristo Chi sel vedrà... Ma di ciò poi. - Su via, Diasi una prora al pelago divino, 165 E destri remiganti e un' ecatombe Navigheranno con Criseide bella. Parta duce un de' prenci, o Idomeneo, O Ajace, o il divo Ulisse, o tu, Pelíde, Eroe terribilissimo, chè al certo L'opre tue sante placheranno Apollo.

Il mio premio seu va, ben lo scorgele. MAFFEL.

E così gli altri. Egregiamente il Cesarotti rilevò P originale. Atride pretendeva non solo compenso, ma compenso equivalente.

Ma torvo guata e gli risponde Achille:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Κύθιστε: Κυθος, gloria — inlendo: con tutta ta tua gtoria, o Atride, tu sei avido
di ricchezze; come subito dopo Alvide gli rimanda l'ironia: con tutte le tue virtà, Achille, tu
ti ditetti d'astrize.

Ahi di frodi ammantato e d'impudenza! E chi devoto ormai, chi de' guerrieri Fia più al tuo cenno, o che a' perigli ciechi 175 S' imboschi 1 ardito, o virilmente pugni? Ed io per chi mi venni a' bellicosi Dardani? e per che colpe io li guerreggio? Në i miei destrieri mi rapîr në i tori, Ne a Ftia, di molti abitatori altrice, 180 Sceser su'pingui colti a campeggiarmi 2 Le nostre mèssi, chè montagne opache E il fremito del mar sorge fra noi. Te noi tutti seguiam, te, inverecondo Ceffo di cane,3 e Menelao scornato, 185 Di vostr' onte correndo alla vendetta Sovra i Trojani. E tu come ne paghi? Come ne curi? Minacciando a forza Di tormi il premio, il premio ond'io sudai Nelle battaglie; e mel donâr gli Achei. 190 Ne pari al tuo l'avrò quando a' Trojani Domino i Danai popolate ville: Ma l'impeto maggior dell' aspra guerra Trattano le mie mani, e tu il migliore Della divisa preda usurperai; 195 Mentr'io pur lieto di modesta spoglia Verrò alle navi anelante posando Dalla vittoria. Or giova dunque a Ftia

1 Da guesto e da mille passi d'Omero e dei tragici greci si vede quanto più si stimasse rode il guerriero che andava ad aguati notturni contro l'inimico; il che è fondato sulla na-ura dell'uomo, ch'è sempre meno coraggioso quando non può conoserre e misurare i pericoli. Pignoranza delle cose che ci stanno intorno, o che possono nuocerci non prevedute, ci tiene in onlinoa diffidenza; quindi la paura, l'incertezza.

2 Le prime guerre degli uomini erano scorrerie di caccia, come appare anche nella Scritura, Gen. X, 9, e 700. 1, 47: dai quali passi si vede che tutta la lore guerra tendeva a devatare i cample a predare gli armenti: uso che scese fino ai tumpi meno barbari, come si vede el 1 della Ciropedia, ovi è descritta la caccia del figlio del re degli Assiri sul confine dei Medi,

sila con apparato guerricro. <sup>a</sup> L'Achille d'Omero rinfaccia ad Alride la macchia dell<sup>a</sup> adulterio di Paride, e raminenora fe cause della guerra; e l'Achille dell<sup>a</sup> ab. Ceruti:

> Te sol seguiamo, nom svergognalo e sozzo, A le cane io procaccio, e al tao germano Da Trojani e ricchezze e spoglie e prede,

uilando e guaslando il Cunich, che pur a questo luogo non fa sentire tulto il testo.

Ridurmi, a' regni miei colle mie navi. Più che star qui sfregiato 1 accumulando 200 Tesori a te. - E il re de' regi: E fuggi; Fuggi, se il cor ti sprona; di più starti Non io ti prego: altri son meco, e avranmi In riverenza; e providente è Giove.2 Ben fra quanti allo scettro educa Giove, 205 Tu mi se' odiosissimo, chè in petto Non t'è virtù che di corrucci e sangue: Ma s'hai gran possa, ten fu largo Iddio. Va, le navi rimena e le tue torme Alle tue prode, e a' Mirmidóni impera; 210 Né il tuo partir nè il tuo livor mi tocca. Bensi t'intímo, che se Febo Apollo Vuolsi Criseide, oggi co' miei guerrieri Io la rimando e con la nave mia; Ed a te la tua preda, a te la bella 215 Briseide mi torrò: me alle tue tende Vedrai, me stesso, onde oggimai tu sappia S' io t' avanzo in possanza, e ne paventi Chi mi si vanta eguale e chi m' affronta. Disse; e l'angoscia s'infiammò d'Achille;

Disse; e l'angoscia s'infiammò d'Achille E nel profondo dell'irsuto petto Gli fremea l'alma in due consigli: o il ferro Impugnando, sgombrar tutti d'intorno E trafiggere Atride, o la tempesta

Πάρ ἔμοιγε κ' ἄλλοι Οἴ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δέ μητίετα Ζευς.

Nel primo e nel secondo membro il testo sottintendo il verbo essere. Le traduzioni latine asseguando a tutti e due la particella dovenziale zé accrescono la jattanza di Agamennone, quasi che presumesse più rispetto che ajuto da Giove. Isolaudo il secondo membro si concilia, parmi più grazia e rassegnazione al discorso.

¹ « Il lesio la qui due sensi: sendo tu vituperato, o sendo io vituperato; seguo la prima n' interpretazione adottata dalla Dacier e dal Rochefort, e lascio l'aitra al Clark, che la preferin see perché più grammaticale; ma fra la migluo sintassi e il miglior senso non bilanciano che ni grammatici. CESAROTTI.»—Nou assento in tutto al Clark, ma nè a questa interpretazione volgata. Ecco l'ossatura del discorso di Achille: Vennia Troja per l'onor tuo, et um ivitiparia conquisto, e tu così l'arricchisci; me n' andrò dunque, perchè s' io sono cilipeso non voglio più arricchiriti. Senso ch' io deduco più dall'argomento che dalla sintassi, la quale ammette differentissime interpretazioni, tanto è intraleiata.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alvi vi sono presso di me che mi presteranno onore, e sopra tutti il provido Giove. Vers. del Cesarotti. — Questa è l'universale interpretazione: ecco la giacitura del testo:

<sup>«</sup> Presso me ed altri Che pur me onoreranno: sommamente poi provido Giove. »

| ILIADE, LIBRO PRIMO.                                                                                                     | 545 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Domar dell'ira. 'Ed agitando tutta<br>La mente e 'l core 'in tanto ondeggiamento.<br>Sguainava terribile il gran brando. | 225 |
| Ed ecco Palla scendere dal cielo                                                                                         |     |
| Inviata da Giuno: ambo que' regi                                                                                         |     |
| Alla candida Diva eran diletti.                                                                                          | 230 |
| E sovrastando all' omero d' Achille,                                                                                     |     |
| Invisibile a tutti, a lui splendente,                                                                                    |     |
| Minerva il piglia per le fulve chiome.                                                                                   |     |
| Volgesi Achille attonito, e al terrore<br>Degli occhi a un tratto ravvisò la Dea.                                        | 077 |
| Nomolla, e alate le mandò parole:                                                                                        | 255 |
| A che ne vieni, o dell' Egioco figlia?                                                                                   |     |
| Forse l'insulto a contemplar d'Atride?                                                                                   |     |
| Ben io ti dico, ed avverrà, ch' ei prestò                                                                                |     |
| Le sue superbie pagherà col sangue.                                                                                      | 240 |
| A rammansarti, gli rispose allora                                                                                        |     |
| L' eterna Diva dalle luci azzurre,                                                                                       |     |
| A rammansarti io venni, ove, o Pelide,                                                                                   |     |
| Al mio nume t'arrenda, e a quella Dea                                                                                    |     |
| Che dal ciel m' inviò, Giuno, che in petto                                                                               | 245 |
| Con Atride ti porta. Or ti rimani                                                                                        |     |
| Dall' ira, e allenta la tua man sul brando.                                                                              |     |
| Ma ti sieno vendetta aspre parole,                                                                                       |     |
| Fin che s'adempia questa mia promessa;                                                                                   |     |
| E tu in essa i' affida. Assai più ricchi                                                                                 | 250 |
| Per l'alta inguria ti verranno i doni:                                                                                   |     |
| Tu pon modo al furore ed obbedisci.                                                                                      |     |
| E a chi, se non a voi, disse il Pelide,                                                                                  |     |
| Celesti Dive, piegherò lo spirto                                                                                         |     |

1 Questo modo, dannato da tale dottissimo in grammatica, è usato dal Caro :

Tumultuante ancor nell' ira? E-certo

Strani, diversi e torbidi pensicri Si volgea per la mente; o con la spada l'assarsi il petto, o traboccarsi in mezzo, Siccom' era, del mare.

Eneide, X, 680.

255

<sup>?</sup> Il Clark vuole cho  $\theta \cup \mu \hat{o}_5$  risponda soltanto ad animo; il Cesarotti ad animo turbato quatche affetto; credo che la sola voce adequata sia l'irrascibite, ma nemica alla poesia Questa e è tradotta da Orazio stomachum, lib. 1, ode 6, gravem Pelidæ stomachum. Ed altrove stomor,  $E_P$ , lib. 1, suona avere a sdegno.

Propizj siete a chi v' ascolta, o Numi. E obbedïente il poderoso pugno Sull' else argenteo rallentava, e tutto Il gran brando ridiede alla vagina. La Dea fra il coro de' beati in cielo Tornò alle sedi dell' Egioco padre.

260

270

275

280

290 1

Nè già tutto posò l'impeto ond'era Agitato il Pelíde; e queste al Sire Nuove rampogne saettò: Sfacciato, Can negli sguardi, alma di cervo, e sempre Di vin ebbro e d'orgoglio, a che più regni? Nè col popolo t' armi alla battaglia, Nè mai col nerbo dei guerrier t'attenti D' ire ad agguati, ch' ei t' è morte al core. Giova ben più di pompeggiar per l'ampio Esercito de' Danai, e a chi t' oppone Schietta parola rapinar le spoglie. Re del popolo tuo divoratore, 1 Perchè imperi ad imbelli, ultimo certo, S' ei fosser prodi, oggi saria l'insulto. Or odi me, ch' io fo gran sacramento: Per questo scettro a cui ramo nè foglia Rinverdirà più mai, dacchè il suo ceppo Lasciò ne' monti, e lo nudava il rame Di fronde e di cortecce, ed or fa sante De' giudici le destre, a' quai le leggi Die Giove in guardia delle danae genti, Giuro, e tremendo il mio giurar ti fia: Desio d' Achille stringerà gli Achei; Nè perchè tu ne pianga avranno scampo Quando cadrà gran mèsse di trafitti Sotto il brando d' Ettorre: e tu pentito Il tuo furor maledirai funesto, Chè 'l fortissimo Acheo mal oporasti.

E scagliò a terra, in questo dir, lo scettro D' auree borchie stellato. Ardeane Atride;

Agamennone diventa nel Ceruti cane, pastore, cervo, re, tupo, tiranno, sinonimi.

Ma dolce favellando alzasi in mezzo Nestore, arguto consiglier de' Pili. E l'eloquenza più che mel soave Di sua bocca fluiva. 2 Ei de' mortali 295 Modulanti la voce, 3 e al caro lume Della vita con lui nati e nudriti Nell' aurea Pilo, già la prima vide E la seconda età scender sotterra: Sulla terza regnava. Il buono antico 300 Savio arringò: Gran pianto, o Numi eterni, Certo sovrasta sulla terra achea: Certo n'esulterà Priamo, e di Priamo La casa ed Ilio e i Teucri esulteranno, Se di voi risapran l'ire, di voi, 305 Prenci agli Achivi in parlamento e in arme. Deh! m' ascoltate, chè amenduo minori Mi siete d'anni: oh! con più forti io vissi, Di voi più forti, nè fui loro a sdegno, Eroi che mai più non vedrò. Chi fòra 310 Or a Cenéo simíle e ad Essadío, Chi a Piritóo? Chi sosterria quel grande Pari a Dio, Polifémo, o il correttore De' popoli Drïante, e chi Teséo D' Egéo figliuolo arïeggiante i Numi? 515 Quei fra' terrestri eroi crescean gagliardi, Gagliardi e con gagliardi erano in guerra, E immani di montagne occupatori, 6

· Cui vox manabat ab ore Snaviloqua jucunda ipso dulcis mage melle.

<sup>111</sup> vecchio Nestore del Salvini satta su.

<sup>2</sup> Soavemente il Cunich :

<sup>3 «</sup> Il qualificar l'uomo da questa proprietà mostra che Omero intendesse da filosofo che la recome a solo non si spiega al di fuori, ma non si sviuppa nenmeno internamente senza la loquela. L'uomo senza ingue sarebbe l'uniment imptume bipes di Platone, n'exsafortit. — Anchu padre della nostra poessa: Ma came d'animat divenga fante. — Il Salvini traduce in varjaguaggi favettanti. — Il Maffei, commi diversi. — Il Rodolli, momini partivori. — Il Cerotti, illa. No so perché l'uomo illustre, che primo senti questa bellezza così finamente, abbiata accurata uel suo poema Omerico. Le osservazioni esatte sulle qualità dell'uomo sono bello nuove in lutti i secoli.

<sup>4</sup> Se Omero per φηφείν, che da φθείζω originalmente suoncrebbe, parmi, devastai, e da φθημε preoccupatori, intendesse i centauri, como traducono gl' interpreti, o qual

Ei trafiggeano orrendamente. E anch' io

| Lungi dall' Apio suolo 1 uscii di Pilo     | 520 |
|--------------------------------------------|-----|
| Con elli, e m'invitaro, e gli ebbi amici,  |     |
| E a mio poter pugnai : ma più non pasce    |     |
| La genitrice terra umano corpo             |     |
| Che li affrontasse; e non per tanto, amico |     |
| Porgean orecchio alle sentenze mie;        | 525 |
| E per lo meglio m'obbedite or voi.         |     |
| Benché a te sia più di possanza, al prode  |     |
| Non rapir la donzella onde il fe lieto     |     |
| La prole achea. Ne tu, Pelíde, al Sire     |     |
| Mover battaglia con avversi Numi,          | 330 |
| Chè non per anco in maestà l'agguagli.     |     |
| Giove lo scettro a lui del sommo impero    |     |
| Diede e la gloria: forte sei, d'un Nume    |     |
| Fatal prole sei tu; ma venerato            |     |
| Frena più genti ed è più grande Atride.    | 535 |
| E tu plácati, Atride: al pregar nostro     |     |
| Dona gli sdegni, e alla virtù d'Achille,   |     |
| Che a tutti è scudo nell' avversa guerra.  |     |
| Padre, ben parli, a lui soggiunse Atride;  |     |
| Ma costui tende a soverchiarne, e in tutto | 340 |
| Signoreggiar, e impor sua legge a tutti;   |     |
| Stolto consiglio! e se favor di Numi       |     |
| Lo creò battaglier, tanto disprezzo        |     |

che altra razza d'nomini, non è questo il luogo di disputare; e la certezza di questo falto giacerà forse sempre nella notte dell' antichifa:

> . . . . . Fortes cum fartibus arma Contulerunt, fretique animis bella aspera contru Montanas gessere feras, et Pelio in alto Nubigenas dira stroverunt cæde bimembres,

CUNICH.

E spirò al Ceruli la liceuza di cantarci la sua storia un po' più alla lunga:

Illustri prove
Essi ben diero di valor, di forza,
Noñ timidi a pagnar con orsi e tigri
Per caverne e burroni, allor che il sangue
De'figli d'Ission, mostri bimembri
Che la mentita nube a ini produsse,
Sparser sa l'alto Pelio.

Cosi va sempre sulle peste del Cunich; e mi tiene forte sospetto che l'ab. Ceruti professasse & lingua greca nell'università, ma non nel suo studio.

<sup>1</sup> Peloponesus, Apia ante appellata, et Peluzga peniusula haud ulli terrarum nobilitate præferenda, inter duo maria Ægeum et Jonium, platani folio similis propter onguloses recessus, Plin., St. nat., W, 4.

| ILIADE, LIBRO PRIMO.                                                           | 549 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Però con noi s'arrogherà ne' detti?<br>Ma la querela il Tessalo gli rende,     | 315 |
| Interrompendo: Io? merterei rampogna<br>Di codardo e dappoco, ove a'tuoi cenni |     |
| E alla sentenza tua sempre inchinassi.  Tale impera negli altri, e meco cessa: |     |
| Più non m'avrai guerriero obbediente.                                          | 350 |
| Ma in cor ti poni questo ultimo detto:                                         |     |
| Ne a te ne altrui contenderà il mio braccio                                    |     |
| La schiava che donata or mi rapite;                                            |     |
| Ma nulla spoglia toccherete impuni                                             |     |
| Di quante guarda la mia negra nave:                                            | 355 |
| Osa, e vedranno i tuoi campion, <sup>2</sup> se tarda                          |     |
| Fia la mia lancia a bevere il tuo sangue.<br>Si tenzonando con nemici detti    |     |
| Sorgeano. A' legni l' assemblea si sciolse.                                    |     |
| Col Menezíade e i Larisséi dié volta                                           | 360 |
| Al suo campo il Pelíde. Intanto ai flutti                                      | 000 |
| Devolve Agamennón celere prora,                                                |     |
| E venti elegge remiganti, e impone                                             |     |
| Un' ecatombe a Febo. Ed ei guidando                                            |     |
| La beltà di Criseide 3 alla marina,                                            | 365 |
| Commise al senno del guerriero Ulisse                                          |     |
| Del viaggio la cura. E quei saliti,                                            |     |
| Navigando ne gían l'umide vie.                                                 |     |
| Quindi il rito lustrale all' oste indisse                                      |     |
| Il re dei re. Vedevi allor le turbe                                            | 370 |
| Tutte purificarsi, e le sozzure<br>Ne' lavacri gittar dell' Oceáno;            |     |
| no lavacii gittai deli Oceano,                                                 |     |

Con queste mani per una donzella Non pognerò con teco nè con altri, Perchè quel mi togliete che nu destc.

E alle spiagge infruttifere 4 del Ponto

RIDOLFI.

C frequentemente coglie nel senso, e, benché verseggiatore freddu e monolono, è non perlanto meno triviale del Salvini e più schietto del Ceruti.

<sup>2</sup> Qui manifestamente Achille pange gli altri capitani che non difendevano la giustizia lelle sue parti, e risponhe ad Agamennone che dianzi li chiamava suoi campioni. Vedi verso 203.
<sup>3</sup> L' ab, Cerqti onora Grisside di due cavaliteri serventi:

Accompagnata

Dal re medesmo e dai prudente Ulisse.

4 « La voce επρυγετος è generalmente tradotla sterile, infruttifero: io ho prescello il

Di tauri e capre rituali mandre

Immolarsi ad Apolline; l'odore 375 Involuto nel fumo andarne ai cieli. Tali propizie in campo opre ferveano: Ma non ristava dal proposto Atride Di che fe pria minaccia; e a sè chiamando Taltibio ed Euribáte, araldi al Sire 380 Ed assidui ministri: Ite, imponeva, Al padiglion del figlio di Peléo; 1 Ouindi Briséide per la man traete. S' ei la contende, io ne verrò : gli armati Me la daranno, e ciò gli fia più duro. 385 E li manda; e aggiugnea rigidi cenni. Quei pe' sentier d'inseminate arene, Ritrosi in mente, camminando vanno Sino a' Ftioti accampamenti. Achille Di sotto al suo navil fuor della tenda 390

Di sotto al suo navil fuor della tenda
Trovan sedente. Nel vederli, amaro
Tosto un avviso gli correa per l'alma.
Ma que' duo riverenti e paurosi,
Senza dir motto al duce o far domando,
Stavano. <sup>2</sup> Ed ei, che in suo pensier s'accorse:
Salvete, disse, araldi, o de'mortali
Messaggieri e di Giove; e v'appressate.
Non voi n'incolpo, ma di lui l'impero
Che a me vi manda. Or tu, sangue celeste,
Pátroclo, ad essi la donzella adduci.
Ma e voi siatemi innanzi a' Dii beati
Ed agli uomini tutti e al re feroce

n significato meno comune, ma che ha ben più rapporto col mare, n CESAROTTI. —Qui, e poco dopo, questo epiteto è assegnato al mare, una parlandosi di cose accavitate alle spiagge: parni che l'infrattuoso e l'inseminato, riferiti alle arene inondate dal mare, rieseano veri e pittoreschi.

Del siero Achille al padiglion veloci Itene, dice loro, in questo istante.

CERUTI.

395

400

Ma doveva egli il re impanrire con la fierezza d'Achille gli araldi già spaventati per sè stessi?

Da timor, riverenza e dall'aspetto Del magnanimo Eroe confusi attoniti Appressarsi, parlar, e chieder nulla Osavano i due messi.

CERUTI.

Ma lo stavano, che Omoro pono per principio di verso e fine di sentenza, dipinge più di questo star confusi, attoniti, non appressarsi, e nulla osars.

| ILIADE, LIBRO PRIMO.                                                                                                                                                                             | 166 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Testimoni; se un di me invocherete<br>Liberator, m'invocherete indarno.<br>Furïali consigli a quell'insano,<br>Cui nè il passato ne il futuro assenna,¹<br>Perdon la mente. Ahi popolo infelice, | 405 |
| Che il re trascina a certa morte in guerra!                                                                                                                                                      |     |
| Pátroclo, obbediente al caro amico,                                                                                                                                                              |     |
| Dal padiglion guidò Briséide, e porse                                                                                                                                                            | 410 |
| La giovinetta dal dolce rossore                                                                                                                                                                  |     |
| Da condurre agli araldi; e quei n' andarc                                                                                                                                                        |     |
| Al lor signore: rivolgendo gli occhi                                                                                                                                                             |     |
| Più tarda li seguia la dolorosa. 2                                                                                                                                                               |     |
| Rompe in lagrime Achille, e, scompagnato                                                                                                                                                         | 415 |
| D' ogni amico, si posa ove spumando                                                                                                                                                              | 4   |
| Urtan della marea l'atre correnti,                                                                                                                                                               |     |
| E le mirava; e a te, diletta madre,                                                                                                                                                              |     |
| Vêr l'immenso Oceán tendea le palme, 3                                                                                                                                                           |     |
| Te, divina, invocando: A presta morte,                                                                                                                                                           | 420 |
| Madre, mi partoristi; * e così forse,                                                                                                                                                            |     |
| Così di gloria la mia vita breve                                                                                                                                                                 |     |
| Consolerà il Tonante? Ahi, nè più speme,                                                                                                                                                         |     |
| Nė più speme d'onor, poichė l'impero                                                                                                                                                             |     |
| D'Agamennóne mi rapi la spoglia,                                                                                                                                                                 | 425 |
| E la si tiene! — E, si parlando, i flutti                                                                                                                                                        |     |

¹ Uno di quei passi ch'io mi vedo astretto a tradurre con tropi e con parola affatto diverse. Ne l'orgoglio d'Achille era senza generosità; ne la sea vendetta sopra Agamenone, senza compassione per gli Achei. Rispetto gli araldi e il dolore di Priamo. Totti gli uomini l'indole lionina sono belli e magnanimi anche nelta loro ferocia. D'altronde questa cura pe' suoi commilitoni, con che gli trae alle sne parti, è uo tratto accortissimo d'eloquenza.

Guardava irati, e gran pianto versava.

Tristis abis; oculis abeuntem prosequor udis; Et dixit tenui murmure tingua, vale. Ov., Her.; Med. Gias., 53.

Tristis ad extremi sacrum caput adstitit annis etc. VIRG., Georg., IV, 319 c scg.

o madre, esclama,
Se sì angusto e sì areve a "giorni mici
Giro prescritto è pur dal fato, almeno
D' onor di gtoria al Re dei Numi e Padre
Piacinto fosse ornarmi, ond'ora, ahi lasso!
Disprezzalo, negletto e vite oggetto
Non mi vedessi degli ollraggi e scherni.

losi anche molli allri di maggior fama non s'accorgono che i vocaboli quasi sinonimi, anzichè procacciarsi la mente del lettore, la dividono e la distraggono.

CERUTI.

La veneranda genitrice, assisa 1 Nel profondo del mar presso l'antiquo Padre, l'udiva. A imagine di nebbia, 450 Die fuor dell'acque; e gli si fa d'innanzi, E con le dita nivee l'accarezza, E gli parla e lo noma: A che con tante Lagrime tu mi chiami? Ed in che lutto Ti geme il cor? Deh! non celarmi, o figlio, 455 Il tuo dolore ond' io teco ne pianga. Grave gemendo le rispose: Il sai Tu, Diva: a che ridirlo? Diroccata Tebe, sacra città d' Eezïone, Oui traemmo le spoglie, e tutte quante 440 Noi dividemmo gioventù guerriera. 2 Ma d'egregio sembiante una fanciulla Fu per Atride eletta, Afflitto Crise, Alla vergine padre, e sacerdote Dell' arciero immortal, venne agli Achei 445 Dagli usberghi di bronzo, 3 e fea di ricche Offerte omaggio a riscattar la figlia.4 L'aureo scettro tenea cinto di bende, Mercè chiamando a' Danai congregati, E più a' figli d'Atréo. Ma nè l' assenso 450 Con che l'oste accogliea l'uomo divino, Vinse nel fero Agamennón l'orgoglio, Cliè il supplicar respinse, minacciando, Dell' orbo vecchio; e quei fuggente impetra

> Udi la Diva Nel profondo del mar, ove solea Seder cel padre.

Dal Dio che l'ama un dardo pestilente

CERCTI.

455

11 sedente del poeta dipinge; il solca racconta ciò che in quel punte poteva essere e non essere.
2 Alla latina. Cos Tactlo, An., XII, 33: caterna constiterat. E 40: juventus invadunt. E Orazio più ard tamente, Epod., XVI; Impia perdemus... ætes.

<sup>8</sup> Χιτών suona tutto ciò che protegge il torace; onde le tonache di bronzo non possono essere che gli usberghi; ma il Salvini traducendo col lessico, veste i Greci anche di sottane ferree:

De' Greci c' han di ferro usbergo e veste.

¹ Qui Omero ripete pare chi versi della introduzione. Parmi che un ereo risentito non debba narrare come il poeta: li rimpasto; e, tranne pochi luoghi ove la ripetizione ietterale mi par necessaria, li rimpasterò sempre, secondando le circostanze e la condizione di chi parla, ma senza nè menomare, nè accrescere, nè scomporre i concetti.

Che di duol ne rimerta e di terrore, E fa di roghi luttuoso il campo. Savio i responsi rivelò di Febo Un vate. Io primo in adunanza esorto Espïazioni alla fatal vendetta. 460 Surse l'ira d'Atride; e imperioso Mi parlò una minaccia, ed è compiuta. Già con vittime al Dio tornano a Crisa La prigioniera dalle brune luci: Ma dalfa tenda mia dianzi gli araldi 465 Si portaro la figlia di Briseo, Dono a me de' guerrieri. Or tu, se il puoi, Al tuo figliuol soccorri: ascendi al cielo A implorar Giove, se tu mai di detti Fosti, o d'opre all' Eterno aiutatrice: 470 Ch' io sovente t' udia nelle paterne Case pregiarti, che fra' tutti Iddii Tu dall'empio dolor sola scampasti L'eccelso delle nubi adunatore, Quando Saturnia e il magno Enosigéo, 475 Palla Minerva e gli universi Olimpii Gli congiurâr catene. E tu giungevi E il liberavi, o Dea, ratto appellando Fino all' Olimpo altissimo il Centimano, Egëon da' terrestri, e Brïareo 480 Nomato in cielo, ei che i Tartarei vince Tuttiquanti di possa; 1 ed, esultante Del nuovo onor, sedea propinguo a Giove, Sgomentando gli Eterni; e quei posaro. Ciò tu gli membra, e siedi, e all' Immortale 485 Cingi i ginocchi, onde all' Iliache squadre Di tanto arrida, che a' navigli e all' onde Incalzati, addossati, trucidati, Del loro imperador godan gli Achei;

¹ Il Cesarotti traduce in forza era da più di sua padre, e fa questa nota: « Questo giganto ra figlinola di Nettuno. Gli scoliasti danna un' altra lezione di questo luogo: perchè egti ra matto più forte di quanti abitano sotto il tartara tenebraso. » — la l'accolgo, perchè mi e più magnificata la congiura contro il Re dell' universo, ove si commova per essa il mare, terra e l'inferno.

E quel superbo in tanto rio s'accorga 490 Se il vitupero gli giovò d'Achille. Udialo Teti lagrimando; e: Oh figlio, Dicca, se mi nascevi a di sinistri, Deh! perchè t'allattai? Oimè! alle spalle T' incalza il fato: almen posassi illeso 495 E senza pianto! Ma tu corri a morte, E più ch' altro mortal vivi infelice, Perch' io ti partorii entro le stanze Del mio Peléo con miserandi augurj.1 Udrà il lamento mio l'Onnipossente 500 Che del fulmine gode, e ad esorarlo D'Olimpo i gioghi salirò nevosi. Tu, crucciato agli Achei, tienti alle navi Lungi dall' arme. Fra gli Etiopi santi Scese nell' Oceán ieri a convito Giove, e seguaci avea tutti i Beati. Lui nella reggia edificata in bronzo Rivedrà il cielo al dodicesmo giorno. Ivi n' andrò; ravvolta ivi a' suoi piedi, Forse, o ch' io spero, 2 lo trarrò al mio voto. -510 E, ciò detto, si parte; e l'abbandona, Pur con tutti i pensieri alla perduta Vergine insigne d'elegante cinto;

E l'onta in petto e il rapitor gli freme.

Al condottier dell'ecatombe sacra

Crisa intanto appariva; e già i capaci

Ahi figlio mio, perchè allevaili, a duro Destin pur nato? senza pianto e senza Offesa ben veder vorreiti poi. — Chè brece e corto è il corso tno; ma ecco Di presta morte, e miser sopra tufti 'Tu se': con tristo io ben ti diedi in luce Angurio.

1 eres

Dov' è la patelica armonia dei versi omerici? e quella circo-lanza nelle stanze, che fa più evidente la passione delle rimembranze materne, e l'amarezza della speranza delusa? Donisi l'omissione all'ignoranza del Ceruli, che tralascia tulto, anche ti ho partorito; donisi la triviatà alla gelata anima del Salvini; ma perchè il dottissimo degli Haliani, l'autore della Merope, lacerò questo lamento materne? E quel suo vantarsi nella prefozione di aver tradotto un canto in sette giorni, non è forse indizio d'irriverenza alle lettere, e delle cicche adulazioni dei suci delli conlemporanei che intendevano forse, ma non sentivano Omero?

Forse, o ch' io spero, il mio tardar le dole. Cerlo, o ch' io spero, alta vittoria avremo. PETRARGA. TASSO, IX, 2.

| ILIADE, LIBRO PRIMO.                                                              | 355 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vadi del porto la carena attinge.                                                 |     |
| Chi raccoglie le vele, e ne' riposti                                              |     |
| Del naviglio le piega: 1 altri, accorrendo                                        |     |
| Alle stridenti sarte, entro la nicchia                                            | 520 |
| L'alber declina: altri co'remi a terra                                            |     |
| Affrettano la prora; e la profonda                                                |     |
| Ancora e il fune le raffrena il corso.                                            |     |
| E i Danai popolar vedi le prode;                                                  |     |
| E al Lungioprante l'ecatombe esposta;                                             | 525 |
| E dal naviglio ondivago discendere                                                |     |
| Criséide. In seno all'amoroso padre                                               |     |
| Il sapïente Ulisse a piè dell' ara                                                |     |
| Per man la guida, e gli favella: O Crise,<br>Il re de' forti Atride a te m' invia |     |
|                                                                                   | 530 |
| A tornarti la figlia, e a pregar pace Da Febo a noi con la devota greggia,        |     |
| Perch' ei travaglia di gran duol gli Argivi.                                      |     |
| E nelle man ripose al sacerdote                                                   |     |
| La figlia: giubilando egli la strinse.                                            | 535 |
| Quindi all' altar solennemente instrutto                                          | 000 |
| Schierata l'ecatombe, e co'lavacri                                                |     |
| Abluendo le mani, e il sacro farro                                                |     |
| Commisto al sale, in mezzo a tutti Crise                                          |     |
| Levò le palme 2 al cielo e mandò il voto:                                         | 540 |
| O dall' arco d' argento, odimil o Sire                                            |     |
| Propugnator di Crisa, o alla beata                                                |     |
| Ténedo e a Cilla correttor sublime!                                               |     |
| Già al mio pianto inchinasti, ed onorando                                         |     |
| Me sacerdote tuo, fosti agli Argivi                                               | 545 |
| Gran lutto. Or compi la seconda prece!                                            |     |
| L'iniquo morbo su gli Achei perdona.                                              |     |
| Tal supplicava; e l' udi Febo Apollo.                                             |     |

L'alber maggior rebuste braccia e funi Stendono al suol.

CERUTI.

Quanti alberi ayean elle le greche navi?

ll sal tenendo e il farro, Il sacerdote allor ambe levando Le palme al ciel.

CERUTI.

S' ci leneva il sale ed il farro, lernava megho di fargli tevare ambo le pugna.

Pregaron gli altri; 1 e cospargendo il farro. E torte in alto all'ostie le cervici, Gemía nel sangue lo sgozzato armento: E lo traean 2 de' velli; e giù da' lombi Smembrar le cosce che di doppia falda D'adipe ricopriro, accumulando Sovr' esse i brani di sanguigne carni. Ardele il vecchio, e di fiammante vino Le irrora al fuoco d'arbori spaccate; E gli porgeano lesti i garzonetti Di cinque forche i spiedi. Incese l'anche, Prelibano i precordj; e l'altre membra Fur tronche in parti, e ne' schidoni infisse, E maturate al fuoco. Tutte cose Sgombrano quindi; e fu perfetto il rito. Onde al banchetto assettano le mense; E abbondò il cibo compartito. Or quando 565 Fu d'esca lieto e di bevande il core, Di vin le tazze i giovani coronano In volta ministrando: il coro a' candidi Augurii liba, e quanto l'ore splendono, 3 Placano tutti l'Immortal co' cantici; E il bel peána i giovinetti Danai Van geminando, e celebrando Apolline; E d'inuo, o Febo, t'esultò nell'animo. Già si chinava il sole, e le tenébre

I sacrifici e la descrizione de' costumi sono il più ardon della versione; nobilitali, trasfigurano la storia; interpretati, inviliscono la poesia, or vedi con quanta esaltezza di costumi ed evidenza di stile si tragga d' impaccio il Ceruti:

A scorticarle intento
Altri le coste, altri il cultello adopta
A risecar le cosce, e pingue emento
Avvolge intorno d'ogni membro e parle.
Recisi pezzi altri sull'are aduna,
Che il sacerdote, su la sacra fiamma
Purpureo via versando, impone e liba:
Mentre appo lui, de'lor schidioni armati,
Le viscere gustate e gli arsi fianchi
Ne'lunghi spiedi i giovani infilzando,
Stanno operosi ad arrosturghi intesi.
Un cervio, e della pelle l'avea tratto.

Un cervio, e della pelle l' avea tratto. Tempo da travagliare è quanto il giorno. Tempo è da travagliar mentre il sol dura. Quanto il di dura. Morgante, IV, 27.
PETRARCA, sest. I.
TASSO, Gerus., VI, 52.
DANIE, Purg., XX, 101

| abilibby bibito i titino:                                                                                                           | 00. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prendean le cose. A' vincoli del legno <sup>1</sup> Tenue il sonno gli Achei. Ma quando apparve La figlia del mattin rosea le dita, | 575 |
| Incontanente all'accampate genti                                                                                                    |     |
| Sciolsero; e Febo li traea dal porto                                                                                                |     |
| Con agevoli orezzi. <sup>2</sup> Alzan l'antenna                                                                                    | 580 |
| E candide vi spandono le vele,                                                                                                      |     |
| E pieno il vento all' äere le gonfia.                                                                                               |     |
| Risplendeano le perse onde 3 squarciandosi                                                                                          |     |
| Con gran fiotto di sotto alla felice                                                                                                |     |
| Nave fuggente pe' cerulei campi.                                                                                                    | 585 |
| E raggiunta lor oste, al continente                                                                                                 |     |
| Traean la poppa; e di lunghe palanche                                                                                               |     |
| Le fecer letto ove più sorge il lido.                                                                                               |     |
| Poi si spargon ne' legni e nelle tende.                                                                                             |     |
| Ma 4 da' ludi di Marte, e dalla gloria                                                                                              | 590 |
| Del parlamento si divide irato                                                                                                      |     |
| Il figliuol di Peléo, germe di Giove.                                                                                               |     |
| Persiste inoneroso alle sue navi                                                                                                    |     |

HIABE TIREA DRIMA

Entre la curve navi Su palchi stando, ad un profonde senno S' abbandona ciascan.

L' Eroe: pur dentro 5 gli si fende il core.

CERUTI.

387

4º Ulisse venne cen una sola nave; 2º le greche navi non avean molti palchi; 3º Omere addermenta i Greci sulla spiaggia, ev' crano raccomandati i poppesi. 2 Se Crisa, come si crede, era verso Tenedo, Ulisse navigava nel suo ritorno da penente

a levante, nè sarebbe stato grafissimo al Ceruti dell' Austro cha qui gli regala.

<sup>8</sup> L'originale: πορφύρεον κύμα, purpureo flutto. Si crede che questo eggianto qui non suoni che splendido, e sia traslato dalla porpora. A me pare anzi che ta voce porpora derivi dal colore proprio e naturale all' alto mare. I fisici dissentono sulla cansa dello splendore riolaceo del mare. Chi lo ascrive ai raggi sotari, chi alle sostanze dell' acqua, e chi ad uno strato d'insetti luminosi aleggianti a fior dell'onde. Vedi la opinioni del sig. Forster padre, ael secondo viaggio di Cook, Storia generale dei viaggi di Laharpe, traduz. ital., vol. XXX, num. 7, p. 105 e seg. Per ma se d'avera veduto il Mediterraneo a l'Oceano, sommossi dal vento, risplendero d'un colore tra l'azzurro ed il paonazzo. E a quella specia di purpureo degli aqtichi risponde il nostro perso; parola a torto obliata, di cui Dante nel Convivio: Il perso è un color misto di purpureo e di nero, ma vince il nero.

4 Qui il Poeta assume andamento men riposato: mi studio di secondarlo, tralasciando ilcuno degli epiteti co' quali esalta l'eree ed il suo sdegno; chè sebbene la poesia italiana si compiaccia di molti epiteti, io raramente so porne più d'uno, poichè mi pare che il colorito seperchi il disegno. La parsimonia di Virgilio e di Dante non ebbe imitatori; enzi Annibal Caro, l più generoso dei nostri verseggiatori e gran maestro di lingua, non seguitando in ciò l'Enette, le da pin fasto che diguità. Così il Rubens raffardellò la cena di Leonardo da Vinci. Vedi Lettere sulla pittura, Roma, 4757, tomo II, p. 183, n. 3.

s Quell'αλλα, nondimeno, s il σίλον κήρ, caro cuore, in cni sento l'espressione di quella passione qualonque che ad ogoi uomo è il più caro elemento della sna vita; e la insitenza dell' αύθι μενων, squisilamente interpretato stava pur ti dal Cesarotti, mi fanne ve-

| Guerra anelando ed il clamor di guer<br>Poichè a dodici di l'Alba diè lum |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Reddiano al ciel gli Eterni, ed incede                                    | ea .  |
| Primo il Tonaute. Mattutina emerse                                        |       |
| Per la pietà del suo figliuol dall' onde                                  |       |
| Teti, all' aere poggiando ed all' Olimp                                   |       |
| E sull'eccelsa delle molte vette                                          |       |
| Che coronan l'Olimpo, assiso vide                                         |       |
| Solo dagli altri Iddii l' Ampioveggente                                   | e.    |
| Onde gli siede innanzi, e del sinistro                                    |       |
| Braccio alle sue ginocchia s'avvolgea;                                    | 1 605 |
| Con l'altra mano gli blandiva il ment                                     |       |
| Supplicando, e porgea questa preghica                                     |       |
| Giove padre, se pia fra gl' Immortali                                     |       |
| Ti fui d'opre alcun tempo o di parola                                     | o.    |
| Odimi! Il figliuol mio, padre, m' onon                                    |       |
| Che a breve giorno, misera, mi nacqu                                      |       |
| Vedi che Agamennón re delle genti                                         |       |
| Lo prende a vile, e gli usurpò di forz                                    | a     |
| Il premio della guerra. Or tu l'esalta,                                   |       |
| Tu, sapïente regnator del mondo.                                          | 615   |
| Deh! tanto le Trojane armi seconda,                                       |       |
| Che torni a' Danai la virtù d'Achille                                     |       |
| Più glorïosa. — Nè risposta mosse                                         |       |
| L'adunator de'nembi, e in gran silen                                      | zio , |
| Dopo i voti sedea. Ma la dolente                                          | 620   |
| Più gli si stringe a' piedi, ed abbrace                                   | iava, |
| E ripregava: Con verace detto                                             |       |
| Fa sicuri i miei preghi, o li rifiuta!                                    |       |
| Che temi, o Re? saprò quant' io mi s                                      | ia    |
| Dea fra tutti gli Eterni inonorata.                                       | 625   |
|                                                                           |       |

dere nell'originale che Achille compiaceve al sno sdegno sino a sacrificargli gli onori che avera nel parlamento e nel campo, e ad estinarsi nell'orio, rintuzzando l'anima sua naturalmente ambiziosa e guerriera. Nè io mi mi trovo solo io questa sentenza; anche Plutarco nella vita di Pirro recita questi due versi, e li commenta come ho fatto io.

Gemè dal cor l'Onnipossente, e disse :

<sup>†</sup> Il Cunich: manumque apposuit genibus. E il Ceruti, ignorando che Omero dice stringersi alle ginocchia, nè badando che adpono si scambia con adiungo, tradusse buonamente:

Sul ginocchio appoggia

La manca mane.

ALEGRE.

| ,                                                     |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Opra funesta! a nimistà con Giuno                     |     |
| Mi spingi, e ad ira per le sue querele.               |     |
| Sempre al concilio degli Dei m'impugna,               |     |
| Quas' io soccorra alle Dardanie genti.                | 630 |
| Or ti diparti, o Dea, ch'ella non forse               |     |
| Di te s'avvisi. In me starà l'evento.                 |     |
| E ad affidarti interamente, or vedi,                  |     |
| La mia promessa affermerò col capo,                   |     |
| Certo segno agli Dei; però che quanto                 | 635 |
| Nell' universo col mio capo assento,                  |     |
| Fia vero, pieno, irrevocato. Disse;                   |     |
| E accennò i neri sopraceigli: 1 al Sire               |     |
| Saturnio i crini ambrosii s'agitarono                 |     |
| Sulla testa immortale, e dalle vette                  | 640 |
| A' fondamenti n' ondeggiò l' Olimpo.                  |     |
| Così si dipartiro. Ella d'un salto                    |     |
| Dall' aureo ciel nel pelago s' immerse;               |     |
| E vêr la reggia sua mosse il Tonante.                 |     |
| Sursero i Divi all' apparir del Padre                 | 645 |
| Tutti ad un tempo da' lor troni, e nullo              |     |
| Iddio ristando il suo venir sostenne,                 |     |
| Ma si fean riverenti a rincontrarlo.                  |     |
| Ei sul trono s' assise. E come accorta                |     |
| S' era Giuno di lui quando alle preci                 | 650 |
| Adocchiò Teti dall' argentee piante,                  |     |
| Candida prole del marino antico,                      |     |
| Pronta a Giove ritorse amari detti:                   |     |
| <sup>2</sup> Chi degl' Iddii, macchinator, ti strinse |     |
| Dianzi a consigli? Accorgimenti arcani,               | 655 |
| Arcani a me, ti sono unica gioja,                     |     |
|                                                       |     |

4 « Non direi accennò i neri sopraccigti. È vero che l' Affieri dice: se it capo accenni; ma oppate che quel rare ingegno si lasciò tradire, e non una sola volta, dal suo amore per la brevita. » (Nota del Findemonte).

Dissimutare etiam sperasti, perfide, mentem Consiliumque tuum? Saror an conjuxque Tanantis Propterea vocor, ut divium quicumque tatenter, Meque etiam veiti invita deflectere verbis Corda animumque tuum? sic nos in regna vocasti?

tupò dopo il Cunich. Innesta tulti i versi tradolti o imitati da Virgilio: a' passi intatti da Igilio innesta i modi virgiliani: salta a pie pari ciò ch' ei dispera d' abbellire: ha parcechi lissimi versi, ma nessuna sembianza omerica.

665

675

680

685

Ne mai spontanea mi s'apri tua mente. Ma il padre de mortali e de celesti:

Ma il padre de mortali e de celesti: Indarno, disse, t' argomenti, o Diva, Di veder tutto il mio senno supremo; E a te, sposa di Giove, arduo saria. Cose cui dato sia l'appalesarsi, 'Nè a mortale nè a Dio fien manifeste Anzi che a te. Ma quante il mio secreto Lungi dai Numi provvedendo volve, Nè interrogàrle nè spiàrne mai.

A lui volgendo i grandi occhi rispose
La veneranda Giuno: E che sentenza,
Severissimo Iddio, manda il tuo labbro?
Nè a te fu chiesta; nè quell' opre indago
Che nel si'enzio maturando vai:
Or temo sol non di Neréo la figlia,
Teti da' nivei piè, che mattutina
Ti s' accolse d' intorno e t' implorava,
Temo non t'abbia, lusingando, tratto
Ad assentirle per onor d'Achille
Su' magnanimi Achei molta sciagura.

E il Sire a lei: Genio <sup>2</sup> superbo, intento
Sempre a sospetti, a te non uno sfugge
Nostro pensier! Në tu n'andrai più lieta;
Ch'anzi men grazia nel mio cor più sempre,
E a te più doglie impetri. Or se t'apponi
A ciò che avvenne, per mia voglia avvenne.
Tu queta le parole, e si fa senno
Del mio consiglio, chè non forse ajuto
Impotente ti sieno gl'Immortali,

¹ L'originale: ció che s' addice d' ascottare. Parmi che P a te agginnto dal Cesarolli, ritorcendosi alla sola Ginnone, scenni la dignità del decreto.

<sup>2</sup> a La parola demonios usata nel testo non poò spiegarsi adequalamente in loscano. Ella significa nn' eccellenza ambigua sia in bene sia in male. Nel nostro vernacelo noi usiamo demonio nello stesso stessissmo senso. Il Pope tradusse spirilosamente Fata dell'orgoglio; ma questa espressione può essere ben appropriata ai tempi d' Onnero 2º CESAROTTI.—L'International del purpola.—Salvinit: o divunal o mirabitel—Maffet: Marabit Diva—Rudolli; temera.—Cerutti; matuogia e folte. Io desnus la mia traduzione dal Genius con che i Romani spiegarono Δεί μεθού, divinità delle passioni e de' fati umani, onde agl' Italiani il Genio benego e matefro: è l'inno mi conferma, Stor., lib. II, T: Singuli quoque ex semetipsis totidem deos faciunt Junones Geni sque adoptant sibi. Onde pare che le Giunoni fossero genii feminei, è Δχιμονίγι è femineo in Omero.

Quanti veggon l'Olimpo, ov' io le mani Invincibili mie su te commetta. 1

La veneranda paventò a que' cenni, E in silenzio le luci ampie chinava, 690 Ammansandosi il cor. N' increbbe agli altri Delle case di Giove abitatori; E pria Vulcano artefice divino

Si fe co' detti a rattemprar 2 la madre: Ahi sciagura, sciagural E cui dà il core 695 Di tollerarla? E fremerà l'Olimpo Sempre in rancori per l'umana plebe? Oh, se il peggio prevale, ove n'andrai, O voluttà delle soavi mense l Io la divina genitrice prego 700 Di ciò ch' ella pur vede: al caro padre Ritorni omai graziosa d'amore, Ond' ei pur minacciando non conturbi Le feste de' conviti. Ove talenti Di sgominarne i troni tuttiquanti 705 Al signor delle folgori, chi Dio, 3 Chi sosterrebbe la Saturnia possa? Deh! tu gli porgi amabili parole, E a noi l'Olimpio si farà sereno.

Disse; e il calice gemino 4 ritondo 710

Che se m'irriti and' io le man sal crine Ti pongo un dì.

CERUTI.

Così guasta le bellezze originali ed esagera i difetti, annestandavi molle delle fedeltà del Salvini, a cui non basta di battere con Omero la regina dei Numi, ma gli da anche una mano a sca-

<sup>2</sup> Dir qualche dolcezza spiega accuratamente ἐπίηρα φέρειν, ripetato poco dopo, e pi tradotto raddolcire; onde male i latini interpretano obsequium, e bizzarramente il Malfei ine volte:

Al caro padre presentar rinfreschi.

<sup>3</sup> Chi persona? Ariosto, VIII, 75. — E Dante: Chi questa turba?
<sup>4</sup> « Per la parola amphiaspetton, usata nel tosto, Eustazio e Pietro Vittorio intendono peoppa da due fondi, di cui l'uno serve di base all'altro. Io to seguita la spiegazione d'altri grammatici, che mi sembra più opportuna. » CESANOTTI. - I lessici mi fan dare nel parcra l'Eustazio; ma non m' appago nè del mio verso nè della mia interpretazione.

> Sì disse, a su levato un bussolotto Di vin pieno in man pone alla sua cara

to udito in Toscana dir bussolotto, sebbene la Crasca nol noti, a quello che sporgono gli orbi a accorre le limosine : ma alle voci bossoletto e bassolo gli Accademici definiscono: vasetto piccolo iqualsivoglia uso, comunemente di legno. Così dianzi il Satvini scapigliò come una fante la Dea, lora le porge innanzi il nappo dei zingari, mescendone vino invece di néltare. Onde, se l'atteAlla regina d'immortal bellezza Offeria susurrando:1 Or ti da' pace, Or le doglianze tue nel petto affrena; Ch' io con questi occhi ti vedrei star sopra La destra onnipotente. Ahi, l'amor mio Non ti darebbe, ne il mio pianto, aita, Ché terribile è il Padre ad affrontarsi! Ben io mi so come ti fui campione Altra fïata. A un piè diemmi di piglio, E lungi dal divino atrio m' avventa: Per le nuvole giù precipitando, Intero un di all' aër m' aggirai. Al sol fuggente in Lenno caddi: appena Su' labbri estremi anelavami l' anima; E fui raccolto dalle Sintie genti, Ospiti umani al misero caduto. -

745

7:0

730

755

D' un sorriso a que' detti il taciturno Aspetto della Dea leggiadramente Rasserenossi: ond' ella al figlio arguto Gli occhi e le braccia candide volgea, Pur sorridendo, ed accogliea la tazza. Egli da destra procedendo in volta, Dall' anfora versava onde fragranti Di néttare, ed a' Numi iva mescendo. D' immenso riso giubilò l' Olimpo Quando coppiero per l' eterce sale Vider gli Dei Vulcano a raffrettarsi. Così, quanto rifulse aurea la luce,

nuare le cose magnifiche è ricca fonte di ridicolo, chi vuol applicarvi l'ingegno troverà in questo esattissimo traduttore nn egregio escuplare. Pure io lo vedo ne' libri cisiamato Cotta che tutto seppe; e dedicò al re d' linghillerra quest' Onero, ove già leggevasi il Pope, e professa nel premio traduzioni serrate e nel tempo stesso eleganti; a chi vuol larsi tenere intendente di greco n'esalta la fedeltà. (Conviene dire che Guglichan Ruscoe si lasciasse ingunare dagli cacomiatori di Autonuaria Salvini; ovvero che la dedica al re d'Inghillerra fruttasse al tradottore d'Omero grande fama in quel pacse; giacchè il Roscoe, nella Vita di Leon X, lo nomina fra' buoni pueti italiani).

L' originale: καὶ μιν προσέειπεν. E tutti: E te favettava. lo spiego: E a tei doppresso favettava, Questo è il solo esempio, ch' io sapria, di προσέπω, verbo composto di πρός accanto, fru, e di επω, favettore. Il discorso primo di Vulcano esalta Giove e il potera delle Insinghe di Giunone; ed è tenuto al concilio celeste. Ma questo secondo, ove fosse pronunciato palesemente, ricorderebbe con imprudenza la tirannide del padre e l'umiliazione della Dea: e l'atteggiamento di Vulcano mostra che egli parli bisbigliando alla madre, la quale unica sorrida ai suoi detti. Senso sospettato anche da Vincenzo Monti e efuggito a tutti gli altri.

Gían banchettando; nè d'ambrosia copia, Ne delle Muse vi mancar le belle 740 Voci alternanti l'armonia del canto. E non la lira splendida di Febo. Ma come l' etra balenò de' rai Declinanti del Sol, 1 tutti gli Eterni Rigiunsero agli alberghi a ricorcarsi, 745 Là 've la reggia ad ogni Nume eresse Di quell' inclito zoppo il magistero. E il Fulminante alla quiete sacra Del suo talamo ascese, ove, posando, Con sue dolcezze lo blandiva il sonno. 750 Giuno dall' aurco trono eragli accanto.2

4 Il Cesarolli e l'abate Foucher provano che il sole era ai lempi omerici un iddio suballerno e ministeriale, diverso da Febo. Così aoche uell' Odissea. Ma il Geroti lo chiama Febo: e quanti ha versi nel primo caulo questo traduture, tanti ha peccati contro il senso e il gusto el dottrina. Ho notato i solenni; e chi mi apponesse d'unsultare al silenzio d'un morto, risponderò ch'io esamino un libro vivo, e vivono quei che lo raccomandano alle senole, e che nei Parnasi dei Traduttori e nelle Coltane van celebrando i vitoperj della letteratura italiana.

Nella Morte d' Ettore si scosta assai più dall' originale. [F.]
Il Monti ha versi 813 [F. S. O.]

## SUL CATALOGO DELLE NAVI

NEL LIBRO SECONDO DELL' ILIADE. 1

Il Catalogo delle Navi è nell' *Iliade* lo squarcio più arduo per chi lo traduce, e il più nojoso a chi legge; e nondimeno il traduttore e i lettori, paragonando questa rassegna a tutte le altre de' poemi epici, e considerandola con desiderio di conoscere la Grecia antichissima, ne ricaveranno più diletto e più vantaggio che da tutti gli altri libri del poeta.

La geografia de' paesi di tutti i popoli congiurati alla rovina di Troja ha nell'originale un perpetuo incantesimo per l'armoniosa collocazione di tanti nomi, da' quali risultano quasi sempre de' versi ora fluidi, or concitati, ora splendidi; e se noi pure la sentiamo leggendo il greco con si diversa pronunzia, quanto più amabile doveva riescire all'orecchio de' Greci!

Inoltre, Omero impetrava grazia al suo lungo catalogo, eccitando co' soli nomi geografici reminiscenze, passioni e quadri a chi conosceva que' paesi, o vantava antenati che militarono nella guerra di Troja, o sapeva le tradizioni religiose ed eroiche che il poeta accenna di fuga, ma che bastavano a chi venerava que' luoghi. Ma noi, tardissimi posteri e stranieri, nè istrutti, se non se incertamente, delle rovine di quella Grecia antichissima, moltissime delle quali perirono, dovremo a ogni nome nudo d'idee e di passioni annojarci; e peggio se trovando i nomi coacervati nella traduzione come nel testo, leggeremo versi necessariamente durissimi. — Anzi spesso que' nomi che conferiscono a uno splendido esametro, si ricusano finanche agli accenti del verso italiano; e, volere o non volere, se il traduttore non li divide con intarsiature e pleonasmi, non potrà mai verseggiarli.

Dionisio di Alicarnasso, che osservò con meraviglia come que' nomi ci ammalíano continuamente l'orecchio con la varietà dell' esametro produttore d'infinite armoniose combinazioni e con la secreta melodia della lingua, avrebbe vaticinato

<sup>1</sup> Questa preziosa dissertazioneella è inedila, ed è desunta anch'essa dai Mss. labronici.

di noi con pietà, se avesse potuto mai prevedere quanti traduttori tormenterebbero sè medesimi, il poeta e l'Italia con lingua invero assai splendida e musicale ed ardita, ma necessitosa di metafore per non parere triviale. Nondimeno, triviale a ogni modo malgrado gli ornati, se il poeta non ne inventa de'nuovi, tanto gli antichi suoi proprii son fatti comuni dall'abuso di tanti facitori di versi; e ritrosa alle novità in chiunque non ha l'ardire di dominarla e la precauzione insieme di non travisarla; e finalmente invasa da una setta di grammatici che abborrono le novità, da un altra ancor più severa che non pregia se non gli arcaismi, e da una terza, opposta a queste due, che adonesta la sua ignoranza con certi canoni generali che ammettono i barbarismi.

Di più, la nostra lingua è mancante delle dilicate aspirazioni delle vocali greche, e delle tenuissime consonanti X,  $\Theta$ , Z, alle quali dobbiamo supplire con la c, la t e la z, durissime; e per giunta di guai, non abbiamo in nostro potere nè brevi, nè lunghe, nè prosodia distintissima, ma i pochi accenti del nostro misero semiverso. E pazienza, se tutti quei nomi, lacerando l'orecchio e faticando la pronunzia degl' Italiani, si lasciassero almeno verseggiare nell'ordine geografico che piacque ad Omero! ma il traduttore è alle volte costretto, nè forza umana può esimernelo, o a traslocare le città dall'ordine delle loro sedi per dare agli accenti del verso i loro luoghi, o a corredare di epiteti i nomi delle tribù, de' paesi e de' capitani, per provvedere così all'armonia con intarsiature di vocaboli intrusi.

Facilissimo è il primo de'due compensi; ma perciò appunto lo stimai abbjetto ed irreligioso, dacchè scompigliava la descrizione del più antico geografo, ammirato da tutti gli altri per esattissimo. E se alle volte que' nomi si adattavano nel verso all'ordine antico, ora lo scontro delle troppe consonanti, ed ora l'iato delle troppe vocali, e sempre la stranezza di que' nomi ni contendevano fin anche quell'armonia che i poveri poeti sentono da sè soli ne' proprii versi, benche sappiano che saranno lodati da pochi. Perciò mi appigliai al secondo compenso; perchè oltre l'aspra difficoltà di arricchire d'ornamenti un poeta dov'egli volle farne senza, s'aggiunge il pericolo che

siano tutti o in gran parte inesatti, e tali che non sarebbero mai venuti in mente ad Omero, ne a veruno di quell'età. Ne il metodo da me adottato negli altri luoghi d'Omero, e giustificato, spero, nella mia lettera al signor abate Biamonti, potea suffragarmi. Ove i vocaboli déstino idee note e connesse, lo scrittore che traducendo non rinunzia, come scrive il cavaliere Pindemonte, alla sua naturale facoltà di poeta (e chi l'ha sentita non può, se non torna stupido, rinnegarla), ha per principale dovere di piacere a'suoi concittadini, ed ha, per conseguenza, diritto di usare de' mezzi che più efficacemente tendono a questo scopo. Può dunque nobilitare con la frase il pensiero che tradotto letteralmente sarebbe triviale; può concentrarlo perchè spicchi più energico, ed allargarlo per dargli chiarezza, e scomporre l'ordine delle sue minime parti, onde disegnarlo poscia in un tutto, diverso per l'ossatura letterale, ma simile per l'effetto poetico al testo. Ma nel Catalogo omerico le idee de' nomi sono per lo più slegate ed ignote; e non riesce allargarle per imagini e ispirazioni che tu ricavi dal testo, bensi per sentimenti e induzioni, e quel che è peggio, per fatti (senza de'quali la poesia non somministra impressioni), e tutti inventati da te.

Tuttavia m'appigliai coraggiosamente anche al partito di aggiungere i fatti, e le imagini, e le passioni che ne derivano. E per non avere rimorso d'ascrivere al poeta de fatti che contrastassero e con la sua età, e col suo stile, e con le idee che aveva dell' arte, mi studiai primamente di non aggiungere cosa che non fosse attestata dagli storici greci, e riferita a' tempi iliaci. Così, dove Omero nomina nudamente uno dopo l'altro i cinque capitani beozj, Peneleo, Leito, Clonio, Protenore e Arcesilao, io, a far un pajo di versi men tristi e che destino alcuna idea, ho dato al secondo capitano il titolo di avventuroso in guerra, perchè, secondo le tradizioni lasciate a noi da Pausania, Leito fu il solo che scampasse da quella guerra; e tornò in Grecia recando le ceneri de'suoi quattro compagni. E questa giustificazione basti per tanti altri simili innesti da me fatti sui nomi de' guerrieri e delle famiglie, che rammentano avvenimenti di que' tempi, o destano affetti; innesti tutti mici, ma

f Cièignota.

atti scrupolosamente attestati dall'autorità degli antichi. E ono stato ancora men sobrio intorno ai nomi de' paesi, ch' io olli non che distinguere, ma, per quanto io sapeva, dipingere. l'ho fatto più arditamente, dacchè il paesaggio è la pittura che, nalgrado i belli esempi di Dante, fu men coltivata nella nostra oesia; e tanto più è dilettevole, quanto più apparisce desunta al vero, ed ammaestra il lettore, conducendolo a viaggiare raidamente in tante e sì celebri terre. Può bensì darsi che gl' inesti miei accrescano le frondi della pianta primitiva; ma spero he il frutto non avrà sapore molto dissimile da quello che l'auore intendeva di dargli al suo tempo. E però, dopo avere da ausania, da Strabone e da altri Latini imparato a conocere que' luoghi, quali, secondo le storie e le probabilità, doevano essere stati a' tempi d' Omero, mi sono richiamato alla nente i paesi montuosi, paludosi e marittimi da me stesso veuti. E perche la natura ha gli stessi aspetti generali nelle sue arietà, e le minime differenze locali, come di pochissimo efetto, son più notabili da' naturalisti che da' poeti, ho tentato di nimare un luogo a me noto soltanto di nome colle prospettive i selve, o di monti, o di spiagge d'altro luogo da me veduto osservato, Così, dove Omero nomina asciuttamente Taumasia, Livio la descrive mirabilmente, io ricordandomi delle piaure Piemontesi mentre scendeva dalle Alpi, scrissi:

> il piano Che in Taumasia confondesi col cielo.

lcuna volta mi sono giovato della induzione. Ad Omero bastò i nominare *Ormenio*. Strabone lo collocò sotto il Pelio selvoso, dietro al golfo di Pegasa; ed io tentai dar vita a questa esatta la fredda topografia, perchè il lettore lo vedesse da sè:

Ormenio vede Pender negra dal Pelio la foresta, E il mare da lontano ode in burrasca.

'entai anche di far sentire gli effetti ch'io aveva provati all'aspeto de' fenomeni naturali; e due città de' Focesi, anch' esse acennate appena nel testo, essendo insigni l'una per un torrente precipitoso, l'altra pel continuo predominio de'venti, tradussi:

E chi mirò imperterrito i torrenti Di Panopéa versare onde e macigni, E udì in Anemoréa Borea fremente.

E così sempre a tutto potere, cercando la verità negli storici, la pittura nella somigliante natura e la varietà nell'arte.

S' io avessi fatto il viaggio nella Grecia descritta da Omero e veduti que' luoghi, son certo che, così deserti come pur sono, e trasfigurati dalla onnipotenza del tempo, m'avrebbero pur ajutato a tradurre men male. E per prova della mia certezza ho quei versi dove Omero parla del regno di Ulisse, che a me toccò di vedere isola per isola nella mia fanciullezza. Leggono tutti che Ulisse era seguitato da quelli che abitavano l'Epiro, e la terraferma opposta all'Epiro; e così va letto, ma non va inteso cosi. L'Epiro fu posseduto a que' tempi da ben altri re più possenti d'Ulisse, il quale appena poteva armare dodici navi: aveva bensi giurisdizione sopra quella parte del littorale d'Epiro che guarda Leucade. Ora, siccome in tutti i luoghi del mondo ove le comunicazioni fra quei d'un medesimo regno riescono malagevoli per la distanza o per la barbarie, e specialmente in quel paese, anche al di d'oggi gli abitatori della spiaggia hanno arti e vita ed aspetto dissimile dagli abitatori mediterranei, ed hanno, per l'opportunità del commercio e la somiglianza del vivere e de' costumi, società con gl'isolani vi cini, così io tradussi:

> E quei di Samo, e chi tendea le reti Sulla spiaggia d' Epiro.

E l'arte misera del pescare più che verun altra ho voluto assegnare a quelle genti, use a'lunghi disagi della marina, qual' sono descritte nell'Odissea.

Gli eruditi vedranno se gl'innesti fatti arditamente de me sono scrupolosamente, com'io credo, desunti dagli autor degni di fede che trattano del secolo omerico. E dove in cidavessi sbagliato, son certo che me ne avvertiranno (e non im porta de'modi); ed io continuerò a ravvedermi senza adontarmene. — Se poi taluno m'apponesse la fedeltà del Salvini, gli mostrerò infiniti passi ne'quali, senza parere, frappone an ch'egli al suo testo molte rappezzature forse men necessarie

delle mie. Cosi l'unica voce *Sminteo*, titolo solenne in Tenedo a Febo, è parafrasata da quel fedelissimo, verseggiando una chiosa di antico scoliaste:

Che de' topi il diluvio distruggesti, Peste de' nostri campi, e però Sminteo Da noi se' detto. <sup>4</sup>

Se non che una Dama allegò un altro scoliaste, e più antico, provando che Apollo non era stato distruttore, bensi protettore de' topi: su di che non ardisco fare da mediatore, e tocca alle Accademie di comporre la lite fra la Dama e l'abate Salvini, e di ricavare i documenti opportuni o dalle reliquie de' marmi, o da qualche etimologia, o da codici men rosi da' figli della terra, protetti o distrutti da Apollo Sminteo. Or mentr' esse con queste notizie ammaestreranno il genere umano, io non poendo giovarmene nella mia versione, le abbandono a' futuri, e m'appiglio soltanto a quelle notizie che conferiscono a dipingere imagini, e a destare passioni.

Pochi viventi possono leggere l' Iliade corredandola con la oro memoria delle nozioni probabili che lessero di quei tempi; ed a' soli pochissimi viaggiatori, i quali hanno visitato apposiamente la Grecia, è dato di udire con piacere i nudi nomi de' luoghi di cui, se non altro, venerarono le reliquie. Nè io presumo di tradurre per essi. — Ma chi non sente che la dilicatissima voluttà che nutre l'ingegno di chi legge i poeti deriva dall' esercizio del cuore, e dall'utile che, quasi senza avvedersene, ne ha l'intelletto, e dal predominio del Genio poetico sull'immaginazione e su i sensi? Dove l'intelletto, il cuore, l'immaginazione e l'orecchio sono dilettati contemporaneamente, l'arte non può andare più in là: dove non si può istruire, bisogna almeno dilettare; e dove non si fa nè l'uno nè l'altro, lo scrittore è costituito reo convinto di noja sentita e data; e, malgrado le teorie allegate, e le giustificazioni, e le difese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi qui dietro a pag. 338 la nota del Foscolo al verso 49 della sua versione del Libro 1. [F. 8. 0]

<sup>2</sup> Secondo un antico poeta, i Cretesi emigrando nella Troade interrogarono l'oracolo, e udirono per risposta: a Domiciliatevi dove i figit della terra v'assatiranco. » E furono in Tenedo assatiti da una masanda di topi cho divorarono a un tratto tutto il cuojo del loro seudi. Però i topi furono da'sacerdott, interpreti dell'oracolo, considerati di buon augorio, e ringraziati dalla nuova colonia, che eresso tempjo statue ad Apollo con un topo a'suoi piedi; onde fu detto Sminto da nna delle tante voci greche che vogliono dir topo. F.

de'suoi dotti avvocati, l'universalità de'lettori per proprio diritto lo giudica sommariamente, e lo condanna al disprezzo. Però al Gravina, legislatore in Italia dell'arte nostra, le luminose teorie non bastarono nè a redimere dalla condanna L'Italia liberata da' Goti, nè a scemare la fama del Tasso, che il legislatore avrebbe volentieri sacrificato in espiazione al genio del Trissino.

E appunto nel catalogo delle navi e nella rassegna degli eserciti il poeta greco toccò l'apice dell'arte; e a'suoi traduttori, ove non s'ingegnino d'ajutarsi, lasciò per frutto della loro fedeltà religiosa il disprezzo. — Ond'io, considerate tante difficoltà, e le differenze fra i mezzi conceduti al poeta greco e negati a'suoi traduttori, io, se fossi accademico, tenterei di persuadere i miei dottissimi confratelli a proporre la soluzione in pratica di questo problema: « Tradurre il Catalogo delle » navi omeriche in guisa che la versione produca in tutti i let-» tori l'effetto poetico che il testo ottiene da que' pochi che, » sentendo l'armonia de'versi greci e l'evidenza de'voca-» boli, e avendo visitata la Grecia, e sapendo quanto si può » sapere delle antichità greche e trojane, possono ad ogni » verso, senza raffreddar la lettura con vocabolarj, commenti » e postille, aggiungere di memoria le idee concomitanti che » fanno splendido e ricco ogni nome di quel Catalogo. »

Parmi che questo esperimento costringerebbe la Gioventu ad avvedersi, che, a fare intendere il poeta, bisogna provvedersi della scienza esatta de'fatti, e dell' arte di presentarli disegnati e coloriti, e spesso anche scolpiti, alla fantasia de' lettori, per quanto que'fatti sieno aridissimi e somiglianti nojosamente fra loro; e conoscere si profondamente la lingua da poterla dominare, senza la timidità che vien sempre dal non sapere, e senza la licenza che è figlia del troppo presumere.

Or io, non avendo voce in verun' Accademia ne tanto da promettere premii, ho tentato d'indurre la Gioventù coll'esempio ad un esperimento che quanto è più disastroso, tanto più riesce utile all'arte, perche costringe a studiare il Vero non solo ne'libri, ma nella Natura.

25

## DEL LIBRO SECONDO DELL'ILIADE.

Tutti i Numi e i guerrieri alla qu'iete Davan l'intera notte. Unico Giove Alle lusinghe non cedea del sonno. Vigilava pensoso onde far lieto Di gloria Achille, perseguendo i Greci. 5 Piacquegli alfin di visitare Atride Col malefico Sogno; e a' piedi suoi Chiamò il fallace messaggero, e: Or vola, Disse, o perfido Sogno, ove frequenti Son l'argoliche navi; e fra' silenzj 10 Del padiglion che Agamennóne alberga Ti mesci, e adempi esatto ogni mio cenno. Di'che s'armi, e alla pugna ordini tutte Le chiomate sue genti: or fien prostrate Le torri, e schiuse l'ampie vie di Troja, 45 Dacchė più omai negl'immortali alberghi Non discordan gli Dei. Giuno implorando Vi s' interpose : sta sovr' Ilio il Fato.

Quel si parte, e lievissimo sorvola
Sulle turbe sopite, e insidia l'alta
Tenda nell'ora in che più molle il sonno
Per le membra del re serpe diffuso.
E sovra il capo gli pendea, parlando
Come Nestore fosse, il nobil veglio
Che Agamennone avea più ch'altri in pregio:

Dunque, o figlio d'Atreo, si a lungo dormi?
Troppa al sonno è la notte a chi presiede
A'supremi consigli, ed ha in sua cura
Popoli e regi, e affretta ardui disegni.
Attendi a me; nunzio son io di Giove: 50
Sublime ei siede, e a te propizio inchina.
Or t'arma, e tutti arma gli Achei: dischiusa
Troja ti fia: Giuno intercesse, e i Numi

<sup>1</sup> Questa versione è affatto inedita, ed è stata desunta dai Mss. labronici. [F. S. O ]

40

- 45

50

55

60

65

70

Concordi abbatteran d'Ilio gli altari : Ne i miei detti ti fuggano col sonno.

E svania per le cieche aure confuso, Vinto di grata illusion lasciando Lui che già certo il non-futuro evento Spera, e in quel giorno il sacro Ilio distrutto. Misero! non vedea come il Tonante Maturava i destini; e quanto pianto E quanto sangue di continua guerra Dovean pagare al ciel Teueri ed Achei.

Gli fuggi 'l sonno; e tuttavia d' intorno Quella celeste vision gli errava. Balzò in piedi e ristette; e si precinse D' intatta fin allor tunica molle, E un gran pallio sovr' essa ampio diffuse : Vaghi calzari a' piè si strinse: il brando Diede sospeso agli omeri, stellato Di argentee borchie; e ad avviarsi al campo, Lo scettro si togliea sacro, immortale De' padri suoi. E già d' Olimpo al balzo L'Aurora, amabil Dea, lieta salia Al coro degli Dei nunzia del sole. E degli araldi la canora voce, Come il sire imponea, per le sopite Tende eccheggiava a congregar gli Achei; Mentr' esso, Atride, alla nestorea nave, Con pochi ottimi Eroi padri dell'oste, Si strinse a ordir disegno astuto; e disse:

M' udite, amici. A me dall' alto un sogno Nella quïete della notte apparve:
Vidi il tuo volto, o Nestore divino,
L' alta presenza e il portamento; e tue
Parean le voci, e mi dicean: Re d' Argo,
Non se' tu il figlio del guerriero Atreo?
Non hai la somma de' consigli, e guidi
Popoli e regi, e a grande impresa aspiri?
E lento dormi tutta notte il sonno?
M' odi: Giove m' invia, che dal suo trono

A te volge il pensier. Rivesti l'armi,
Arma tutti gli Achei. Giuno a concordia
Trasse i Celesti. Uno è il consiglio: a Troja
Funestamente l'alba ultima sorge.
Tu serba in cor le mie parole. — E sparve;
Nè più calma soave ebbi di sonno.
Ma e come, s'oggi hanno alla patria il core,
Dite, come indurrem tutti alla pugna?
Li tenterò quanto conviensi; io primo
Esorterò: Date le vele al mare.
Ma voi, re tutti, ognun di voi l'impero
Usi e il consiglio, e vieti a' suoi la fuga.

Tacque e s'assise. E il regnator di Pilo In piè levosse, e il suo consiglio aperse: 85 Compagni miei, re de' guerrieri, or questa, S' altri chiunque degli Achei venisse A rivelarla, vision mentita Parrebbe, e avremmo il consigliere a sdegno. Ma la vide e narrò l'unico sire 90 Che su tutti onoriam. Dunque a ogni modo Date l'armi agli Achei, date l'ardire. -E si partia primiero; e lo seguiéno, Concordi al detto del supremo Atride, Gli altri duci scettrati; ed era il lito 95 Denso di moltitudini accorrenti.

Come dai fori d'alvear petroso
Le schiatte delle vaghe api prorompono,
E più e più succedenti invide ronzano
A far lunghi di sè äerei grappoli;
Sovra i fiori d'april vanno aliando,
E qua e là s'accampano a drappelli;
Così e tante le genti, e dalle dense
Navi, e da mille padiglion remoti
A frotte s'accalcavano. Per mezzo
La Fama, del Tonante ignea ministra,
Gía trascorrendo, e ne incitava i passi.

Né fur pria congregati, e la campagna Tutta quanta di popolo ondeggiava, 100

105

120

150

140

Tumultuava l'assemblea confusa,
Fremea 'l ciel di clamori, alle sedenti
Turbe immense gemea sotto la terra.
Pur nove araldi proteudean gli scettri
A voce alta intimando: Udite i regi;
Modo al tumulto, o irriverenti! Udite,
Di Giove udite, o popolo, gli alunni.
Ouando alfin si quetaro, e intorno assisi

Pendeano intenti, Agamennón sorgea,
E lo scettro reggea santo de' padri.
Scettro, fatica di Vulcano in dono
All' Olimpio Signor, che ne fe lieto
Poscia Mercurio ambasciador celeste;
Finchè all' ospite Dio piacque d'ornarne
La reggia d'Argo, e a Pelope il commise,
Pelope ardito agitator di cocchi:
Quel ne insigniva Atreo duce di guerre,
Che morendo il lasciò, nobil retaggio,
A quel di paschi e d'infinita greggia
Ricco Tieste: da costui l'ottenne
Agamennón che lo stendesse a molte
Isole, e all'indivisa Argo regnasse.
Or nella destra il sostenea, parlando:

Commilitoni, Eroi, figli di Marte, Dánai! Me il Padre degli Dei travolse In sciagurata impresa, ei che col cennc Di sua fronte immortal mi promettea Che tornerei trionfator; e or veggio Come inclemente mi delude! Ei vuole Ch'io, dopo tanto popolo perduto, Mi parta infame: e sia! se così giova All'alto re, che già prostrò di molte Città le rôcche, e molte, onnipotente Fulminator, ne crollerà. Ma trista, Ma vergognando rivedrà noi tutti La patria. Udranno i popoli futuri Come a lungo pugnò tanto e si forte Esercito d'Achei, nè della guerra

| Vide l' evento. E contro a quanti? un rado     |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Stuol di nemici; e si nol viuse. E invero,     |     |
| Se (giurando amistà Teucri ed Achei,           | 150 |
| Pur ne giovasse annoverarci entrambi)          |     |
| Noi per decurie, e a' nostri dieci un solo     |     |
| Figlio di Troja ministrasse il vino,           |     |
| Molte decurie bramerian coppiere:              |     |
| Tanto cred' io men numerosi i fidi             | 155 |
| Guerrier di Priamo. Ma i possenti ajuti        |     |
| Ch' ei pur ottien d'eserciti alleati           |     |
| Mi fanno inciampo; e, per desio ch'io n'abbia, |     |
| Non posso ancor darvi espugnata, e aprirvi     |     |
| La ricca reggia sua. Vedo già nove             | 160 |
| Interi del gran Giove anni fuggiti,            |     |
| Fracide vedo omai le sarte, e i fianchi        |     |
| Delle navi corrosi; e forse stanno             |     |
| Le donne nostre e gl'inesperti figli           |     |
| D' ora in ora più certi a rivederne            | 165 |
| Vittoriosi della sacra impresa;                |     |
| E noi compiuta non l'abbiamo. — Or tutti       |     |
| Dunque assentite al parer mio: fuggiamo        |     |
| Tutti alla patria, nė più mai si speri         |     |
| Ch' Ilio predato dagli Achei rovini.           | 170 |
| Disse, e forte ne' petti il cor commosse       |     |
| Al volgo ignaro del pensier de' regi.          |     |
| E sommoveasi l'assemblea, siccome              |     |
| L'Icario mare, allorche Noto ed Euro           |     |
| Sprigionansi dai nugoli di Giove,              | 175 |
| Risorge, e a vorticose onde si volve.          |     |
| Poi, come sovra un campo alto di biade         |     |
| Zeffiro passa imperioso, e curva               |     |
| Tutte a un lato densissime le spighe;          |     |
| Così tutti si muovono, e con urlo              | 180 |
| Guerrier gli Achei precipitano al lito.        |     |
| S'annebbia il ciel d'errante ombra di polve:   |     |
| L'un l'altro istiga a invadere i navigli,      |     |
| E respingerli al mare: un le sentine           |     |
| Purga: chi afferra i remi e chi alle sarte     | 485 |

Accorre; altri sottratte han le carene Alle palanche: assordan l'acr di grida, Giubilando che riedono a' lor figli.

Allora al tutto si partian gli Achei
Anzi il tempo fatal, se non che Giuno:
Ahi, che vegg' io! gridò a Minerva. I Greci
Per tanto mare fuggiran da Troja?
E a Troja Elena resta! e invendicati
Fien tanti eroi spenti per lei dal sacro
Argivo suol lontani? Oh vola, o Dea,
Vinci co' detti lusinghieri ogni uomo:
Vedi già pronte per fuggir le navi!

190

195

215

220

Udi Palla, e venia lieve da' balzi Luminosi d' Olimpo, e percorreva Tutto ad un tempo col ceruleo sguardo L'argivo campo. E vide starsi Ulisse Presso alla nave sua; nè la smovea, Ma dal cordoglio altissimo confuso Gemeva; e intese della Dea la voce:

Che stai? Fuggono i Greci; e Troja esulta 205 Già del trionfo, e d' Elena, e di tanti Dánai sepolti per l' Idea campagna! Non indugiarti, o figlio di Laerte: Opra il consiglio; o vedrai tosto i remi Agitarsi, e le vele alte sull' onda. 210

Disse; e l'Eroe senti presente il Nume. Spiccasi velocissimo, e abbandona Il pallio a terra. Gliel raccolse, e dietro A' suoi passi affrettavasi Euribáte, Banditore Itacense. Al re de' regi Appresentossi Ulisse, e da lui tolto Quel glorïoso scettro, iva per l' oste E le navi aggirandosi, e dovunque Prence vedeva, o nobile mortale, L'affrontava cortese, e al proprio avviso Col blando favellar lo suadea:

O bennato! e paventi? o con l'imbelle Turba vaneggi? Deh! ti riconsiglia,

| ILIADE, LIBRO SECONDO.                         | 577 |
|------------------------------------------------|-----|
| Deh! rattieni il tuo popolo. Mal nota          |     |
| T'è la mente d'Atride. Oggi non tutti          | 225 |
| L'intendimento delle sue parole                |     |
| Avvisammo in congresso: il cor de' Greci       |     |
| Esplora, e intanto a vendicar s'accinge        |     |
| La spergiurata fede; a vendicarla              |     |
| Per l'error tuo su' figli degli Achei.         | 250 |
| Nol provocar; chè prepossente è l'ira          |     |
| Di sommo re: Giove la gloria, e Giove          |     |
| Gli diè l'arti a regnar, Giove il favore.      |     |
| Poi, s' alcun tristo della plebe intende       |     |
| Vociferare, accorre, e dello scettro           | 255 |
| Autorevole il batte, e l'ammonisce:            |     |
| Ti racqueta, o malnato! e chi t' ascolta       |     |
| Mai ne' consigli, o chi ti loda in armi?       |     |
| A' tuoi migliori ad obbedire attendi.          |     |
| Vogliam qui tutti noi far da regnanti?         | 240 |
| Pessima, o stolto! è signoria di molti.        |     |
| Sia duce un solo, un solo re; quell' uno       |     |
| Cui dall' Olimpo il Fulminante e scettro       |     |
| Consente e leggi a dominar su gli altri.       |     |
| Così l'eroe signoreggiava il campo;            | 245 |
| E quei tornando si premean com' onde           |     |
| Che all' alta spiaggia Borea rispinge          |     |
| A illuvïarla, e il pelago ne mugge.            |     |
| Già ognun si contenca queto al suo loco:       |     |
| Solo Tersite arringator dirotto                | 250 |
| Imperversava. Era costui di ciance             |     |
| Acre e di motti a contradire a' regi           |     |
| Indegnamente, e a provocar maligno             |     |
| Con sue beffe l'esercito alle risa.            |     |
| Laido guerriero, obliquo d'occhi e zoppo,      | 255 |
| Con le spalle connesse al petto in arco,       |     |
| Di pel raro sul capo, e il capo aguzzo,        |     |
| Venne d' Ilio all' impresa; e più che d'altri, |     |
| Abborritor d'Achille era e d'Ulisse,           |     |
| E feroce a dileggi. E, come il core            | 200 |
| Vide de' Greci corruccioso al sire             |     |

Pel vietato ritorno, ei del suo lungo Boato imprese ad assalir l'eccelso Agamennóne, e rinfacciarlo ardito:

Che piangi, Atride? Or che più brami? Hai tende 265 Con dovizia di bronzi, e d'ogni terra Vinta da noi figli d' Achei t' eleggi . Vergini e donne, e ti doniam le belle. Pur fame hai d'oro tuttavia? Ti tarda Che talun d' Ilio corra, e tel profonda A ricomprarsi il figliuol suo prigione Mio di battaglia, o d'altri? O d'altri anch'oggi Una schiava t' invoglia a nuove nozze Dove alcun non ti veggia? E si d'esempi E di danni sarai padre agli Achei? Imbelli! Achive, non Achei! malnati Vituperi, a che stiam? Navi son queste; Torniamci a casa: abbiasi Troja ei solo: Qui si divori ogni tesoro, e veggia Se sì o no può senza noi far prede. Anche del figlio di Peleo, ben altra Lancia che Atride, si rapi la donna Sua conquista di guerre, e il paga d'onta. Ma ben gli sta, se non ha bile Achille A far vendetta; ed è vil fallo, Atride, Dell' indolente, se più regni e insulti.

270

275

980

285

230

295

E più acerbo insanía; ma gli sta sopra La minaccia d' Ulisse, e tutti in viso Gli figge gli occhi biecamente, e grida: Cessa, eterno orator, gli alti clamori, Alti, ma vani a sbigottire i prenci; E a te fra quanti fur seguaci in questo Campo agli Atridi, a te stolto e impotente Ad ogni impresa, mal si sta l'audace Ciarlar di regi, e il malignarli, e i vili Tuoi schiamazzi alla fuga. Oscuro è il fine Di tanta guerra; e chi sa dir se il cielo Propizio o irato or ne rimandi in Argo? Sol quei doni, o maligno, onde cortesi

| ILIADE, LIBRO SECONDO.                                                                                                                                                                                                                                                | 579 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fann' omaggio i guerrieri al re supremo<br>Ti son veleno all' anima; e tu mordi.<br>Or odi pur ch' io non minaccio indarno:<br>Fa che mai d' oggi innanzi io non ti colga<br>A imperversare; o più non mi si regga                                                    | 300 |
| Questo capo sugli omeri, nè Ulisse<br>Genitor di Telemaco s'appelli,<br>S'io non t'afferro, e non divesto ignudo<br>Quest'osceno tuo corpo, e non ti caccio,<br>Rivestito di lividi e di piaghe,                                                                      | 505 |
| Dall' adunanze a urlar dentro le navi.  E fra 'l parlar gli ripetea sul tergo ' Lo scettro grave d'oro a spessi colpi, E sulle spalle: ei si torcea, piovendo Lagrime calde; e livido la schiena                                                                      | 310 |
| Di bolle e sangue, s'accosciò atterrito;<br>E si tergea le lagrime dal viso,<br>Sogguardando gli Achei tristo e maligno.<br>L'oste che udialo irata, or in vederlo,<br>Ride popolarmente; e l'un vicino                                                               | 315 |
| Fea cenno all'altro, e gli dicea: Ve! mille<br>Gran cose Ulisse ha fatto: e'ne diè spesso<br>Buoni pareri, e n'è maestro in arme;<br>Ma veramente oggi agli Achei fu prode:<br>Far che in congresso il ciurmador non fiati,<br>È la più bella impresa! or si che muta | 350 |
| Fia quella rabbia, e avrà rispetto a' prenci.  Mentre che si dicean, videro Ulisse Levarsi, accinto a perorar, tenendo L'aureo scettro. Minerva eragli al fianco Trasfigurata a imagine d'araldo;                                                                     | 325 |
| E intimava silenzio all' assemblea,<br>Si che da' seggi prossimi agli estremi<br>Suonasse intera dell' Eroe la voce,<br>E seco in mente ne librasse ogn' uomo<br>Le prudenti parole. Ei favellava:                                                                    | 330 |

 $<sup>^{1}</sup>$  Fra le numerose va ianti di questo pa so abbiamo se llo quella indicata colle parele ultima e non brne, »  $\{\epsilon,s,o\}$ 

Atride, re de' popoli, gli Achei Voglion che il mondo dell' obbrobrio tuo Risuoni, e ti rinnegano la fede Giurata allor che ti scegliean gridando: O Argo! i campi tuoi lieti a' destrieri 5:0 Non rivedrem se prima Ilio non cade. Or odi invece un compianto, un lamento; Vedili fantolini e vedovelle Domandarsi l'un l'altro: or chi ne guida, Or come, or quando, a' tetti nostri? - Oh Greci! Turpe è il tornarsi e dir : « nulla s' è fatto ; » 345 Benché grave a me pare anche il desio Di chi un sol mese lungi dalla moglie, Impedito dal mar, chiuso da' nembi, Alberga a mezzo verno in una nave. E tal vita è la nostra: io non v'accuso 350 Se la vi duol, chè da nov' anni omai La penate. Ma pur, quanto più molto Tempo e sudor nell'opera si spende, Tanto più turpe è il dir: « nulla s' è fatto; » E tornarsi a man vote. Or voi da forti 355 Tollerate, o compagni, e dimorate Oui tanto almen che Dio ne rassicuri Se vero o falso presagía Calcante. Chi'nol rimembra? e voi quanti la Parca D' indi in qua non rapio, siete pur tutti 560 Testimoni del dì, quando le navi Preste a portar a Priamo la sciagura, Stavano tutte in Aulide raccolte: Parmi ieri o l'altr'ier! noi sovra l'are, Del bel platano all'ombre ove d'un fonte Zampillavan le vergini sorgenti, Guidavám sacra l'ecatombe, e i voti Agl' Immortali; e ne atterri un portento. Chè da piè dell'altar orrido un drago, Creatura di Giove, usci repente. 370 Sanguigno a squamme il tergo; e al sommo ramo Del platano, e alle fronde ove nudriva

| ILIADE, LIBRO SECONDO.                                                        | 581 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tenerelli una passera i suoi nati,                                            |     |
| Truculento scagliossi a divorarli.                                            |     |
| Ei pigolavan flebili; e gli udia,                                             | 375 |
| E volava gemendo e rivolava                                                   |     |
| La madre attorno, e i suoi figli piangea:                                     |     |
| Quel le arronciglia un' ala, e divorato                                       |     |
| Ch' ebbe la prole, divorò la madre.                                           |     |
| Ma del prodigio operator svelossi                                             | 380 |
| Giove, che il drago agli occhi nostri in sasso                                |     |
| Tramutò. Taciturni, esterrefatti                                              |     |
| Ammirando il portento, ad espiarlo                                            |     |
| Ferivám l'ecatombe. Allor Calcante                                            |     |
| Vaticinava: A che guardate muti,                                              | 385 |
| O figli degli Achei? disse il Profeta.                                        |     |
| Dal provvidente Iddio viene si grande                                         |     |
| Presagio e tardo; e tardo fia l'evento,                                       |     |
| E la gloria immortale. Otto consunse<br>Passeri il drago, ed ultima la madre: | 500 |
| Guerreggerem per nove anni la guerra;                                         | 200 |
| Al decimo vedrete Ilio distrutto. —                                           |     |
| Or s' adempion que' detti; e non vogliate                                     |     |
| Abbandonar l'impresa, or che a' Trojani                                       |     |
| L'anno sovrasta, e il valor vostro, e il Fato.                                | 595 |
| Tacque. E gli Achei levarono un altissim                                      |     |
| Grido esaltando Ulisse: orrendo un eco                                        |     |
| Al frastuone del plauso delle turbe                                           |     |
| Di qua di là rimandayan le navi.                                              |     |
| Quando il canuto regnator di Pilo                                             |     |
| Venerabile surse: Oh! gli è pur vero,                                         | 400 |
| Disse: voi gareggiate oggi a clamori,                                         |     |
| Quasi inetti fanciulli in cui pensiero                                        |     |
| Non è d'armi e d'onore. Or dove i patti                                       |     |
| E i giuramenti, ove n'andranno? E tanti                                       |     |
| Consigli e cure degli Eroi fien vano                                          | 405 |
| Fumo di fiamma! e vani libamenti                                              |     |
| Santificaro l'alleanza! e vana                                                |     |
| N' affidò tutti fino ad or la sacra                                           |     |
| Religion delle congiunte destre!                                              |     |
|                                                                               |     |

Nè vi crediate di trovar, per lungo 410 Spender d'ore e di detti in parlamento, Partito onesto mai. Tu, Agamennóne, Tienti al santo proposto: imponi a' Greci Da capitano armi ed assalti, e lascia Intristir uno o due che, segregati 415 Senza lor pro da noi, stan ruminando Come farne fuggir pria che palesi Se verace o ingannevole promise L'imperator d'Olimpo. E fu verace Certo il di che salirono gli Achei 420 Le navi, a funestare Ilio di stragi E dell'ultimo di, chè allora a destra Folgorò il Padre dalle nubi, e arrise Col fausto augurio al venir nostro. Un solo Dunque di voi non si ripenta, innanzi 425 Che, signor della moglie d'un Trojano, La rapina non vendichi e l'angosce D' Elena Argiva. E se in taluno è tanta L'impazienza della patria terra, Tocchi la nave, e lo daremo all' Orco. 450 Or tu che a tanto esercito provvedi, Teco, o Re, ti consiglia, e intendi gli altri, E me; nè lieve t'esporrò un avviso. Schiera l'oste a tribù, scevrala a schiatte Si che da schiatta a schiatta emulo e amico, 455 E da tribù a tribù corra l'ajuto. Se questo imponi e ognun l'adempie, ognuno Farà l'estremo delle proprie forze. D' ogni stuol, d' ogni re forte o dappoco Ti chiarirai; ti chiarirai se Troja 440 N'è contesa dai Numi, o dalla poca Nostr' arte in guerra e codardia di schiere. Rispose Atride: Qual di noi qui t'ode, Tu d'eloquenza, o generoso vecchio, Tu di mente l'avanzi. Oh! se m'aveste, 445

O Giove Padre, e tu Minerva, e Apollo, Dieci si fatti consiglieri in guerra

| ILIADE, LIBRO SECONDO.                                                                | 585  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Concesso, in Troja or mi starei; le nostre<br>Mani vedrei spiantar l'aspre sue torri! |      |
| Ma Dio raggrava i miei travagli, e volle<br>Tentarmi a vane liti, e ch' io venissi    | 450  |
| Per la fanciulla con Achille a gara Di nemiche parole; e ch' io primiero              |      |
| Lo provocassi! — Ma non pria saremo<br>Di conforme voler, Ilio fia raso.              | 42.7 |
| Intanto noi l'assaliremo. Or tutti                                                    | 455  |
| Ite alle cene; e v'agguerrite: ognuno                                                 |      |
| Ben l'asta affili; ognuno il proprio scudo                                            |      |
| Ben armi ; ognun da tutte parti esplori                                               |      |
| Bene il suo cocchio, e mediti l'assalto.                                              | 460  |
| Date larga la biada a' palafreni.                                                     |      |
| Oggi, quanto avrem sole, oggi di Marte                                                |      |
| Cimenterem le sorti; e senza posa,                                                    |      |
| Senza respiro, se non vien la notte                                                   |      |
| A versar le sue tenebre fra l'armi.                                                   | 465  |
| S' affanneranno i petti entro gli usberghi                                            |      |
| Ardenti; suderanno elmi e bracciali;                                                  |      |
| Le mani sentiran grave la spada:                                                      |      |
| Strascineran fumando i corridori                                                      |      |
| Sanguinose le bighe. E chi alle navi                                                  | 470  |
| Starsi vedrò, non fuggirà che pasto                                                   |      |
| Non sia di cani e d'avvoltoi. — Si disse;                                             |      |
| E gli Argivi acclamarono, e correa                                                    |      |
| Lungo la spiaggia un fragor come d'onda                                               |      |
| Che, se Noto imperversa, urta una rupe                                                | 475  |
| Prominente ove il mare unqua non tace;                                                |      |
| Ma come spiri or quinci or quindi il vento,                                           |      |
| Batton la rupe d'ogni parte i flutti.                                                 |      |
| E sorgean frettolosi, e per le navi                                                   |      |
| Sparsi, accendeano, e nelle tende i fuochi<br>Ad apprestar le cene; e ognuno offriva  | 480  |
| Sagrifici al suo Nume, deprecando                                                     |      |
| Dal proprio capo i perigli e le Parche.                                               |      |
| E Agamennón re della guerra, al Padre                                                 |      |
| Onnipotente degli Dei svenando                                                        | 4S5  |
| onarpotente degli Dei stellando                                                       | 400  |

Pingue un toro quinquenne, ostia solenne, Di tutta Grecia convitò i primati: Nestore primo, e Idomeneo scettrato, E l'uno e l'altro Ajace, e di Tideo Il figlio, e sesto il previdente Ulisse.

Ben Menelao dal proprio cor s' avvide Quante cure pendean sovra il fratello, E spontaneo sorvenne. Al toro intorno Fer di sè cerchio i sette regi, e muti Stavan versando il sacro farro e il sale; E in mezzo a loro Agamennóne orava:

Giove altissimo, massimo, che i nembi Commovi, e tu nel puro etere alberghi; Non cada il sol, non sorga ombra di notte S' a Priamo non avrò rasa la reggia, Date all'incendio le nemiche porte, E d'Ettore sul cor rotto l'usbergo, Intorno al suo cadavere prostrati Lasciando i suoi guerrier morder la terra.

Così pregava; e Giove il sacrificio Ben n'accogliea, ma il voto no, chè nuove Gli preparava angosce. Intanto i duci, Compiuti i preghi e i sacri riti, il collo In alto all' ostia torsero, e sgozzata La spogliàr della pelle. Le discisse Cosce ricoprîr d'adipe, sanguigni Brani sovr'esse accumulando: al fuoco Arserle di spaccate arbori; e diero Le pregustate viscere alla fiamma. Poi le altre parti ne' schidoni infisse Maturarono al fuoco; e tutte cose Sgombrate, e il rito già perfetto, a mensa Riposati s' assisero : nè l' esca Falliva ai re nel social convito. E sazio alfin di cibo e di beyanda Il desio, prese a dir Nestore antico:

Re de' guerrieri, glorïoso Atride, Non favelliamo al tempo omai, nè l'opra 490

495

500

505

515

510

| ILIADE, LIBRO SECONDO.                                                         | 585 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Si perda che alle mani Iddio ne porge.                                         |     |
| Sorgiamo; ed ogni araldo intorno mandi<br>Grido alle genti Achee di ripartirsi | 525 |
| Ciascuna innanzi alle sue navi. Andiamo                                        |     |
| Noi compagnia di regi, e facciam gara                                          |     |
| Che riveggano Marte. — E in piè levossi.                                       |     |
| Sorsero gli altri. E Agamennón: voi tutti                                      | 550 |
| Ite, adunate la battaglia, o araldi!                                           | 000 |
| Disse; e gli araldi a lunghissime grida                                        |     |
| Bandían battaglia. V' accorrean le turbe;                                      |     |
| E dal fianco d'Atride ivano i regi                                             |     |
| A farne schiere Sfolgorando il fiero                                           | 533 |
| Foco degli occhi azzurri iva Minerva                                           |     |
| Chiusa il petto nell' egida, che prezzo                                        |     |
| Non compra, e mai ne secoli ne morte                                           |     |
| Corromperanno. Avea pendenti in giro                                           |     |
| Cento fiocchi tutt' oro, inanellati                                            | 540 |
| Mirabilmente, ed ogni anello al prezzo                                         |     |
| Di cento buoi si adegua. Impetuosa                                             |     |
| Con quell' egida sua per le caterve                                            |     |
| Trapassava la vergine, e aggiungeva                                            |     |
| Ira e possa ai guerrieri, e impazienza                                         | 545 |
| D' indefesse battaglie; e chi i suoi figli                                     |     |
| Sospirò dianzi, or giubila all'assalto.                                        |     |
| Qual d'incendio che rade alle inaccesse                                        |     |
| Alpi de' monti un bosco, il lume sfolgora                                      |     |
| Lontano, si diffusa aura di luce                                               | 550 |
| Dal ferro delle mosse armi ondeggiava,                                         |     |
| Dal campo all' aër radïando e al sole.                                         |     |
| E col tripudio onde al Caistro a un tratto                                     |     |
| L'oche e le gru, da tutte parti, e i cigni                                     |     |
| Affrettan l'ali candide sul verde                                              | 555 |
| Prato d'Asio, e da' colli flessuosi                                            |     |
| Fan concento sui margini del fiume,                                            |     |
| Accampati a drapelli, e il prato è un suono;                                   |     |
| Si da tende e da navi allo Scamandro                                           |     |
| La spiaggia profondea giovani armati.                                          | 550 |
| Tremò 'l suolo a portar cavalli e turbe                                        |     |

Immense, e l'amenissima convalle Dello Scamandro n'ondeggiò coverta, Quasi d'erbe e di fior desti da Zefiro.

E quai densi ai pastor nembi di mosche Ombran l'ostel, se al rifiorir dell'anno Felice il latte sovrabbonda i vasi, Corron, ronzano, fervono; si ardenti, Ad Ilio infesti si accoglieano i Greci.

Ma come i mandriani, ove diversi Si confondano in uno alle pasture Larghi armenti di capre, ognuno adocchia I propri branchi e li ravvia; si ratto Scerne ogni duce i suoi, gli arma e gli schiera.

570

E cospicuo fra tutti Agamennóne
Nel capo e gli occhi simile al Tonante,
Nel cinto a Marte e nel petto a Nettuno,
Procedea, come vien massimo il toro
Che fra le accolte mandre unico regna.
Tanto quel di piacque all' Olimpio Dio
Magnificare Agamennón, ch'ei solo
Re di regnanti, e sommo Eroe sorgesse.

Muse d'Olimpo abitatrici! a tutto
Siete presenti, e, Dee, tutto sapete;
Mortali noi, di tutto ignari, appena
N'udiam la fama: or voi dunque mi dite
Chi fur de' Danai i capitani e i regi.
Non io potrei dar novero alle turbe
Immense, o nomi; non se dieci lingue,
E non se dieci avessi bocche, e tempra
Ferrea di petto, e inestinguibil voce.
Ben le celesti dell' Egioco figlie
Memori fien di tutti i Greci; e solo
Mi detteranno le lor navi e i prenci.

Alle Beozie squadre erano Duci Pené'eo, e Léito avventuroso in guerra, E Clonio, e Protenóre, e Arcesilao; E li seguía la gioventù che tenne Il lago d'Iria, e d'Aulide le rocce,

| ILIADE, LIBRO SECONDO.                                                                                                                                                                                      | 587 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E di Scheno la piaggia, e la nebbiosa<br>Vallea di Scolo, e i gioghi Etëonéi,<br>E Tespia sacra, e Eréa porto a' navigli,<br>E Micalesso ampia città; e le genti<br>Che d' Arma e Ilesio fecondaro i campi. | 600 |
| E quelle d' lla, e della pingue Eritre,<br>E d' Eleón palude del Cefiso;                                                                                                                                    | 605 |
| E quanti in Peteóne e in Ocaléa<br>Eran nudriti, e i ricchi popolani<br>Di Medeóne, e i notatori arditi                                                                                                     |     |
| Del lago splendidissimo di Cossa ;<br>E quei d' Eutresia, e quei di Tisbe amena                                                                                                                             | 610 |
| Patria delle colombe, e Coronea,<br>Ed Alíarto aprica, ove il trifoglio<br>Verdeggia al bell'armento de' cavalli;                                                                                           |     |
| E quei ch' uscendo da Platéa vedeano<br>Tebe da un lato e Citeron dall' altro;<br>E chi in Glissa abitava, e in Ipotebe                                                                                     | 615 |
| Salda di mura, o intorno alla foresta<br>Sacra in Onchesto al regnator dell'onda;<br>E chi in Arne festante di vendemmie;                                                                                   | 620 |
| E quei che Midia, e l'eliconia Nissa<br>Albergaro, ed Antidone l'estrema.                                                                                                                                   | 020 |
| Cento e venti per nave eran saliti<br>Giovani forti, e avean navi cinquanta.<br>De' Beóti al confin siede Aspledóne,                                                                                        | 625 |
| Città che l'aureo Sol veste di luce<br>Quando volge all'oecaso: ivi Orcoméno,<br>Ivi è l'immensa Miniéa pianura.                                                                                            |     |
| Quinci una schiera usci pronta agl'imperi<br>Di Jalmeno e d'Ascálafo divini,<br>Nati nella magion d'Astore Azide                                                                                            | 650 |
| D' Astioche e Marte, poi che il Nume indus<br>Nelle superne femminili stanze<br>Lei vereconda vergine solinga                                                                                               | se  |
| A furtivi imenei. Venner fidando<br>Trenta navigli i due fratelli al mare.<br>Ma quaranta i Focesi. E due del pari                                                                                          | 622 |

Fratelli illustri, Schedio ed Epistrófo, Nati d' Ifito e a Naubolo nepoti, N' avean governo, e de' Beóti al manco 640 Corno con marziali avvolgimenti Gían disponendo i loro fanti all' armi. Conobbe allora il campo Acheo le aduste Genti di Ciparisso e di Pitone Sacra a veder sulle Parnasie rupi, 645 E di Daulide incolta, e dell' augusta Crissa, destra a' nocchieri ed all' aratro; E chi mirò imperterrito i torrenti Di Panopéa versare onde e macigni, E udi in Anemoréa Borea fremente; E chi abitò Yampoli antica, e quanti Lunghesso i bei meandri del Cefiso Dissetavan gli armenti, e da Liléa Nascer vedean del divin fiume i gorghi. Sceser da Cino, e da Callíaro, e Oponto, 655 Da Bessa, e Scarfe, e dall' amene Augie, Da Tarfe, e Tronio, e dal Boagrio i Locri Ostentando i lor archi, e di faretra Tutti sonanti agli omeri; e dal curvo Lito a rincontro della sacra Eubea 660 Quaranta vele abbandonaro ai venti. Ajace d'Oiléo turbine in guerra Li conducea, del gran Telamoníde Minor di mole. Ei per usbergo avea Lineo torace: ma ne terra achea 665 Rapido vanta feritor sicuro D'asta, che il figlio d'Oiléo nol passi. Principe degli Abanti Elefenóre Figlio di Calcodonte usci dal golfo D' Eubea con venti e venti oscure navi. Da Calcide che bee delle correnti Prime d' Euripo ebbe il suo stuolo, e l'ebbe D' Erétria e d' Istiéa lieta di viti, E dal mar di Cerinto, e dalla ròcca

Alta di Dio, da Stira e da Caristo.

Venivan que' magnanimi fra' Greci Brandendo lance alte, frassinee, in atto D' abbassarle e squarciar sovra i trojani Petti gli usberghi. Eran sdegnosi in volto, Snelli al corso, conspicui per la chioma Che ondeggiante nudrian dietro la fronte.

680

E la splendida Atene armò la prode Cittadinanza d' Erettéo divino; Di lui che all' aure della vita esposto Fu pria dall' alma Terra, e a cui nudrice Fu Minerva, la Dea nata da Giove; E l'educò in Atene, e gli diè stanza Nel pingue tempio suo: quivi, a ogni giro D' anni che il sole a' popoli rimena, L'attica gioventù riede festante Sacrificando a quella Dea le agnelle E il toro ostia solenne. Avean cinquanta Eleganti navigli, ed il Petíde Menesteo li reggea, bellico ingegno. Nè seco a squadronar carri e destrieri, E i gravi d'alti scudi e ferree maglie Nelle statarie pugne utili fanti, Nessun mai gareggiò mastro di guerra, Se non allor Nestore solo, in cui Eran del par l'esperïenza e gli anni.

690

695

685

Presso a queste d'Atene avea schierate Dodici navi il Salaminio Ajace.

A quei d' Argo e Tirinto ardua di mura, D' Ermione e Asíne, ambo imminenti a' golfi Estuosi del pelago, e a' guerrieri Educati in Trezene, e a quei d' Esone, D' Epidauro vitifera, e d' Egina, E di Masete, tutta prole Achea, Fur capitani Diomede, e l' acre Stenelo dell' altero Capaneo Emulo figlio, e terzo il deiforme Euríalo prole di Mecesteo, nato Di Talao re: ma nella pugna a tutti

705

700

Venia dal figlio di Tidéo l'impero; E ombrato avean d'ottanta prore il lito. 715 La regale Micene, e i possessori Di Corinto la ricca, e le munite Cleóne ed Ornie d'assai genti altrici, E Arestiréa festosa, e Sicione Seggio primier del venerato Adrasto. 720 E Yperesia, e l'eccelsa Gonoessa, Pelléne ed Egio, e d' Elice i coloni Di latissimi campi, e i marinari Della distesa Egialéa maremma Fer veleggiar cento navigli ai cenni 725 D' Agamennóne il massimo de' prenci Per l'ampio regno e i popoli. Accampava Numerose più ch' altri ed agguerrite Falangi. Ei s' arma splendido d' acciaro; E nel veder che fra gli Eroi primeggia, 750 In cor di gloria alteramente esulta. Ma disgiunti da quelli i difensori Lacedemónj del secondo Atride, Con armi proprie e proprj sdegni a Troja Venner, drizzando di sessanta legni 755 Le antenne che Laconia abbandonaro Varia di monti e di concave falde. Amena terra. Qui di Fare è il golfo Riscintillante placido alla luna; Oui Sparta, e le fluenti dell' Eurota 740 Grate a' cigni; qui Mêssa offre securi Ne' suoi boschetti alle colombe i nidi; Qui d' Augia 'l pelaghetto invidïato Al pescator, dacchè Nettuno il vieta; E non lunge è Brisèa donde il proprinquo Taigeto intende strepitar l'arcano Tripudio, e i riti onde il femineo coro Placa Lieo. Lasciarono i garzoni Lagrimose le vergini in Amicla.

Terra di fiori; nè la spiaggia Elóa

Li rattenne, nè Laa che fra tre monti

755

760

765

Ama le cacce e i riti di Dïana; E non d'Etilo il piano aureo di spighe: Accorrevano a Troja; e Menelao, Nell' animoso suo valor fidando, Gl' infiamma a guerra : e vendicar già spera L'onta, e l'ospizio, e i talami traditi.

Signor d'ottanta e dieci navi approda Nestore equestre ordinator di schiere, Pilo traendo e tutta Arene in arme, E Trio guado d' Alféo, e dalle rôcche D' Epi munite i cittadini, e quanti Pteleo, Ciparissente e Antigenía Tennero, e d'Elo la campagna, e l'alto Dorio che di lontan gli Arcadi vede. Ouivi le Muse ebbe presenti agli occhi Quel di Tracia Tamiri, e si tornava Lieto cantor dagli ospitali alberghi D' Eurito Ecaliense. Ei gloriato S' era che al canto vinceria la prova Pur con esse le Dee nate da Giove. Le vide, e il sole ei più non vide; e l'arte Periagli, e rispondea sorda la cetra.

770

Ove bianche di gregge alza le falde Il monte di Cilléne, e le convalli D' Arcadia adombra e d' Epito il sepolcro, Il sire Agapenór, figlio d' Anceo, Acre una gente ragunò e l'addusse A quella sacra guerra. E fu chi scese Dall' alpestre Fenéo: molti a Strazía Abbandonaro e a Ripa le consorti; Molti Orcoméno albergo di pastori: Chi d' Enispe dagli Euri agitata Fuggiva i colli, e i fonti di Tegéa, E Mantinéa gentile, e di Stinfélo Le danze, e l'are del Parrasio bosco. Sessanta navi li guidaro, e Atride Li sovvenne di prore e di piloti A superar l' Egéo. Eran, que' duri

780

775

| Arcadi, esperti a usar da presso il brando, | 7.0  |
|---------------------------------------------|------|
| Ma dell' arti marine incuriosi.             |      |
| Poi venian quattro prenci, e ognun governa  |      |
| Dieci prore: lor genti erano tutte          |      |
| Non d'una terra, ma pugnando insieme,       |      |
| Comuni i rischi desïaro e i merti.          | 795  |
| Quei di Buprasio e d' Elide beata           |      |
| Anfimaco obbedian lor condottiero,          |      |
| Di Cteato figliuol: Talpio e Diore,         |      |
| Nato l' uno d' Eurito Attorione             |      |
| E d'Amarinceo l'altro, aveano impero        | 800  |
| Sovra i mortali che mietean le biade        |      |
| Di quanta valle fra Mirsíno e Irmina,       |      |
| E Olenia aerea stendesi ed Aliso.           |      |
| Molti fra questi erano Epei condotti        |      |
| Dal deiforme Polisseno, erede               | 805  |
| Del re Agasténe possessor de' grandi        |      |
| Armenti d'Augia ch' ebbe avverso Alcide.    |      |
| Di quest' Augia figliuolo era Filéo         |      |
| Commilitone d' Ercole, ed Eroe              | 010  |
| Diletto al cielo; ma, caduto in ira         | 810  |
| Al genitore, ei, per timor di Giove         |      |
| Vendicator de' padri, ospite venne          |      |
| A' Dulichj: gli nacque ivi Megéte           |      |
| Terreno Marte, onde a Megéte i suoi         | S15  |
| Fidò Dulichio; e venti prore e venti,       | 819  |
| D'oltre il pelago d'Elide a rincontro,      |      |
| L' Echinadi forniro isole sacre.            |      |
| Con sei navigli e sei pinti a vermiglio     |      |
| I Cefalleni atti a' disagi, e gli aspri     | \$20 |
| D' Itaca, e Crocilèa, e d' Egilipe          | 520  |
| Disastrosa di scogli, agricoltori;          |      |
| Chi di Nerito i gioghi, e chi le selve,     |      |
| E l'aer tuo godea, bella Zacinto!           |      |
| E quei di Same, e chi tendea le reti        | 825  |
| Dalla spiaggia d' Epiro, e chi d' Epiro     | 020  |
| Dal continente opposto ardere i fuochi      |      |
| Mira, se al pescator buja è la notte,       |      |
|                                             |      |

| ILIADE, LIBRO SECONDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 595  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tutti alla voce corrono dell' alto<br>Ulisse, di prudenza emulo a Giove.                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| A Pleuróne, ad Oléno, ed a Pirene, E dell'equorea Calcide a' nocchieri, E a' cacciator di Calidon petrosa, Ministrò la foresta agili al corso Quaranta navi, e le guidò Toante.                                                                                                                                                                 | 820  |
| Vedova de' suoi prenci era anzi tempo L' Etolia reggia: tutti d' Eneo i figli Col magnanimo padre erano tutti Sepolti; e tu pur anche, o giovinetto, Tu biondo Meleágro, eri sepolto.                                                                                                                                                           | 835  |
| Ma più lieti i Cretensi il proprio sire<br>Idomeneo per regie arti guerriere<br>Prestante, e seco Merïone eroe<br>Pari a Marte, seguiano veleggiando<br>Con navi ottanta il mare. Alla lor voce                                                                                                                                                 | \$40 |
| Gli animosi garzoni abbandonaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 845  |
| Gnosso albergo di regi, e di Gortina Le munite castella, e i ricchi tetti Di Licto, e la vallea di Mileto Cui pingui ombrano i buoi, e di Licasto I colli biancheggianti al pellegrino; E Rezio abbandonaro, e le correnti Splendide del Sardano onde s' innaffia Festo d' orti frequente; e dalle cento Città di Creta al mar correan fremendo | \$50 |
| Armi armi, e tosto s' accamparo a Troja.<br>Nove il potente conducea navigli<br>Eraclíde Tlepólemo, guidando<br>Gli ardimentosi giovani che Rodi<br>Nutria divisi in tre distinte sedi,                                                                                                                                                         | \$55 |
| Lindo, Ialisso e il candido Camíro.  A tutti era Tlepólemo signore.  Lui del Sellente in riva, ove di molte Città distruggitore Ercole trasse Dalle mura d' Efíra Astïochea,                                                                                                                                                                    | \$60 |
| Lui la regale vergine conquisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 865  |

Partoriva all' Eroe, che lo educava
Ne' ben costrutti alberghi. Il giovinetto
Cresciuto appena, d'improvviso colpo
Licinnio trucidava, il fido al padre,
Di Marte antico alunno, avo materno.
Poi, da molti del popolo seguito,
Navi apprestando celeri, affrettava
Per l'alto mar la fuga, chè de' figli
E nipoti d'Alcide minacciosa
Già 'l seguía la vendetta. Alfin da lunghi
Errori stanco, al Rodio lito giunse;
E col favor di Giove i fuggitivi
Triplice vi ponean prospera stanza.

870

875

850

S15

\$90

Nireo da Sima conducea tre navi, Nireo figlio d'Aglaja e di Caropo; Nireo gentil, bellissimo di volto Fra tutti i Greci, se non era Achille, Ma di scarso drappello imbelle duce.

Dall' alpestre rotonda isola eccelsa Di Nisiro, e di Caso e di Crapáto, Molti avvezzi a tentar l'onde e le sirti Salparono, e da Coo sede beata D'Euripilo, e dall' isole Calidne Con trenta vele, e con Fidippo e Antífo, Ch'ebber Tessalo padre ed avo Alcide.

A tutti quei che vasto il regno d'Argo Pelasgico agguerriva, e d' Alo i campi, E d'Alope e Trachine, e le magioni Di Ftia regale, e d'Ellade di vaghe Donne abbellita, e vi crescean nomati Mirmidoni ad un'ora, Elléni e Achei (Fieri giovani); a quei dieci e quaranta Eran le navi, e condottiero Achille. Ma nè pensier li desta o suon di guerra, Nè chi li guida or esce alto sul carro: Di Briseide gli duol ch'ei giovinetta, Bella di trecce, prigioniera addusse Disertando Lirnesso; e in molta guerra

Misera! e ancor Protesilao chiamava.

Fere dai prati del Bebeide lago,

E Bebe, e di Glafira, e di Jaolco

Le città ben costrutte, undici legni
Diero e un drappel di giovani al regale
Garzone Eumélo, che al felice Admeto
Partori la bellissima fra tutte
Le sorelle Pelíadi, la divina

910
Fra le mortali generosa Alceste.

Quei di Metone, e gl'incoli del piano Che in Taumasia confondesi col cielo, E gli Olizonj alpestri, e quei del golfo Di Melibea, spalmarono al viaggio Sette prore; e agguerrita era ciascuna Di cinquanta gagliardi, atti del pari A spianar sulle curve onde il sentiero Co'remi, e a fulminar dardi in battaglia. Ma disdegnosi allor sotto Medonte Schieravansi, di Rena e d'Oileo Distruttor di città figlio furtivo: Dacché il lor sire Filottéte, egregio Saettiere, nell'isola gemea Sacra di Lenno, sanguinente il piede Dell' orribile piaga onde il trafisse Velenosa una serpe: ivi gli Achei L'abbandonaro, e giacea dolorando; Ma poco andrà che dell' Eroe fatale, Pentiti, avranno a ricordarsi in guerra.

A' domatori dell' alpestre gleba
D' Itome, e a quei di Tricca eransi aggiunti
Con trenta agili prore i cittadini
D' Ecalia, a cui diè leggi e n'ebbe nome
L' Ecaliense Eurito. Avean signori
E Podalirio e Macaone, egregi
Fratelli nati d' Esculapio, ed ambo
Nelle mediche istrutti arti paterne.

960

97)

Quaranta navi Euripilo guerriero, Illustre figlio d' Evemóne addusse, E prodi molti d' onde Ormenio vede Pender negra dal Pelio la foresta, E il mare da lontano ode in burrasca; E d' onde sorge l' Iperea fontana, E da' poggi d'Asterio, e dal Titano Monte che mesce al ciel candide l' alpi.

Venía con quei d'Argissa e di Girtone, E quei d'Orte, e d'Elóne, e d'Oloossona, Città che biancheggiar vedi da lunge,

| ILIADE, LIBRO SECONDO.                                                                                | 597  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Polipéte imperterrito. Era figlio<br>Del divin Piritóo nato da Giove<br>Il partori la bella Ippodamía | 980  |
| A Piritóo quel di ch' ei fea vendetta<br>De' ferini Centauri, e avea compagno                         |      |
| Quel Leontéo sangue d'eroi, cui padre                                                                 | 985  |
| Era il Cenide nobile Corono.<br>Cacciàr dal Pelio quegl' irsuti, e vinti                              |      |
| Ad esular li spinsero all' Etiche;                                                                    |      |
| Ed or traean quaranta navi ad Ilio.  Guneo con venti e due carene ha in arme                          | 000  |
| Cli Enïéni di Cifo, ed i Perebi,                                                                      | 990  |
| Dura milizia (e sostenea gli algori                                                                   |      |
| Di Dodóna iperborea), ed i coloni                                                                     |      |
| Del suol che il Titaresio fiumicello<br>Vaghissimo trascorre, e le sue linfe                          | 995  |
| Su' gorghi argentei del Penéo profônde;                                                               | 000  |
| Ne a lui si mesce, e quasi olio galleggia,                                                            |      |
| Però che trae l'origine dal lago<br>Stigio, fatale giuramento a' Numi.                                |      |
| Protoo figliuol di Tentredóne addusse                                                                 | 1000 |
| Quaranta navi, e i giovani Magneti                                                                    |      |
| Che in val di Tempe e in riva del Penéo<br>Gl'irrigui colti aravano, e cacciando                      |      |
| Sul Pelio ombroso raggiugnean le belve.                                                               |      |
| Fur questi i greci Eroi, questi i regnanti.                                                           | 1005 |
| Or tu rammenta, o Dea, chi di valore                                                                  |      |
| Fra gli Achei primeggiasse, e quai destrieri<br>Militavan più insigni. Egregia coppia,                |      |
| Pari d'anni, di manto e di statura,                                                                   |      |
| Rette del par qual teso filo ai dossi,                                                                | 1010 |
| Fur le poledre Fereziadi, allieve<br>Già in Pieria d'Apollo : or le frenava                           |      |
| Ardimentoso Eumélo : erano in guerra                                                                  |      |
| Del terror di Bellona apportatrici,                                                                   |      |
| Erano al corso augelli fuggitivi.                                                                     | 1015 |
| Ma fra' guerrieri il Telamonio Ajace<br>Mirabile pugnò mentre il Pelide                               |      |
| 54                                                                                                    |      |

Compiaceva al suo sdegno. Achille a tutti Rapia la palma, e impareggiati in campo Dominavan d'Achille i corridori;
Ma inerme ei stava, ed abborria l'Atride.
E intanto le sue schiere ivan col disco Lungo la spiaggia, ivan con l'arco e l'asta Gareggiando a diporto: i padiglioni Copriano i cocchi immoti: i palafreni L'apio cercando paludoso e il lòto, Ivi intorno pascean; ma i lor signori, Sospirando il lor duce e la battaglia, Vagavan lenti, e vedean gli altri in arme.

E già movea l'esercito, e parea Ondante incendio a divorar la terra, A tanti passi a un tempo trascorrenti Ripercossa tremava la campagna. Come allor che sull' antro ove Tifeo Fama è che giaccia, i fulmini abbandona Giove, d' Arima scotesi la valle, Tal trepidava sotto l'oste achea Il campo. E percorrevalo veloce. Quando da Giove con infausto avviso Iri che segue i zefiri col volo Scese in mezzo a' Trojani, Eransi tutti I padri accolti e i giovani a consulta Sotto gli atrii regali. Essa la voce Simulò di Polite, uno de' figli Di Priamo, che si stava allor, fidando Ne' veloci suoi piè, tacito in vetta Dell' antico Essiéta al monumento, Tutte esplorando degli Achei le mosse Dalle navi irrompenti. - A lui simíle Iride apparve, e a Priamo: O padre, disse, Padre, di pace non godiam, nè in tempo Sono i lunghi consigli. Arde la guerra. Pugnar vidi e pugnai, ma tale un nembo D' armi e d'armati, quasi foglie e arene, Non vidi io mai, nė orribile a guardarsi,

1020

102.

103(

1035

1040

1045

1050

. . . . .

Come questo che affrettasi alle porte. Tu primo, Ettore, m'odi; a te più ch' altri Stá l'obbedirmi. La città è confusa D' armi alleate e di diverse lingue : Tu schiera i cittadini: ogni altro duce 1060 Raccolga i suoi, ne fuor che a' suoi comandi: Te sol principe in campo odano tutti. Disse. E conobbe Ettore il Nume, e sciolto Il consiglio ad un tratto, gridò: Guerra! Le porte si spalancano, e in tumulto 1065 Carri, fanti prorompono e destrieri. Solitario sul piano, e d'ogni intorno Destro a salirvi, è innanzi a Troja un poggio Da noi chiamato Batiéa; da' Numi Tomba dell'agilissima Mirina. 1070 Qui si schieraro i Teucri e gli alleati. A' Trojani imperava Ettore, il grande Figlio di Priamo, infaticabil duce: Gli sfila innanzi il popolo paterno, Numeroso, gagliardo, orrido d'aste." 1075 Primo, nè solo, a' Dardani comanda Enea, che sovra l' Ida, ove la Dea Con un mortale celebrò imenei. Venere bella partori ad Anchise. Gli son colleghi Archiloco e Acamante 1080 Alti figli d' Antenore, che Marte A tutte prove di battaglia instrusse. A' Troi che il piano dell' Idee pendici. Ricca gente, abitavano, e Zeléa, E bevean della bruna onda d' Esepo. 1085 Fu condottier di Licaone il figlio, Pandaro illustre, e gli diè l'arco Apollo. Ouei ch' Adestria mandava, e i popolani Della città d' Apéso, e Pitïea, 1090

Quei ch' Adestria mandava, e i popolani
Della città d' Apéso, e Pitïea,
E l'eminente alpe di Terie, aveano
Adrasto ed Anfio capitani. Un vate
Saggio fra quanti presentían le sorti,
Meropo di Percosio, era lor padre.

| Ben previde il suo lutto, e l'armi a' figli   |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Vietò; ma il fato li traea sotterra.          | 1095 |
| Seguon poscia i guerrier quanti Percote,      |      |
| Quanti Prazio ne manda, e la marina           |      |
| Di Sesto e Abído, e la città beata            |      |
| D'Arisbe; ed Asio Ortacide n'è sire:          |      |
| L'Ortacid' Asio che dalle correnti            | 1100 |
| Del Selléente addussero indefessi,            |      |
| Grandi, raggianti i suoi destrieri a Troja.   |      |
| Poi ne venían disciplinate all' asta          |      |
| Le tribù de' Pelasghi, abitatrici             |      |
| De' pingui colti di Larissa ; e duci          | 1105 |
| Sono Ipótoo e Piléo figli di Lito             |      |
| Pelasgo sire, e fra'lor avi è Marte.          |      |
| Vien co' Traci Acamante; e vien Piróo,        |      |
| L' Eroe, con quei del suol quanto n'abbraccia |      |
| Il vorticoso mar dell'Ellesponto.             | 1110 |
| Guida Eufémo i Cicóni; aspri i guerrieri,     |      |
| Nobile il duce. Gli è Trezenio padre          |      |
| Nato di Cea, divino alunno a Giove.           |      |
| Regge quindi Pirechme in ordinanza            |      |
| I Peoni a cui giovano ricurve                 | 1115 |
| Le balestre; e venían dalla lontana           |      |
| Amidóne, e dall'Assio che diffonde            |      |
| Limpidissime l'acque sulla terra.             |      |
| D' altero core Pireméne aduna                 |      |
| In soccorso di Troja i Paflagóni.             | 1120 |
| Dagli Enéti ei giungea, terre nudrici         |      |
| Delle mule ferine, e aveva in armi            |      |
| Di Citoro e di Sesamo i cultori,              |      |
| E chi godeva del Partenio fiume               |      |
| Le celebrate sedi, e chi tenea                | 1125 |
| Cromna ed Egialo e i monti alti Eritini.      |      |
| Oddio e Epistrófo raccogliéan d' Alíbe        |      |
| Gli Alizoni, ove origine ha l'argento.        |      |
| Cromi adunava i Misj ajuti, e seco            | 4490 |
| L'augure Eunómo: non però alla Parca          | 1130 |
| Per augurj fuggia, ne dalle mani              |      |

1155

Terribili d'Achille, il di che intorno Al fiume distendean morti su morti.

Della schiera de' Frigi hanno il governo Forci ed Ascanio di celeste aspetto, 1135 Duo gentili guerrier ch' eran partiti D' Ascania, ardendo di far prove in armo.

Coll' Ellenio drappello ivan le schiatte Che popolavan la vallea di Tmolo, Meonj tutti, sotto Mestle e Antífo 1140 Figli di Pileméne, a cui la Ninfa Li partori della Gigéa palude.

A' Cari dalla barbara loquela, Di Mileto a' cultori, e dell' ombrata D'immense fronde Ftiroéa montagna, 1145 E a quei che del Meandro hanno le rive Dilettose, e di Micale l'alture, Naste impera ed Anfimaco, pregiati Figli di Nomión ; Naste che d'oro. Come fanciulla, si abbellía fra l'armi. 1450 Stolto! nè l'oro il redimea da morte: Più fiero mastro di battaglia Achille Lungo il fiume il trafisse, e n'ebbe l'oro. Re Sarpedóne e Glauco inclito in guerra Guidano i Lici, federati accorsi

Fin da' remoti vortici del Xanto. 1 Il testo ha versi. . . . . . . . . . 877 La versione del Salvini. . . . . . . 4309 La morte di Ettore del Cesarotti. . 1426

La versione del Ceruti . . . . . . . . 1360 La versione del Monti . . . . . . . 1174 [F. S. O.]

## DEL LIBRO TERZO DELL' ILIADE. 1

Ouando i due campi e i re furono in arme, Scendean dal poggio i Dardani, a discordi Grida turbando com' augei le nubi; Come le gru scampate al verno e a' nembi, Rinfierite in april, tendono ai mari Dell'oceán con lungo ordine d'ali A dar guerra a' Pigmei; odi per l'alto Dividersi alle strida orride l'aere. Ma gli Achei procedean taciti, densi, A passi eguali, fieri in vista; e l' uomo 40 Spirava all' uomo e raccoglica fidanza. Come quando improvviso Austro sull'alba I rosei gioghi annuvola dal monte Di densa nebbia, graziosa al ladro Più che notte, e il pastor geme ramingo: Scaglia un sasso e non scerne ove si posi; Così imminenti si correano incontro, Cosi buja fra lor per la gran polve Del tumulto de' piè l' aura pendea.

Già eran presso; e in prima schiera apparve Di divina beltà bello Alessandro: Gli ondeggiava per gli omeri e dal fianco Una pelle di pardo, e l'arco e il brando; E due torniți giavellotti armati Di punte ferree palleggiando, e a prova Chiamando a nome i più gagliardi Achei.

Menelao, nel veder come a superbi Passi Alessandro precerrea le file Ebbe il cor del lion che alla sua fame Trova opportuno un gran corpo di belva, O cervo o capra d'alpe, e lo divora;

[F. S. 0]

50

<sup>1</sup> Questa non è la versione pubblicata nell'Antologia fino dal 1821, ma quella rifalta quasi indicramente dal Foscolo; e noi l'abbiamo desunta dai Mes, labronici.

Lo divora bench' oda urli e accorrenti Veltri e furor di gioventù e suon d'armi. Si dal carro balzando armato a terra D' ira lieto e di speme, oltre gli Achei 35 Passò tutti, e venía rapido, ardente Su Paride che il vide ed, a raccorsi Ove più densi erano i suoi, diè volta. Qual se gli occhi sugli occhi al drago pone, S'arretra, e corre entro la selva, e indietro 40 Deforme di pallor volta la faccia Il viandante, e fugge, e il piè gli trema; Si Paride fuggiva, e si fe siepe De' Troi superbi. Ond' Ettore sovr' esso Gridando ed avventando ira dagli occhi: 45 Malaugurato, gli dicea, malnata Beltà di drudo, cacciator di spose; Nato non fossi mai, fossi sepolto Senz' imenei, ch' or non sarei confuso Nel vituperio tuo, tu non vivresti 50 La novella del mondo! Odi gli Achei? Ridon di te, che alla presenza e all' armi Ti presagiano, e al sovrumano aspetto, Guerrier gentile; e non hai cor ne sangue. E si vile, adunar navi e seguaci 55 Potevi tu? misurar mari, e genti Tentar stranjere? e fin dall' Apia terra Predar la sposa a bellicosi eroi? Pensi che angosce al padre tuo, che danni A' cittadini e alle città, che gioja 60 Doni a' nemici! E tu d' infamia vivi, E non t'affronti a Menelao? Saprai Se guerriero è colui di chi t'usurpi La bellissima donna. E non la cetra Ti gioveria, ne quelle ciocche e il viso, 65 Në Venere e i suoi doni, ove la polve Ti contamini in campo. Oh, se i Trojani Fosser men sofferenti! io ti vedrei

Vestito d'una grandine di pietre,

E pagato oggimai d'ogni lor lutto.

Giuste, né più del merto odo rampogne. Disse Alessandro. Tu se' cor di ferro, Tempra di scure quando a far navigli Squarcia indomita i roveri, e calando Raggrava i colpi e l'impeto del fabbro. Pur, se più lieti i doni suoi m'imparte Venere amabil Dea, perché m'adonti? Grazie che a grado lor piovono i Numi. Chi può sdegnarle? nè chi vuol le ottiene. Pugnerò, come imponi, ove senz' armi Posin Teucri ed Argivi. A me la cara Donna e gli averi quanti in Ilio addusse A petto a petto Menelao contenda, E sian del vincitor moglie e corredo. Sovr' un' ostia ferita indi la pace Santificate; e libero di guerra L'ameno Ilio v'avrete; e quei n'andranno A riveder le belle donne in Argo.

\$5

90

100

Rasserenossi Ettorre; e fra' due campi Precorse, e stretto a mezza l'asta il pugno, Sostava i suoi. Parean campo di biade Qualor comincia a riposarsi il vento. E al suo cimier correan sassi di fionde, Stridean saette. — Or non ferite, Argivi, Gridò eminente Agamennón dal carro: Figli de' Greci, riposate gli archi; Par che dirne parole Ettore accenni.

Quetaron muti; e fra'due campi Ettorre:
Teucri, udite, esclamò; Danai, m'udite.
Paride, ond'arse fra di noi la guerra,
Oggi una tregua a tante armi propone:
Solo a battaglia Menelao domanda,
Finchè il domato al domator conceda
L'Achea regina e i suoi regali arredi;
E noi sull'are comporrem la pace.

Tacque; e alle turbe attonite, occupate D'alto silenzio, rispondea la voce

150

135

140

145

Di Menelao: Or me pur anche udite, Me cui più tocca la sciagura. Abbiate Pace, e n'è tempo, Achei, pace, o Trojani, 110 Per me dannati a stragi, e per l'iniquo Provocatore. Oggi la morte e i fati Chiamino, e scenda l'un de' due sotterra: Poi vi partite, e vi divida il mare. Bianco un agnello, o Troi, recate al Sole, 115 Negra un' agna alla Terra; ed il Tonante L'avrà da noi. Venga re Priamo; ed esso, Quand' ha perfidi figli, esso prometta, Onde non altri a posta sua rinneghi I sacramenti a Dio. Vuole e disvuole 120 La gioventù, ma l'uom che pieno è d'anni Guarda all'ieri e al domani, e fra' mortali Arbitro onesto le discordie appiana. Ne' due campi esultò pari una speme 125

Di veder fine a' sanguinosi giorni.

I re scendean da' cocchi, e a lunghe file
Immobili apparian ruote e cavalli.
Sgravossi ogni uom dell' armi, e le depose
A' piedi suoi, dove l' un' oste e l' altra
S' assise, e poca le partia la terra.
Ettore al padre accelerò l' avviso
Con un araldo, ed un che a Troja narri
La tregua, e riedan co' devoti agnelli;
E Atride, per l' agnel debito a Giove
Mandò Taltibio, che volò, alle navi.

E nunziatrice ad Elena scendea
Iride, in volto della sua cognata
Laodicea, bellissima fra tutte
Figlie di Priamo, e al prence Elicaone
D' Antenore figliuol, florida sposa.
Nelle sue stanze la trovò, che assisa
Doppia una tela ordiva, ampia, raggiante,
A varie fila istoriando i lunghi
Anni e i travagli onde per lei fra l'armi
Gemeano i Greci e i Troi sotto le mani

Dolorose di Marte. — Or, deh l le disse, Vien, cara ninfa, e ti saranno i campi Mirabil vista. Ivan pur dianzi armati Fra Troja e il mare, e ardevano a svenarsi: Or posan queti sugli scudi; or tutti Ilan piantate le lunghe aste sul prato: Senz'elmo tutti, e l'altre armi sull'erba. Sol Menelao per te, solo Alessandro Proveran l'aste; e tu sarai chiamata La moglie cara al vincitor beato.

150

155

160

165

170

175

180

Fra le parole della Dea parlava
Mestissimo un desio d' Elena al core,
Che al perduto marito ed a' congiunti
La richiamava, e alla città paterna.
Ombrò di veli candidi il bel volto,
E col pianto sugli occhi uscia frettosa,
Nè sola; e due con lei venner seguaci,
Etra e Climene, di Piteo la figlia
Dalle grandi pupille; e in poco d' ora
Fur alle porte Scee presso la torre.

E quivi i padri della patria antichi,
Esso Priamo e Pantóo, Lampo e Timete
E Clizio e Icetaón, sangue d'eroi,
E Ucalegonte e Antenore, due savi,
Sedeán; gravi d'età, queti dall'armi,
Ma indefessi orator: come fra l'ombre
Le cicale sugli alti alberi assise
Fanno alla selva udir voci perenni.

All' apparir della regina, i vecchi Tendean gli sguardi, e discorrean sommessi: No, che tanti travagli, anni di sangue Non volge indegnamente Argo nè Troja Per lei che inver vien tutta Dea, com'una Delle create in ciel belle immortali. Ma per celeste ch'ella sia, si parta Con le navi de'suoi, ch'ella non resti Sciagura a noi, lunga sciagura ai figli. Diceano; e Priamo la chiamò per nome: Elena, figlia mia, siedimi a lato;
E il primo sposo, e i tuoi congiunti, e mille
Raffigurar potrai volti d'amici.
Non da te, no, ma ne'miei di canuti
Sento la guerra e i lutti miei da' Numi.
Or tu mi noma quell'eroe; non sorge
Si cospicuo quant' altri alla statura,
E imperïoso fra gli Achei passeggia:
Tanta e si bella deità d'aspetto
M'è nuova agli occhi, e certo è d'uom che regna.

O sacro a me, suocero mio, rispose 195 Ouella divina fra le donne, amato E temuto da me, così alla morte Anzi che al figlio tuo data mi fossi; Nè qui approdata mai, poi che una cara Figlia, e fratelli, e le compagne mie 200 Cresciute meco, e il nuzial mio letto Lasciai! Pur vivo, e mi distrugge il pianto. Poi ripigliò: quel di chi parli è il grande Agamennón d'Atreo, forte guerriero, Ottimo re, cognato mio, se mai 205 Pur fu di me, donna impudica. E tacque. E il re canuto contemplando il campo:

Te beato, esclamo, nato, educato Col favor d'ogni Dio, figlio d'Atreo. Che a tanti forti della Grecia imperi! 210 Già corsi il frigio regno aurco di viti, Tutto in guerra a que' di: varie, infinite Di Migdonio e d'Otréo vidi le schiere. Fanti a mille e destrier, prenci ed aurighi Ombrato avean di padiglioni entrambe 215 Le lunghe rive del Sangario, a' tempi Che le Amazzoni maschie eran discese A disertar la terra, ed io pugnava Alleato de' Frigi. Erano pochi Verso de' tanti che mi stanno al guardo! 220

E fra'l parlar gli fu veduto Ulisse: — Colui chi è? Più alto alla statura,

Di tutto il capo Agamennóne il passa; Ma per gli omeri larghi e il largo petto, Più prestante s'affaccia. Ha l'armi a terra. Vien come ariete e va dentro le squadre: Ariete invero il nomerei, maestre Di greggi; e com' ei fa tacite fanno.

225

230

240

245

260

Tu vedi Ulisse, rispondea la figlia Bellissima di Giove, in grembo a' scogli D' Itaca nato, e d' aspre genti allievo; Ma di mente che crea tutti i consigli, Ed arti a mille, e trame ignote aduna.

Antenore a que' detti alzò la fronte, Dicendo: O donna, tu di'il ver d'Ulisse. Mel so, dacch' ei per te venne oratore Con Menelao. Allora ospite onesto Ne' tetti miei gli accolsi, e manifesti Il costume e l'ingegno ebbi d'entrambi. Qualvolta in assemblea stavano eretti, Più assai decoro a Menelao veniva Dall' alte membra; e non si tosto assisi, Più dignitoso era a vedersi Ulisse. Se fra gl'iliaci prenci ivan tessendo Facondi avvisi, Menelao più sensi Porgea che detti, arguto, ilare, schietto; E benché minor d'anni, ei ne parole Molte spendea, ne gli fuggiano in fallo. Poi l'Itaco sorgea standosi immoto, Muto con occhi attoniti alla terra. E non che mai facesse atto di scettro Innanzi o indietro, ei sel tenea nel pugno Come il rustico suole; e tu il credevi Bizzarro d'ira che vaneggi e adombri: Ma al primo suono onde la voce a un tratto Gli scoppiava dal petto, e alle sentenze Che succedeano a vortici di neve, Chi più stavagli a fronte? Allor d' Ulisse Strane le guise non parean, nè il volto. Ma quel membruto altissimo che immoto

Sovra tutti gli Achei sorge col capo, Chiese ad Elena il re, di', come il nomi? E la celeste Achea: Quel grande è Ajace, Scudo al popolo Acheo. L'altro che siede Con tanti intorno a lui prenci cretensi, 265 Nume il diresti, è Idomeneo che spesso La reggia nostra visitò da Creta, Ospite caro al signor mio. Ben veggio Guerrieri assai ch'io raffiguro al volto; Rimembro i nomi : soli due non veggio. 270 Io miro invan per Castore divino Rammansator di palafreni : invano Cerco Polluce lottator divino. Non seguon Menelao, quando fratelli Son miei, son figli della madre mia? 275 Amena Sparta è tuttavia per essi, Quando ogni eroe qui pugna? O qui si stanno Nelle lor navi, e di vergogna afflitti, Per l'ignominia mia fremono occulti? Tacque e gemeva; -- e quei dormian l'eterno 280 Sonno, abbracciati dalla patria terra. E per le vie di Troja ivan gli araldi Con gli agnelli e un profondo otre di capra Caldo del vino onde a' mortali è lieta Donatrice la terra. Ideo, tenendo 285 D'oro le tazze e fulgido il cratere, S' offerse a Priamo : - Sorgi, o del divino Laomedonte venerando erede: Te i prenci d'Ilio, e te desian gli Argivi. La fede, o re, consacrerai del patto, 200 Che il tuo figlio Alessandro e Menelao Facciano a corpo a corpo assalto d'aste, E la greca regina e le sue spoglie Seguano il vincitor. Vittime poscia Noi feriremo a conciliar la pace: 295 Ritorneran gli Achei licti a' lor figli, E noi coltiveremo Ilio securi. Rabbrividì il canuto: indi a' seguaci:

Or m' aggiogate i palafreni al cocchio, Disse; e quei féro come a lor fu imposto. 300 Occupò il seggio, e a sè traea le briglie. Sali Antenore seco; e la pianura Fuor delle porte sue diero a' cavalli. Giunti presso a' guerrier, scesero a terra, E lungo il calle che fra' due sedenti 305 Eserciti correa, vennero a' prenci. Incontanente Agameunón rizzossi, Rizzossi Ulisse; e celeri gli araldi In vestimenti insigni, altri gli arredi, Altri recando intorno auree le tazze, E chi il vino attingendo a ricolmarle Dal cratere solenne, altri versando Sovra le palme a' regi onda di fonte, Il rito disponean taciti, intenti. Snudò un coltello Agamennón, che all'elsa, 315 Sempre affilato, gli pendea dal brando, E tre bioccoli rase alle cervici De' sacri agnelli, e porseli agli araldi. Quei li partiano ai re d'Argo e di Troja; Mentr' ei stando nel mezzo, e sollevando 320 Le palme al cielo, a voce alta pregava: Tu Re, tu Dio, tu Padre, ottimo, santo Gióve assiso sull' Ida; e tu che d'alto Tutto rimiri e tutto intendi, o Sole: O Fiumi, o Terra, o Deità che i morti 325 Moderate sotterra, e lo spergiuro Rimeritate, io tutti voi custodi, Memori, invoco, e vindici del patto. Se Menelao morrà sotto Alessandro, Elena resti e il suo corredo a' Troi, E in Argo io ritrarrò le navi e l'armi. Se sotto Menelao more Alessandro, Elena rieda e il suo corredo a noi,

E Troja paghi a noi, quanto fia giusta E memoranda a' posteri, un' ammenda. Che se i fratelli e il re, morto Alessandro.

La disdiranno, estrema io, per l'ammenda, Guerreggerò, m'odon gli Dei, la guerra. Disse; e mortale insanguino il coltello Nelle fauci agli agnelli, e li depose 540 Tremanti, esangui, esanimi sul prato. Gli altri sul sangue inversero le tazzè Ricolmate al cratère, orando tutti. Sommessi. E quivi un Troe, quivi un Acheo Talor s' udiano mormorar preghiere: 345 Dèi santi, eterne Dee, Padre tonante, Così disperso e come io spargo il vino, A insanguinare il suol scorra il cervello Di quei che primi a profanar la tregua Toccheran l'armi; e d'essi, e de'lor figli; 350 E la lor moglie abbracci altro marito! -Ma non allora a Dio piacquero i voti. Priamo la voce sollevò, e: M'udite, Disse, Teucri ed Achei. Riedo a' miei tetti, Ch' io non vedrò, nè il cor lo sosterrebbe, 355 Del bellicoso Menelao l'assalto E d'un diletto figliuol mio. Quell'uno Che promesso, pur troppo! oggi alla Morte Hanno gli Dei, si muoja; e ch' io nol veggia! E si mosse, e parea Nume che parte; 360 E come pria sul carro ebbe riposte L'ostie giurate, il santo re v'ascese, E Antenore al suo fianco; e stretti i freni, E incalzati i destrieri, iva sorgendo Più vicina a' lor occhi Ilio ventosa. E con Ulisse allora Ettore il piano Misurò per l'assalto: indi a chiarirsi Chi prima l'asta scaglieria, profonde Agitavan le sorti entro d'un elmo. Tendean le braccia e oravano le turbe: 370 Genitor d'ogni Iddio, re della terra, Folgorator dall' Ida! Oggi quell' uno

Che a noi primiero suscitò i travagli, Tu nell'Orco il precipita, e fra noi Rendi amistà: tu fa' la pace eterna.

Tra quel pregar, guardava Ettore indietro, 575
Forte scotendo il grave elmo profondo;
E al pian balzò di Paride la sorte.
Ogni re si tornò presso al suo cocchio
E a' suoi destrier: fra la sua schiera ogni uomo
S' assise ove giacean l' armi diverse, 550
Mentre d'Elena bella il bel marito,
Alessandro, vestia splendido l'armi.

Pria gli schinieri, d'eleganti argentee
Fibbie costretti, circondò alle gambe:
Eragli adatto, e si precinse al petto
Di Licaone fratel suo l'usbergo;
E stellato d'argento, aspro di borchie,
Sospese un brando ad armacollo; e un ampio
Scudo compatto all'omero s'impose;
Diè alla sua fronte un elmo opra dell'arte;
Piovea d'attorno giube di destrieri;
Minacciosa guizzava alta la cresta:
Alfin robusta, agevole al suo braccio
Brandi l'asta, e si mosse. E non d'altr'armi
Fra' prenci argivi Menelao s'armava.

390

400

Per meraviglia e per terror le genti Tacean, mentr'essi al misurato piano Soli apparian, stando a rincontro, e fiera Fulminando un sull' altro ira dagli occhi, Crollando l'asta. La scagliò Alessandro: Dié nello scudo che tuonò, e con torta Punta a giacer la rimandò sul prato. Drizzò 'l colpo l'Atride, ed adorando: Dammi esangue Alessandro, e dell'insulto Fammi, dicea, vendetta, onde chi vive, Chi nascerà ne tremi; e più veruno Non ricompensi d'ignominia i doni, O Giove! e il letto all'ospite cortese, O padre! - E l'asta gli volò di pugno Diritta, intensa: traforò il brocchiero, Smagliò l'usbergo a immergersi nel sangue

Sotto la costa a Paride, che offerse Braccio e scudo proteso e il corpo in arco, Ne morte il giunse. Menelao sull'elmo Di forza gli calcò nuda la spada; 415 E in tre o quattro rottami il ferro a un tratto Gli usci di man stridendo. Urlò con alti Occhi alle nubi Menelao gridando: Ahi, tu più d'ogni Iddio, Giove sinistro! Io da te giusta mi sperai vendetta, 420 E la vita del perfido; e tu il campi: Falsa fu l'asta, e il ferro mi si spezza. Dicea, precipitavasi, e afferrando Il cimiero al Trojano, elmo e criniera, Lo strascinava, e per trionfo eterno 425 Lo dava in preda al popolo de' Greci; E il cuojo ricamato a filo d'oro, Che gorgiera dell' elmo eragli al mento, La molle gola al giovine strozzava. Ma non lenta dal ciel Venere scese, 450 Santa figlia di Giove; e sì fu tocco Dal dito eterno, si spezzossi il cuojo, E al pugno a un tratto il vuoto elmo s' arrese. L'eroe ruotollo e l'avventò a'compagni Che'l raccogliean; ed ei su tolta un'asta, 435 Correa al sangue di Paride. Ma quella, Ch' era Diva, rapialo di leggieri In denso aere confuso; e poi che l'ebbe Tra' profumi del talamo e su' molli Bei tappeti adagiato, essa la Dea, 440 Per Elena n' andò: poggiò alla torre Eccelsa, ov'era di dardanie donne Molta adunanza, ed Elena nel mezzo. Le tentò'l lembo d'una mano, e il peplo Mandò rosee fragranze; e, come fosse 445 La filatrice delle lane antica. Che molti a Sparta oprato avea leggiadri Manti di lane alla regina, e in Ilio La seguiva amorosa, aspra di rughe

55\*

| La Dea pareva; e susurrava: Or vieni;            | 450 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Alessandro è nel talamo e t'aspetta.             |     |
| Vedrai fiorirgli di bellezza il viso,            |     |
| Fiorir le vesti ; ne parrà ch' ei rieda          |     |
| D' una battaglia : ben dirai che al ballo        |     |
| S' accinge, o siede a respirar dal ballo.        | 455 |
| Ogni parola ad Elena piovea                      |     |
| Nel secreto del cor: poi, quando a lei           |     |
| Il roseo collo della Dea rifulse,                |     |
| E la spirante voluttà dal petto                  |     |
| Vide, e il foco raggiar dalle pupille,           | 460 |
| La riguardò atterrita, e le si dolse:            |     |
| Funesta Dea, mi sedurrai tu sempre?              |     |
| Che sai più farmi? Strascinarmi in altre         |     |
| Città di Frigia e di Meonia a un nuovo           |     |
| Amico tuo? O Paride fu vinto,                    | 465 |
| E tu alle insidie torni, onde alle case          |     |
| Io, trista! io mai di Menelao non torni?         |     |
| Va' tu, se l'ami, a Paride; e ad amarlo          |     |
| Vivi, e per lui dimentica l'Olimpo,              |     |
| Ne più attentarti di toccar co' piedi            | 470 |
| Le vie de' Numi: presso a lui ti pasci           |     |
| Giorno e notte di spasimi, e tel serba,          |     |
| Finch' ei ti nomi sua consorte e ancella;        |     |
| Ch' io non v' andrò: non io, quando il suo letto |     |
| Più indegnamente abbellirei; vedrei              |     |
| Più amaro il ghigno delle iliache spose:         | 475 |
| E piena ho giá l'anima mia di pianto.            |     |
| Misera, disse, alii misera! con fiera            |     |
| Voce la Dea, s' io t' odio, e derelitta          |     |
| Da me tu vivi! Allor, quant' oggi io t' amo,     |     |
| T' aborrirò, t' inseguirò : più atroci           | 480 |
| Fra Sparta ed Ilio attizzerò i rancori;          |     |
| E tu morrai di sciagurata morte.                 |     |
| Tremando la mortal figlia di Giove,              |     |
| Radunò i fluttuanti orli del niveo               |     |
| Suo peplo, e avvolta e tacita mettea             | 4 5 |
| L'orme sull'orme della Diva; e agli occhi        |     |

5:0

Delle Troadi svani. Giunte all' ostello
Marmoreo d' Alessandro, all' opre usate
S' appartaron l' ancelle; e la regina
Bellissima alle stanze alte ascendendo,
Súl limitar del talamo s' offerse.
Qui trasse di sua man Venere un seggio,
Bella di gioje innamorata Dea,
E di rincontro a Paride il depose;
Ed Elena s' assise, e le pupille
A sè raccolte, il trafiggea di motti:

Deh, come presto a me dal campo! Oh, fossi
Non mai tornato, e il mio signor possente,
A chi m' hai tolta, sì t' avesse ucciso!
Pur chi dianzi t' udiva, eri un valente
Tu di prodezza, tu di cor, tu d' asta,
Più dell' insigne Menclao guerriero.
Che stai? non tenti Menelao guerriero
A nuove pugne? Or credi a me, ti posa:
Non t' avventar, non perigliarti, e fuggi
Che Menelao guerriero, ahi! non ti sveni.

Non più, diss' ei; de' tuoi disprégi, o donna,
Non m'accorar! Minerva oggi e l'Atride
Vinsero; e vinto tel vedrai talvolta,
Chè presenti anche a noi scondono i Numi.
510
Deh, sorgi! e su' tappeti a me sarai
Grazïosa di pace. Ardo: non m'arse
Tanto e si dolce il furor mio, ne quando
Predaiti a Sparta, e veleggiando i mari
Di Cranae t'approdai nell'isoletta,
Quel primo di ch'io delle tue bellezze
Beato fui: non mi struggea si fiero
Nè si caro il desio che m'innamora!

Ei sali primo a' molli strati, ed ella Seguialo; e il sonno li sopia congiunti.

Ma come belva Menelao vagava Qua e là per entro le turbe nemiche, Se Paride adocchiasse; e a' federati Spia ne chiedeva, e a' Dardani, e a' Trojani. Nè mai verun pur l'additò: nè occulto Per amistà l'avrian, quando a una guisa L'Orco e Alessandro a tutti erano esosi.

525

5

10

Videro allor approssimarsi il grande Re de' Greci; e intimò: Sappian le genti Teucre e Dardanie e federate a Troja, Che la vittoria per l'Eroe di Sparta Fu manifesta. Rieda a noi con tutto Il tesor degli arredi Elena Argiva; E Troja paghi a noi, quanto sia giusta E memoranda all'altra età, un' ammenda.

Disse; e fremeva degli Achei l'assenso. 1

## DEL LIBRO QUARTO DELL'ILIADE. 1

Sul pavimento aureo del cielo, i Numi, Il nettare versando Ebe divina, Sedeano tutti intorno a Giove, e d'oro Porgean libate ed accogliean le tazze, Pur con diversi affetti Ilio mirando. Giove a ferir l'altera alma di Giuno Rivolse i detti, e simulò sentenza:

Due sono a Menelao Dive alleate, Giuno l' Argiva e Pallade l'Invitta, E si posano assise a star dall'alto Rimirando a diletto. All'altro scende Non lenta mai la Dea vaga di gioje, A sviargli le Parche; e sel rapiva, Beato allor ch' ei si credea morente.

¹ È inedita, eccelto un frammento pubblicato dal Carrer; e quanto adesso no diamo è desunto dai Ms. Labronici. [r. s. o.]

25

30

35

40

45

50

Ma poi che Menelao resta signore

Della vittoria, decretiam le sorti

Alla lite ogg' innanzi. Or questa tregua

La torni a stragi, o in amistà la fermi.

Che se ciò lieto e grato a voi riesce,

Viva a re Priamo popolato il regno

E la sacra città; vagliano i patti,

E al suo marito Argivo Elena rieda.

Disse, e le due che gli sedeano a lato Duol meditando a' Troi, sdegno al Tonante, Gemean, fremean e si premean le labbra. Muta l'altero suo cruccio profondo Palla si divorò; ma nol contenne Il cor di Giuno, e prorompea dicendo:

Crudele Iddio, che parli? ebbi travagli, Sudor sudai per le fatiche; e tanta Sarà la mèsse e gloria mia? Spossati Avrò i destrieri a radunare indarno Tante navi ed eserciti e rovine Sovra Priamo ed i suoi? Fa: te li serba; Ma dell'assenso non godrai de'Numi.—

Perverso Genio! le rispose il grido Corruccioso di Giove : e di che danni A te fur empi il re canuto e i suoi. Che divelto, a placarti, appena basti Quel regno, e i tetti inceneriti e i templi? Va, ti sgombra le rôcche, entra la reggia; Chè forse allor mi tornerai senz'ira, Se vivo Priamo e figli e figlie a un' ora Divorerai. T' appaga; e a noi con Troja Cessi il dissidio, ne più mai riarda. Questo io vo' dirti a ricordanza e legge: Se vorrà l'ira mia ch'altra si spianti Città di genti e d'are a te più grate, Non mi tesser indugi; e sì m'assenti, Come, a malgrado del cor mio, ti diedi Ilio che sempre col suo rege e il molto Popolo suo guerriero ebbi in onore

Fra quanti figli della terra il sole Veggono e il cielo degli Dei stellato; Ch'ivi non mai fu l'ara mia di giuste Vittime fredda, nè cessava il fumo, Nè mai frodaro o libamenti, o alcuna Religion ch'a noi dèssi per fato.

Allor la donna delle Dee rispose: E tre devote mie reguano in terra, Argo, Sparta, Micene, a me più care; Pur, quando in odio ti verran, le struggi: Non t'avrò invidia, non farò contrasto. Che pro? redente dalla tua vendetta Già non sarien per mie difese, o sommo Di possanza fra noi. Non però vane Far tu mi dei l'imprese. Io pur son Dio. Nacqui onde nasci: mi creò Saturno, Genitor provvidente, a farmi donna Di te Signor degl' immortali; e seggo Per talamo e lignaggio alta a' Celesti Deità veneranda. Onde, qualvolta Noi l'uno all'altro compiacer vorremo, Seguaci in tutto avrem gli Dei concordi. Or tu fa che Minerva oda un tuo cenno D'ire, e d'oprar che i Troi, calcando i patti, Offendano gli Achei lieti, fidati Della vittoria. - E più non disse; e il Padre Non aggiunse dimore, e: Va, Minerva, Disse; t'aggira fra' guerrieri, ed opra Che i Dardani agli Achei portin offesa Contro alla santa sicurtà de' patti. La vergine, che avea l'ali al desio,

60

70

\$5

La vergine, che avea l'ali al desio, L'olimpia vetta abbandonò, e cadente Astro all'aure parea, se vien da Giove A genti in guerra, o periglianti in mare, Portento, e la sua fuga orna di raggi. Si dall'alto alla terra un lungo lampo Calò, e portava fra'mortali il nume Di Pallade improvviso: e quei con occhi Attoniti alle nubi, e Greei e Troi, Fra tema e speme ridicean fra loro: Parla decreto ehe oggimai ne reea Ferma la pace, o nuova e ria la strage Da lui che delle guerre arbitro siede.

95

100

105

110

Si le due genti presentiano; e Palla Tra le turbe Iïensi iva col volto Di Laodòco, aere guerrier dell'alto Antenore figliuolo; e simulando D'indagare ogn' intorno ove si fosse Di Licaone il bellicoso erede Pandaro insigne, andò fra' Troi muniti Di gravi scudi, ov' ei ritto nel mezzo Stava, sembiante a un Nume. E con frettose Orme e parole gli fu innanzi, e disse: Eroe, se m'odi ed osi, a te fia lieve Coglier d'un dardo Menelao: t'avrai Merti da' Troi e lode, e avrai tesoro Di doni onde vorria lieto adornarti Paride prence, ov'ei per tuo valore Dormir vedesse sulla trista pira Ouel guerrier poderoso, Acheo marito D' Elena bella, Abbatterai la vita Di glorioso Eroe: gloria n'avrai. Or pon mano allo strale, e Febo areiero Nato fra' Lici, oda in Olimpo il voto, Che un' ecatombe gli farai sull'ara Di primizie d'agnelli, ove alla sacra Zeléa tu rieda, alla magion del padre.

115

Qual è l'avorio se a purpurei fregi Meonia l'invermigli o Caria donna Per dare al palafren ricco il frontale: Molti il desian gli Eroi, molti i signori Di bei corsier, ma quello splende appeso Nel talamo, aspettando un re che il porti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non abbiamo trovato la traduzione dal ver-o 104 al 141 del lesto. — Omero narra come Pandaro obbedendo a Minerva, finisse Menelao d'un dardo in una coscia. [F. s. o.]

Gioja al destriero e al cavalicr decoro; Tal della pelle era il candor fra 'l sangue Che dalla coscia, o Menelao, la bella Gamba rigando ti fluiva al piede.

Deh sia, fratel diletto mio! soggiunse
Agamennón: pur sulla freccia accorra
Or d'un medico! occhio, e almen di succhi
Le fiere angosce ti consoli. — E volto
A Taltibio! araldo: — Or quanto sai,
Taltibio, va; fa di chiamar qui ratto
L'uom d'Esculapio non fallibil figlio,
Medico Macaone; e tu mel guida.
Veggia quanta è la piaga, e di che dardo
Re Menelao travagli. Un de' Trojani,
Perfido, o Licio saettiero esulta
Per la gloria dell'arco e il nostro lutto.

Si l'udi si spiccossi, e la campagna Di Danai ricoverta andò correndo, Qua e là mirando, e domandando intorno Dell'eroe Macaone; e il giunse assiso Fra mille forti suoi gravi di scudo Che da Tricca venían, verde nudrice Di corsieri da guerra: a lui gridava, Pur correndo e parlando, il messaggero:

Vien, chè del sire ti desia la voce, O d'Esculapio figlio, e mi t'aggiungi; E Menelao vedrai come il travagli Dardo di Licio o di Trojano arciero, Che n'ha la gloria, e a noi rimane il pianto.

Si costernò, e rizzossi, e senza motto Fer fretta a trapassare armi e cavalli; E giunti ove impedito era l'Eroe Dalla ferita, in mezzo a'Prenci Achei, Pronto estraea lo stral, ch'aspro e stridente

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Manca altresi la traduzione dal verso 448 al 490 del testo. — Agamennone costernato per la ferita del fratello prorompe in tamenti. Menetao lo rassicura, affermando cho essa e lieve.

Usci con retrocurvi ami cruenti.
E poscia il balteo istoriato a fregi,
E la cintura gli disciolse, e insieme
La ferrca piastra, egregia opra di fabbri;
E con lente pupille entro la piaga
Mirò, succhionne il sangue e la deterse
Perito, e calma di dolor v' infuse
Con farmachi soavi, onde, fu tempo,
Chirone amico al padre suo fe dono.

Qui, mentre al re piagato erano intenti, Da lontano movea spessa di scudi Una Teucra falange, ed agli Achei Ricordò guerra: ei si vestian dell'arme.

Allor l'eccelso Agamennón vedresti Non assonnar, non ondeggiar, non grave Sentir, ma gloria degli croi la guerra, Rinfiammarla, affrontarla; e il regio cocchio Vario di bronzo, e ardenti i palafreni Dietro lasciar, ch' Eurimedonte, il nato Da Tolomeo e di Piréo nepote, Li frenasse e affrettasse; e non d'assai Smarrirlo d'occhio, ove lassezza e il lungo Andar fra l'oste gli occupasse i membri. Pedone andava; e genti e duci in viso Guardava; e se fremean ilari all'armi, Raddoppiava parlando animo e speme:

Tutta quant' è la vostra forza oprate, Guerricri d' Argo. Giove Padre in cielo Non sarà federato a' frodolenti Spergiuratori. Han profanato i patti, Han fatto sangue a tradimento; e tosto Molli corpi saranno agli avvoltoi. Nostre saran le loro mogli; e servi Navigheranno a noi tutti i lor figli: Farem d' Ilio rovina, e prede a' forti.

Ma di rigidi imperi e di rimbrotti Venía tremendo a' più rilenti in guerra: Malnati Argivi, obbrobriosi, e quando N'arrossirete? Or siete voi cerbiatti?
Cerbiatti arditi a riottar su' prati,
Poi palpitanti senza cor ne moto;
Si stupidi guardate oggi alla pugna.
Che? v'aspettate i Troi sul petto? o al mare?
E per entro le navi, a darvi prova
Se state all'ombra della man di Giove?

Tal ei co' passi dispensando i cenni, Uscì fra turbe e turbe ove i Cretensi Di sè facean profonda una falange. Aspro di ferro Idomeneo guidava, Qual cinghial che il suo nerbo in sè raduna, Gli antesignani; e Merïon spronava La retroguardia. Giubilò, e gli volse Pronte voci cortesi il grande Atride:

Idomeneo, te preminente onoro
Fra' Danai, te nelle battaglie e in tutto;
E se il cratère del convito acheo
Solenne agli ottimati il vino porge,
E numero per gli altri hanno le tazze,
La tua dinanzi al tuo desio ricolma
Sempre si sta, pari alla mia. Vien l'ora:
Mio, qual ti pregi, o re d'eroi, ti mostra.

Diceva; e l'alto Idomeneo rispose:
Figlio d'Atreo, sarò qual fui dal giorno
Che fida ti promise amistà d'armi
L'assenso mio. T'odano gli altri, e ch'abbia
Men indugi l'assalto e la vendetta
De'sacramenti. I Dardani alla morte,
Poi c'han rotto la tregua e fatto sangue,
Saran devoti, e a tutti i guai de'vinti.

Gioinne Atride: trapassò, e correnti Vide nembi d'astati e arcieri al grido Degli Ajaci ch'avean brandita l'asta. Come al caprajo in vetta al monte appare Più che la pece errar nuvola negra Fra cielo e mare, e d'Affrico al ruggito Torbida vien di tuoni e di procella: Quel n' ha ribrezzo, e corre il monte e chiama Di qua di là le capre alla spelonca; Si da lontan crescea rapida, opaca, Gravida d' ira la caterva accolta Da' forti Ajaci. A' Dardani conversa Rimiravala Atride, ed esclamando:

O, disse, Ajaci, o voi speme del campo! Ragion non è che il venir mio v'esorti; Accinti siete e i vostri prodi. O Giove Dio genitore, e tu Minerva e Apollo, Se qui tal mi vedessi il cor di tutti, Ettore e Troja non farien difesa.

Poi mosse ad altri, e venne ove d'imperi Eloquente fra' suoi Nestore antico Schierava i Pilj. Pelagone il grande Udialo, e Cromio, e Alastore, e Biante Di popoli pastore, e il prence Emone. Sulla fronte ordinò carri ed equestri: Fe schiera estrema i forti fanti: il volgo Strinse frammezzo; e fosse anche agl'imbelli, Contro a voler, necessità la pugna. A tutti aurighi precettò che a file Guidassero i destrieri: - E non lanciarsi Soli agli assalti : nè qui sia chi vanti Asta, nè cor, nè maestria di briglie, O impazienza di svenar nemici, Si che m'esca di schiera e la diradi. E chi s' arretra, occupi il vano, e guardi Che a' palafreni non s' addossi o fanti: V' impedirete. E se talun partito Dalla sua biga si verrà all'altrui, L'accolga un colpo d'asta, e fia men danno. Per quest' arte gli antichi e questa mente Prostravano a' lor piè genti e muraglie. -

Verso il canuto dittator di pugne Gridò esultante Agamennón: Deh, padre, Così 'l cor ti reggesse anche i ginocchi! Non privilegia nè te pur la grave Età per tutti. Tal si fosse in altri, E tu con lena giovenil pugnassi!—

Ben mel vorrei, figlio d'Atreo, rispose, Sentirmi il di ch' Ereutalione uccisi! Non tutto a un' ora il ciel dona a' mortali. Garzon feroce io fui: vecchio mi vedi; Tal nondimen, che fra guerrieri e carri M' avvolgo, parlo, assenno altri che m' ode, Bell' ufficio a vecchiaja: io qui l' adempio. Più giovani son molti, e vibrin l' asta.

Giojoso Atride oltre pervenne, e vide Menesteo figlio di Petèo, quel chiaro Ordinator di squadre, e i marzïali Alunni suoi d'Atene; e non da lunge Raccolti i duri Cefalleni e Ulisse, Immoti: nè di guerra udian clamore; Ma discernendo un mareggiar lontano D'armi qua e là, si rimanean intenti A correr primi a qual falange Achea Su'nemici rompesse. Ebbero a fronte Atride, e cenni ingiurïosi udiro:

Non se' tu il figlio di Peteo l'illustre?
E tu, guerrier da frodi, ardita volpe,
A che state badando? Or v'indugiate
Ch'altri incominci? E fino a quando? A quali
L'appresentarsi primamente a Ettorre
Più s'addicea che a voi? Voi che primieri,
Qual volta a'regi Achei s'orna il convito,
Io sempre accolgo. Ivi l'onor v'è lieto
Delle postevi innanzi intere carni,
E calici spumanti a grado vostro:
Qui lieti vi vedreste anche da dieci
Falangi Achee precorsi, ove si pugni.

Torvo Ulisse rispose: Or fai parole, Figlio d'Atreo, da custodir fra' denti. Lenti in battaglia noi? Come! da quando Lenti siam noi? Qualor si pugni, allora Fra le spade ravvolto e fra le prime Ruote de' Teucri apparirà tremendo Di Telemaco il padre; e tel vedrai, Se n'hai cura o vaghezza. Or fai parole.

Come il vide turbato, il re sorrise, E ripigliò: Senza diritto intento Non incalzo ne biasmo; e te men ch'altri, Vigil compagno dell'impresa e mio. So quanto amici i pensier tuoi mi siéno: Una mente è la nostra, e di parole, Se fur sinistre, non terrem ragione; Sì le perdan gli Dei tutte fin d'oggi.

Ne più sostando, iva per altri; e vide Sovra un carro sedenti in mezzo un'oste Di schiere inermi e placidi corsieri Dïomede posarsi, eroe Tidide Magnanimo; e con lui Stenelo nato Da Capaneo. Sovr'essi venne irato, Veemente parlando, e li corresse:

Ahi, figlio di Tideo! Trepidi, e il suolo Guati fra Troja e noi? Perchè nol passi? Ouel di destrieri e squadre agitatore Tuo genitor, mai non badò. E' volava Lunge da' suoi; feriva primo, e primo Nomar l'intesi, e fior d'eroi, da quanti Sfidar vedeanle e consumar la strage. Non io vi fui, ne vidi. Entrò in Micene Ospite inerme quando a Tebe e al muro Sacro Cadmeo di Marte ivan facendo Col divin Polinice oste nemica. E per guerrieri insigni e lega d'armi Porgean preghiere alla città de' nostri, Che v'assentia; ma co' presagi Iddio Significò sciagure, e la distolse. Quei tornando a viaggio, e sull' Asopo Verde di giunchi erboso fiume andati, I federati Achei diero a Tideo D' ire a Tebe oratore. Ei nella reggia Truci d' Eteocle ritrovò i Cadmei

Banchettanti; ma il core a lui non disse Ch' era straniero, e solo. Ei tutti a lotte Di gagliardia chiamava; e in tutte gare, Tant' ei dall' alto avea Pallade amica! Gli fu lieve domarli. Iudi il ritorno Con astuta vendetta i corrucciosi Gl'impediron d'aguati, e n'eran duci Meon figlio d' Emone, e Licofonte D' Autofonéo. L' un quasi Nume, e l'altro Imperterrito in arme avean cinquanta, Feroce tutta gioventù Cadmea, E dalle mani di Tideo fu morta Tutta: se non che, in riverenza al cenno Di un portento da' Numi, unico vivo Lasciò Meon che si tornasse in Tebe. Tal fu Tideo, Etolo Eroe. Nol giunge In arme il figlio, e d'eloquenza il passa.

Ascoltò Dïomede e non fe motto, Ch' ei la rampogna venerò e l' aspetto Del regnator. Ma Stenelo non tacque:

Tu non frodarne, Atride, il ver che sai. A noi più alto, e non a' padri, il merto Aggiudichiam di forti. A noi, men oste Armando intorno a quel muro di Marte, Co', presagi de' Numi e Giove amico, Tebe die vinte sette porte e il regno. Quei da senno demente eran guidati; Periron tutti. Or tu più mai non pormi L' onor de' padri a somiglianza, e il nostro.

S'accigliò D'iomede: In te fia senno,
Fratel, diss' ei, quetar la lingua e udirmi.
D'armi e di prenci il guidator se incalza
L'esercito a battaglia e lo corregge,
Me sdegno e duol non prenderà, ch' ei somma
Da' Dardani disfatti e Troja in fiamme
Avrà la gloria; avrà più turpe il lutto
Per gli Achei debellati. E noi, mi segui,
Porremo il core al valor nostro. — Disse,

Brandi l'asta e dal cocchio a terra corse; E all'impeto del salto, il suon dell'armi, D'intorno al petto dell'Eroe commosse, Giungeva de'più forti orrido all'anima.

Qual se pria da lontan Zefiro spira, Negreggiano crescenti onde sovr'onde: Poi viene, e seco tutte urtan la terra Burrascose mugghiando, e dal profondo Curve, altissime, in vetta a' promontorii Riversansi, e la spuma all' aure freme; Così dense su dense ivan sorgendo De' Danai le falangi alla battaglia. Cupa al correr de' piè tremar la terra: Alto qua e là s'udia sorgere il grido Di ciascun duce alla sua squadra, e tutte Silenzïose, riverenti a' duci: Nè d'esercito tanto avresti detto Che le schiere nel petto avesser voce. Militava ogni gente insigne d'armi Diverse, e luce discorrea da tutte.

Ma qual da greggi immense, entro le chiuse D'opulento signor, poi che del pingue Latte son munte, e van belando a' lai De'loro agnelli; tal sorgea confuso, E diffondeasi un ulular sul vasto Esercito Iliense, ove non una Era voce o loquela; e i tanti Ajuti Da varie terre frammescean le lingue.

Immortali alle stragi agitatori,
Marte degli uni e Pallade degli altri,
E la Fuga ogn'intorno e la Paura
Correano; e, suora e federata eterna
Di Marte, la Discordia era nel mezzo.
Va come Furia, nè si stanca o dorme:
Poca, prima; indi cresce, e per la terra
Passeggia, e rade colla testa il cielo.
Qui innanzi e indictro, irrequïeta il piano
Misurava, ove accolta avea la rissa,

Traversando le turbe, esacerbando Lungo il sudore e i gemiti a' mortali. Targhe e targhe mescean, aste contr'aste, Petti e vigor: stridean brandi sovr'elmi: Scudi convessi urtavansi tuonando; E col fragor crescean ululi e vanti Di morenti e fuggenti e d'inseguenti Trucidatori; e il suol fumava sangue.

Quai da burroni in due fiumi torrenti Corron dell' alpe i laghi alla convalle A cercar la voragine, e sull' antro Vortici e tuon confondono e furore: Geme il pastore alto su' monti, e ode; Tanto il fragor dal campo e lo spavento Sorgeano. E primo Antiloco a' Trojani Echepolo rapía, fiero tra' fieri Della vanguardia. L' arrivò dal carro Sotto la cresta irta di crini, e il dardo Celata e cranio traforò e la fronte: Quei la notte e la morte ebbe d'intorno, E barcollò, e parea torre cadente.

Gli ghermiva una gamba Elefenere Re de' rapidi Abanti, e fuor del nembo De' dardi a forza sel traea, per farsi Spoglie dell' armadura. E poco il trasse, Chè, come andava curvo, e male a' fianchi Gli s' aggiungea lo scudo, il vide l' occhio D' Agenore da lunge; e fra le coste Si gli drizzò ferrato un giavellotto, Che gli sciolse le membra. Il re gemendo Abbandonò la vita; e truculenti Greci e Troi s' avventando arsi di rabbia Di lupi, e un uomo trucidando un uomo, La pugna rinfieri sovra i due morti.

Allor d'Ajace a fronte il giovinetto Simoíso peri, florido figlio D'Antenïone, e che la madre un giorno, Mentre co'suoi congiunti iva scendendo A visitar la gregge a piè dell' Ida,
Del Simoi presso l'acque, e fra le piante
Sel partoriva, e Simoiso il disse;
Ma del suo latte ei non le rese il frutto.
Spense l'età che gli splendea, correndo
Provocator del gran Telamonide,
Che di lancia gli ruppe usbergo e petto
Sulla destra mammella. Usci la punta
Sanguinente alla spalla; ed ei prostrato,
Pioppo parea che nato alla convalle,
Aereo freme al mormorar de'rivi,
Ghirlandato di frondi; e sente il ferro
Del carpentier che i flessuosi rami
Ricurva in rote a un bel cocchio d'eroi:
Giacesi il tronco a putridir sull'acque.

Si squallido il lasciò nudo dell'arme Ajace; allor che fuor di schiera accorso, Fulgido a' fregi dell' usbergo, Antífo Figlio di Priamo gli diresse un'asta. Lui non giunse: ad Ulisse il suo fidato Leuco uccideva; e lo ferì nel pube, Mentre lento traeva armato un morto Che gli cascò di mano, ed ei sovr'esso.

Rifulgente nell'armi, aspro di ferro,
Mesto e irato nel volto apparve Ulisse,
Guardando intorno chi dovea ferire.
Palleggiò la grand'asta: i Teucri tutti
S' arretran come scende onda dal lito.
Ma pur in tempo uscía l'asta di pugno
Del corrucciato eroe. Colse da lunge
Democoonte, un de' bastardi figli
Di Priamo re, che giunto era d'Abido
Felice suol di rapide cavalle:
Nè vi tornò, chè le due tempie a un colpo
L'asta d' Ulisse gli forò, e prostrollo
Freddo; e cadendo sovra il campo, un lungo
Suono dier l'armi. Allora i Troi più ratti
Si ritraean, ed Ettore cogli altri.

Ma più alte gli Achei davan le grida Strascinando i cadaveri, insultando, Inseguendo qua e là. Stava sull'alto Pergamo Apollo, e rimirava i campi; E pien d'ira esclamò: Teucri, ferite! Non son, non son gli Achei marmo nè ferro: Gli Achei son carne, e non respinge il ferro. Nè Achille, il nato dalla Dea, combatte: Vive d'ira e si rode. Ite, ferite!

Mentre la voce e il fiero Dio tuonavano Dalla città, e per le turbe Achee Rapida, intenta discorrea Minerva, Forza a' forti spirando, animo ai lenti. Venian le Parche e si rapian Diore D'Amarance figliuol, sir degli Epei. Ecco, avventato dalla man di Piro, Figlio d' Imbrasio condottier de' Traci Ch' eran d' Eno venuti, aspro un macigno Colpillo al maglio, e franse i nervi e l'ossa Del destro stinco; ed ei cadde supino, Vêr gli amici tendendo alte le braccia, Semivivo anelando. Gli fu sopra Piro, e gl' immerse all' umbilico un' asta. Versò Diore i visceri dal ventre. E notte eterna li coperse gli occhi.

All'uccisor, che s'avventò allo spoglio, Mandó Toante Etolo sire un'asta
Sulla poppa, e l'immerse entro a'polmoni.
Corse, l'asta gli svelse, e colla spada
Squarciogli il ventre. E si volea dell'arme
Farsi trofeo; ma non potè, chè i Traci
Pioventi dal cimier fino alle reni
Equine code, protendendo in cerchio
Lunghe antenne ferrate ivan sovr'esso.
Grand'era, e illustre, e d'alto cor; ma pugna
Avea con troppi, e fu respinto a forza.

Cosi un Signor de' Traci, un degli Epei Periro a Troja, e avean dintorno i corpi Di guerrier morti e di morenti amici. E chi guidato da Minerva, illeso Da' ferri, con la Dea si fosse avvolto Infra le armate schiere, ei la battaglia Biasmato non avria. Molti quel giorno Valenti fra gli Achei, molti fra' Troi E l' un dell' altro a fronte, un presso l'altro, Giacean feriti di profonde piaghe.

## DEL LIBRO QUINTO DELL' ILIADE. 1

Allor Palla Minerva, onde immortale
Ei fra gli Achei s' esalti, animo e posse
A Dïomede aggiunse. Ignea sull'elmo
E dal volto e le membra e per lo seudo
Gli balenava una continua luce.
Si dalla Dea sospinto ove più dense
Eran l'armi, apparia fiero di lampi:
Ardea, come se puro esce da'fonti
Dell'occàno, e racquistando i cieli
L'astro d'autunno infiamma aureo la notte.

Pio servo all' are di Vulcano in Troja, Ricco e innocente era Darete, e padre D' Ideo guerriero e di Fegeo guerriero, Militanti dal carro; e allor, correndo Allegri il pian lunge da' Troi, Fegeo Vibrò al Tidide che feria da terra, L' asta che vana il destro omero rase. Ma dell' Etolo eroe l' asta più certa Fra le due poppe al giovine s' immerse Tentennando confitta, e lo travolse A sgorgar fra le ruote onde di sangue. Precipitossi esterrefatto Ideo,

5

10

. .

20

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tulto ció che pubblichiamo di questo libro è inedilo, franno alcuni squaret dali in luca al Carrer; e fu tratto dai Mes. Labronici. [F. s. o.]

Ne più la biga ne il fratel difese, Qua e là correndo; e non fuggia da morte, Se circondato nol rapia di nebbia Vulcano in Ilio, onde non tutti amari Del sacerdote suo fossero i giorni. E del Tidide i servi alla marina Traean la biga e i corridor predati. Quando i due figli di Darete a un colpo 50 Un perir un fuggir videro i Troi, Stettero incerti, immobili; e Minerva: Marte, Marte, dicea, d'uomini e regni Divoratore (e lo traea per mano), Vincano senza noi Dardani o Greci 35 Com'è in grado al Tonante : or non fia maglio Ritrarci, e l'ira fuggirem del Padre? Si l'indusse a posarsi ove fra l'ombre

Quindi i Teucri dar volta, e d'ogni parte Gli Achei seguirli; e precorrendo i suoi Ciascun re d'armi uccise un che fuggia. Primiero Agamennón mise ad Odío, Degli Alizoni re, l'asta dal tergo Nel petto, e fuor del carro ove correa 40

45

50

60

Lo Scamandro nutria fiori alle rive:

Corpo dier l'arme e il campo un lungo tuono. È Festo, un figlio del Meonio Boro, Che da Tarne venía, fertile piaggia, Salía sul cocchio, e Idomeneo lo giunse Sotto l'omero destro, e fra le zampe De'suoi cavalli il trasportò, in eterna

L'atterrò capovolto; e intorno al vasto

Notte improvvisa addormentato; e i servi Del re Cretense si partian le spoglie.

E fu da Menelao tolta da lunge A Scamandrio la fuga. Era un illustre Figlio di Strofio; e di Dïana alunno, Correa co' cervi, raggiugnea le fiere Quante il monte ne pasce entro le selve; Nè l'arte o il nume della Dea gli valse, Non le saette o il vol de' piè, chè, appena Gli andò alle spalle il fulmine dell'asta, Si gli uscì dal torace; e sul prosteso Cadavere fremean l'armi sul prato.

E Fereclo pería, nato, educato
Già da Armonide fabbro. In tutte l'opre
Mirabilmente amica ebbe Minerva,
Che alla sua man rendea facile l'arte.
Ei d'Alessandro architettò i navigli,
Fonti di mali, acerbo esizio a molti,
Esizio a lui; però che allor de' Numi
Con poca mente interpretò i responsi.
Si fuggiva, e fu colto, e un giavellotto
Nell'anca destra Merion gl'infisse:
Passò per mezzo la vescica e l'osso,
E usci sbranando il pube; ond'ei caduto
Genuflesso, moria traendo guai.

Antenore quel di pianse Pedeo
Che, sebben nato di non casto amore,
La nobile Teano entro a' palagi
Al par de' figli suoi tenne per figlio,
Graziosa al marito. A lui Megete
Piantò l' asta dappresso entro la nuca
Fino al palato a dimezzar la lingua;
E Pedeo fra la polvere e fra il sangue
Moría stringendo il freddo acciar co' denti.

E del fiume Scamandro il sacerdote Ipsenore, che Dio parve alle genti, E magnanima prole era dell'alto Dolopione, ebbe alle spalle un colpo, Di che il brando d'Euripilo, fendendo L'omero e il braccio, gli mozzò la mano. Ei la vedea sul prato, e intorno agli occhi La Parca gli piovea tenebre eterne.

Così uccidean, così perian. Mal scerni Dove e quando il Tidide urti e diradi, Nè se fra' Greci o i Dardani trascorra: Fi po sedea quel campo, ei furibondo 65

70

75

80

\$5

90

95

Come torrente allagator che passa Sovra i ponti e gli sgomina, travolve Argini e siepi, abbonda oltre le sponde: Corre improvviso, vorticoso, immenso Per le piove del ciel; va per le case E preda i colti a' popoli e le gregge. Si ratto il figlio di Tideo riversa I Trojani densissimi, nė i molti Petti reggeano all' impeto d' un solo. Di Licaone allor l'inclito erede Pandaro il vide, e al suo arco potente Commise le funeste ali d'un dardo; 110 E mentre il Greco precidea la fuga Come turbine a' Troi, fischiò lo strale: Gli si piantò presso la destra ascella Sul confin del torace, e il ferro emerse Dall' omero, e piovea sangue sull' armi. 115

Mando Pandaro intorno alta la voce:
Or, Trojani, all' assalto: or su' cavalli
Tutte le sferze; e se di Giove il figlio,
Re delle frecce e mio, qui dal paterno
Ida m'addusse e mi dono quest' arco,
Or del tremendo Acheo langue la vita.
Così 'l fidente vantator; ma giunta
Non era dall' Eroe l'ultima notte.

120

125

130

135

Ei torse i piè, si rappressò al suo cocchio:— Stenelo, scendi; non tardar l'aita, Caro compagno mio, tanto che m'esca Per la tua man dall'omero uno strale. Disse; e Stenelo accorse, e stretto il pugno Sullo stral che sporgea mezzo dal dosso, Si lo svelse d'un tratto; e per l'usbergo, Mentre il guerrier facea voti dal core, Fervea, sgorgando fra le maglie, il sangue.

— O Dea che della santa Egida t'armi, Alta indomita vergine! se in guerra Al padre mio, se a me fosti presente, Deh riedi, o Dea! Fa che m'arriyi all'asta

155

160

165

170

Quel mio lontano feritore. Ei grida Ch' ei m' ha dannato a non veder più il sole. —

Udi Minerva, e nel venirgli innanzi,
Le mani e i piè gli rallegrò e le membra:
Osa, gli disse, o Dïomede; invadi,
Svena impavido i Troi. Io ti trasfondo
L'imperterrito cor, l'ira e il vigore
Ch'ebbe Tideo. Io ti dirado il velo
Che fino ad or t'annuvolava il guardo,
Si che i mortali scernerai da'Numi.
Cedi qualvolta un Dio pugni a tentarti;
Ma se in mezzo agli eroi Venere scende,
Fa a lei sentir liberamente il ferro.
Disparve: e Dïomede avido dianzi

Disparve; e Diomede avido dianzi
D'indefessa battaglia, or più possente,
E tre volte più ardente iva alle prove
Della vanguardia; e ti parea leone
Se montando alla chiusa ebbe alle spalle
Il pastor che il percosse e non l'uccise.
Rugge e raduna il suo vigor nell'ira,
E si disserra: or fuggono i custodi;
Vanno raminghe o giacciono le agnelle
Sbranate a torme, insanguinando i prati:
Quel divora, e si parte, e si ritorna,
E i deserti ripari agile varca.

Tal lieto d'ira e di vigor s'avvolse
Dïomede fra' Dardani, e percosse
Ipenore e Astinóo duci di schiere;
L'un d'un'asta alla poppa, e gliel'aperse;
L'altro col brando, e gli staccò una spalla.
Non ristette alle spoglie, e Poliido
Ed Abante ei ferì, nati al canuto
Eurimedonte chiaritor di sogni,
E che invano a'lor sogni avea risposto,
« Non tornerete; » e dier la vita e l'armi
Al fatale Tidide. Ei vide, ei giunse
Quindi Xanto e Toone, ambi a Tenope
Tarda ed unica prole; e la pensosa

Sua troppa età più l'affliggea, quand'altre
Speranze omai non gli porgea d'eredi.
Giacquero ad Ilio un presso l'altro; e il vecchio
Restò alle cure solitarie e a morte,
Pur sospirando i figli; e ne'suoi tetti
L'eredità partian servi e stranieri.

480

Indi al carro che in armi aureo portava
E Cromi ed Echemon, splendidi figli
Di Priamo re, l'atroce Etolo venne,
Come arriva il leone ove gli armenti
Mordono errando agli alberi le frondi,
E sbrana il collo alla giovenca e al toro.
Si dal carro gli svelse, e imperioso
Li trucidava; e s'arricchia dell'armi,
E mandò i palafreni alle sue tende.

185

190

Enea da lunge attonito s' avvide
Che dov' eran più morti, urli e fuggenti
Pugnava un solo; e traversò di corso
Brandi e dardi, guatando ove scorgesse
Pandaro; e il giunse e disse: O tu che in Ilio
E fra' Lici non vedi emulo arciero,
Non hai più amore, o Pandaro, nè all' arco
Nè alle tue lodi? A Giove alza le palme,
Indi a quel crudo mietitor de' nostri
Manda un dardo a chiarir s' egli è mortale;
Che se dall' alto ei vien, Dio corrucciato
Per l'are sue neglette, offrirem voti:
Non per armi si placa ira di Nume.

O de' Dardani Eroe, nobile Enea,
Pandaro allor, non mi saprei se un Dio;
Ben a' destrieri, a quella targa e al lungo
Cono dell' elmo il nomerei Tidide.
Or sia l' uom che affiguro, umana rabbia
La sua non è. Un Dio chiuso di nube
Gli sorge a fianco, e disviò la freccia
Ch' io gli sfrenai diritto all' alma, e immersa
Nella carne fra l' omero e il torace
Miraila, e dissi: or tu se' giunto all' Orco.

Ma vive e infuria perchè un Dio m' abborre. Biga non ho, non ho destrieri; e lascio Di Licaone entro la reggia intatte, 215 Splendide, uscite dalla man del fabbro, Di padiglioni ombrate, undici bighe; E di grandi cavalli undici coppie Si divorano inerti orzo ed avena. Ben a me ripetea l'utile avviso 220 Quel re guerriero padre mio: Ti parti, Diceami, parti sulla biga, e in campo Co' tuoi corsieri i Troi guida alle zuffe. Fui sordo (e miglior senno era ubbidirgli). Ch' io, per l'amor de' palafreni, avvezzi 225 A più di pasto che non dan le mura D' investita città, venni pedone: Fidai nel dardo che dovea tradirmi. A Diomede e Menelao, due regi, Io lo mandai mortale: a che se il vivo 250 Sangue ne trassi? ad irritarli al sangue. In di sinistro ripigliai quest' arco Dalla parete onde pendeva, e accorsi, D' Ettore in grazia, con maligni fati A pugnar, la sua guerra. E s' io non pêro, 255 Se agli occhi miei la donna mia ritorna E il caro aspetto del natio paese E l'alta reggia mia, tronchimi il capo D' un nemico l' acciar, s' io non scavezzo Con le mie mani ogni saetta, e al foco 240 Non dono gli archi, inutili compagni. Disse; ed Enea: Non mescer ira a' voti,

Disse; ed Enea: Non mescer ira a' voti,
Pandaro illustre; e se il guerriero è tale
Che senz' asta nè biga altri nol doma,
Vien, t'aggiungi al mio fianco, e facciam prova 245
D' armi dappresso. Tu vedrai se i figli
De' destrieri di Troe nati alle pugne
San piegare, inseguir, perdersi a fuga
Dove più vuoi per la campagna: ond' anche
Se Giove assente il vincere al Tidide. 250

N'addurran più veloci entro le mura. Sali, e i freni raccogli, e tien' la sferza; Io reggerò all'assalto: o tu combatti, Ch'io della biga attenderò al governo.

E a lui di Licaon l'inclito erede:
Tu sol dispensa a' tuoi corrier la via;
E se avrem da ritrarci, odano i cenni
Del lor maestro, onde non forse ombrando
Fra il tumulto raminghi e desiosi
Della tua voce, indugino a dar volta
Si che il Tidide ne raggiunga e impiaghi,
E i bei destrier fien suoi. Tienti le briglie:
Io mi starò ad opporre asta contr'asta.

255

260

265

270

280

285

Si parlando saliro, e a larghe briglie Spingean nel pian con impeto i cavalli. E Stenelo gridava alto dal cocchio: Caro all' anima mia, caro Tidide, Veggio correr due forti alla vendetta Con immenso vigor: Pandaro è l'uno, Quell' Ideo che possiede arco maestro; L'altro è il signor che di celeste moglie Crebbe illustre ad Anchise. Or vien, t'arretra Meco sul cocchio: non m'andar furente Per la vanguardia a provocar la morte.

Parli di fuga, il ripigliò con occhi
Torvi il compagno, e speri tu ch' io t' oda?
Siffatti avvisi ad altri. Io nè da' padri,
Nè dal mio core appresi mai, nè deggio
Pugnar dubbiando e mescer colpi e fuga.
L' aspettar su quel carro a me fia noja:
Le mie forze son piene, e vuol Minerva
Ch' io non diffidi. Assalirò pedone
A mio grado que' due; nè rote avranno
Rapide si, che non le giunga il volo
Dell' asta mia: non fuggiranno entrambi.
Anzi odi, e nota, ed opra: ove di Palla
Il divino consiglio oggi li doni
Morti, per gloria mia, l' un sovra l' altro,

| Tu balza, e lega all' anse della biga         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Quella coppia che reggi; ed abbi mente        | 290 |
| Che, sviati da Troi, corrano a' Greci         |     |
| I destrieri d' Enea. Son puro sangue          |     |
| Di quei che Giove dall' Olimpo in prezzo      |     |
| Di Ganimede avea concesso a Troe;             |     |
| Në il Sole o l'Alba mai vider più bella       | 295 |
| Forza di palafreni. Anchise poscia            |     |
| Alle cavalle sue li fe mariti                 |     |
| Furtivamente, e del carpito germe             |     |
| Al re Laomedonte ei n'ebbe nati               |     |
| Sei ne' presepi; onde ne pasce or quattro     | 300 |
| Per le sue bighe, e due maestri in guerra     |     |
| Ne permette ad Enea. Stenelo, vedi            |     |
| Che nuova preda e quanti plausi avremmo!      |     |
| Fra quel dir furon giunti a tutto corso       |     |
| Da' due nemici, e Pandaro gridando:           | 303 |
| O pertinace a disprezzar gli assalti,         |     |
| Tu del fiero Tideo figlio superbo             |     |
| Che ridi alle saette, or prova l'asta.        |     |
| Si la vibrò a passar ignea lo scudo,          |     |
| E colla punta gli scarnò il torace,           | 310 |
| Ed esclamò: Reggi, se sai, contendi           |     |
| A me la gloria or c'hai nel fianco il ferro.  |     |
| Mal ferisci e mal vedi, a lui rispose         |     |
| L'imperterrito Eroe. Ben so che Marte,        |     |
| Ingordo Dio, non vorrà mai partirci,          | 315 |
| Se il sangue almen d'uno di voi non beve.     |     |
| E feriva: curvò Pandaro il capo;              |     |
| Guidò l'asta Minerva, e si l'infisse          |     |
| Tra l'occhio e il naso, che mozzò la lingua,  |     |
| Franse i denti, e all'estremo orlo del mento  | 320 |
| Usci la punta; ed ei piombò dal carro.        |     |
| Dier lungo un suon, splendean varie sul campo | 0   |
| L'armi; con fieddo tremito i destrieri        |     |
| S'arretrarono, e tacita sovr'esso             |     |
| Versava eterna oscurità la morte.             | 525 |
| Ma con l'asta e la scuda Enca proruppe:       |     |

550

540

5 5

E a guisa di leon quando più fida Nella sua possa, ei circondava a grandi Passi, e da' Greci custodiva il morto Chè non fosse predato; e d'ogni parte Protendendo lo scudo e lunga l'asta: Lontan voi tutti; o chi verrà, l'uccido! Vociferava orribile. E il Tidide Tolse di mole enorme aspro un macigno, Tal, che non due quai sono oggi i mortali Lo reggerian. Ben ei l'alzava: ei solo Di tanta forza a due man disserrollo, Che nell'anca onde scende all' uom la coscia I due tendini franse e l'osso ch' altri Acetabolo noma, e via si trasse La pelle, e grave ripiombò sul campo. Cadde Enea genuflesso; e a farsi al corpo Puntel del braccio, il suol premea col pugno, E intorno gli crescea torbida l'ombra: E se di Giove la più bella figlia, Che nel grembo d'Anchise e fra le mandre Innamorata il partoria sull' Ida, Men intenta a guardarlo era da' cieli, Allor l' Eroe periva. Ella di tutte Le nivee braccia sue precinse il figlio, E a lunghe falde innanzi a lui diffuse Il suo peplo raggiante, impervio a' Greci E agli assalti di morte; e sel reggeva Fra il braccio e il seno in traversar la pugna. Stenelo, co' pensier volti all' avviso

Stenelo, co' pensier volti all' avviso
Di D'omede, avea costretti al freno
I suoi corsieri all' anse della biga,
Dove il campo era queto: indi volando
A quei celesti che d' Enea la forza
Più omai non proteggea, trasseli a' Greci.
Quivi, a guidarli a' padiglioni elesse
Deipilo, che a lui caro e pregiato
Era più ch' altri Argivi, e a lui conforme
D' alma e di mente. Esso l' Eroe, tornato

Al cocchio ed alle sue fulgide briglie, Col flagel su' cavalli iva insistendo Allegramente a giungere il Tidide Ch' era al tergo di Venere a ferirla. 365

Ei molle Diva la sapea, non una Delle fatali Deità che stanno D'eroi mortali imperadrici in guerra; Non Palla altera vergine, o l'atroce Terror delle città ferrea Bellona. E correndo con alta asta brandita, Dissipava qua e là turbe d'imbelli.

370

375

E a lei la santa fra le Dee rispose: Patir, figlia, tu dei; reggere al duolo Grave quant' è. Pugnan gli Dei lor guerre Per la man de' mortali; e da gran tempo Di molte offese in ciel memori siamo, Pati Marte catene il di che d'Oto E d'Efialte le membrute forze, Eran due nati d'Aelóo giganti, Per lungo un anno e un mese ebberlo avvinto In prigionia di ferro; e si periva Di torpore e languor simile a morte, Se la madrigna sua bella Eribea Non ne porgeva indizi al volatore Mercurio Dio, che sel rapia di furto Dalla tristezza e dai nodi aspri attrito. Pati Giuno a tre punte orrido un dardo Che a lei piantò d'Anfitrion l'erede Nella destra mammella; e Pluto immenso Pati pur da quell' uom nato da Giove Il fulmine dell' arco; e sulle porte Dolorò dell'inferno, e tristo in coro, Col ferro nel potente omero infitto Venne a' troni d' Olimpo; e qui Peone

¹ Non abbiamo frovato la fraduzione di circa 46 versi del testo, cioè dal verso 335 fino al 381. — la questo squarcio Omero narra il forimento di Venere per mano di Diomodo, la fuga della Dea tornando all'Olimpo, ed i suoi richiami alla madre Dione, che la conforta come segue. [F. 8. 0.]

Balsami infuse, gli temprò l'angoscia E il risanò; nè Morte ardi toccarlo. Ahi furïosi! inferocir felloni. Non por modo nè cura all'empie gare E i nati in cielo violar coll' arco! Or chi t'oltraggia e in Pallade s'incuora, Stolto! non sa che il feritor de' Numi Non vive a riposarsi avo canuto: Non riede dalle guerre a veder figli Corrergli intorno su' ginocchi, e a gara Tender le mani scilinguando babbo. Pensi quel figlio di Tideo, non forse Più di te forte un Dio svegli fra 'l sonno Talor la bella Egïaléa, che al letto Del fortissimo Acheo vergine altera Venne dai tetti del divino Adrasto. Congiunti e ancelle desterà chiedendo Di Dïomede; e ritornando ai pianti, Misera, mai nol troverà in quel letto.

Disse, e a due mani le tergea l'icóre; E duolo e segno disparian di piaga.

Rigido forse ti dorrai s' io narro, Padre, com'oggi la bella tua figlia, Quand'oggi innamorata è de' Trojani, Iva allettando a visitarla in Ilio Bella un' Achea; e vezzeggiando il petto, E sulla bella Achea l'onde del peplo Ricomponendo, un bel fermaglio d'oro La dilicata mano, ahi! le trafisse.

Sorrise il Padre de' Celesti, e volti Gli occhi alla bella fra le Dee, le disse: Tu nozze e gioja, amabil Dea, dispensa: Marte avrà mente e Pallade alle guerre.

Si parlavano in ciel, mentre che in terra Venía del figlio di Tideo la possa

¹ Non abbiamo trovato la traduzione di fre versi del testo. — Minerva e Giunone gnardano malignamente Venere ferita, e la prima dice a Giove come segue. [8. 8. 0.]

Perseguitando Enea: né le custodi Braccia di Febo onde il vedea precinto, Nè lo frenò religion del grande Presente Iddio, si violento al sangue Correva e alle regali armi d'Enea. Tre volte al cor gli s'avventò: tre volte Scoteagli ardente agli occhi il Dio lo scudo. Quei col furor di deità fatale Al quarto impeto venne, e il Dio converso Tremenda al petto gli mandò una voce:

D'iomede, t'avvisa, e dalle prove Ti rimani co'fati! Eterno io vivo; Tu cammini la terra. — E quei dall'ira Di chi vibra dall'alto armi celesti, Taciturno con lente orme si tolse.

Or Enea fuor de' colpi iva da Febo Su per la santa Pergamo rapito, Ove pingue l' altar d' ostie splendeva Nel santuario; e qui l' Eroe posando, Da Latona godeva e da Dïana Onor d' ospizio e balsamo alla piaga.

E Febo effigiò simile in volto,
Armi e presenza una larva d'Enea,
E la scagliò fra' combattenti; ed era
Clamor sovr' essa e fremito e stridenti
Scudi a' colpi de' brandi, e d' ogni parte
Frecce e smagliati usberghi e umano sangue;
Febo esclamando: O Marte, odi tu, Marte!
Trucidatore, armipotente, o Marte
Devastatore, ove sei tu? e non perdi
Quel Dïomede? Affronterà il Tonante;
Ei che ferita a Venere ha la mano,
E me inseguiva, e dir parea: son Nume.
Disse, e sull'alta Pergamo ristette.

Agitatore delle Teucre file Vien Marte, e assume d'Atamante il viso, Sire de' Traci, e grida: Or, fino a quando, O Priamídi, patirem le piaghe De' carnefici Achei? Pugnerem noi Quando fien sulle porte? A terra giace Tal che onoriamo al par d'Ettore; il figlio Giace a terra d'Anchise. Or mano a' brandi Per tanto amico. — Infusero que' detti Forza ed ardire. Ed Ettore severe Da Sarpedone udi regie parole:

O pria si grande! or sei l'Eroe che dianzi Dicea com' ei senza alleati, e solo Co' fratelli e congiunti era da tanto Di liberar la città sua? Ma dove Sono i congiunti tuoi, sono i fratelli? Cani tremanti se il leon li guarda. Ben qui siam noi tuoi federati. Io venni Per te da lunge; ed or la Licia ho lunge, Lunge i fonti del Xanto, ove una cara Donna, e lattante il mio figliuolo, e tanta Lasciai ricchezza da quetar le brame Di chi n'è più indigente; e i miei guerrieri Sprono a pugnar, pronto a pugnar, ne cosa Ho qui che Atride possa mai predarmi. Tu si; ma badi, e par che sdegni i nostri Petti a salvar le vostre mogli. Or vedi, Non quasi in rete, ove ogni cosa il laccio Chiúde e strascina, tutti voi non siate Gloria al Greco e rapina; ed ei quell'alta Vostra città faccia crollar su' ricchi Abitatori suoi. Questo provvedi. A questo pensa il di, pensa la notte: Implora i re che di lontano in arme Vennero amici, e non t'udrai rampogne.

Si gli avvisi adempia tutti che Febo, Splendido armato Dio di spada d'oro, Come vide partirsi alta da terra

¹ Non abbiamo trovato la traduzione dal verso 493 al 508 del testo. — Ettore eccitato dalle parole di Sarpedone rincuora i suoi. La battaglia sempre più inflerisce, sjutando i Trojani Marte, di cui Omero torna a parlare. [F. S. O.]

Pallade santa federata Argiva, Ingiunti a Marte avea, tanto che a' Troi Rinfiammasse a pugnar l'impeto e l'ira.

Ei nel suo penetrale aureo d'offerte Forza ad Enea trasfuse, e fra gli armati Mandò improvviso delle pugne il prence. Quei di gioja compresi e meraviglia, Raggiante in armi il rivedeano, illeso, Poderoso di forze, ilare in volto; Ma dond'ei si tornasse altri nol chiese, Tutti impediti dal crudel lavoro Che Febo, Dio di spada aurea precinto, E la Discordia, e il suo furore eterno, E Marte insanguinato iva incalzando.

Or opre, amici, or animo e vergogna! Temete gli occhi uno dell'altro: molti Son più de' morti i vincitori in guerra, Se combatte il pudore. Uomini siate: Core e forza ed onor fugge a chi fugge.

Sì disse, e un' asta fulminò che ruppe Scudo e cinto, e ne' visceri dell' imo Alvo straziò Democoonte, amico Magnanimo d' Enea, gloria del padre Pergaso, e ch' esaltato era da' Troi In pari grado a quel de' regii figli, Perchè in guerra apparía primo de' primi. Tremò il pian d'ogni intorno al tuon del grande Cadavere con gravi armi cadente.

Ma Enea dal campo degli Achei rapiva I due gentili Eroi nati a Diócle, Ricco beato abitator di Fere Alta città. Primiero avo l'Alfeo Che per tanta campagna a' Pili ondeggia, Fu della stirpe; e Orsiloco di molti Popoli regnator nacque dal fiume;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Non abbiamo trovato la traduzione dal verso 519 al 529 del testo.—1 due Ajaci, Uli-se e Diomedo animono a vicenda gli Achei: Agamennone li esorta. [F. s. o.]

E generò Diócle, a chi la moglie Portò Eritóne e Orsiloco ad un parto. Quei nelle pugne s'agguerrian fanciulli; E non prima fiorian d'anni più forti, Che, per l'impresa e per onore al nome D' Agamennóne e Menelao, vestiro L'armi, e correndo il mar giunsero a Troja E al fin de' giorni; e si morian compagni. Quai due leoni, che la madre agli alti Monti allattò negli antri e boschi eterni, Calano al pian di notte, e nelle chiuse Fan rapina di buoi, stragi d'agnelle, Finche 'l ferro dell' uomo ambi gli atterra; Si l'un sull'altro i due gemelli a un'ora Sotto la man d' Enea cadder, prostrati Col fragor di due svelti ardui cipressi.

Pilemene assalian, principe e Marte
De' Paflagóni, impavida falange
Densa e grave di scudi. A lui d' un' asta
Divise a morte Menelao la gola;
Ed a Midon che gli reggeva il carro
(Forte figlio d'Antimno e illustre auriga),
Mentre a furia i destrieri iva piegando,
Scagliò di forza Antiloco un macigno
E il gomito gli ruppe. Egli lasciava
Cader dispersi sulla polve i freni
Bianchi d' avorio, e con la tempia rotta
Pur dal brando d'Antiloco, periva.

Ma fra gli ordini Achei d'Ettore l'occhio E il corso infaticabile e il tonante Grido insegniali; e dietro a lui feroci Le Trojane falangi, ove implacata

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non abbiamo trovato la Iraduzione dal verso 561 al 576 del testo. — Seguila la ballaglia: Menelao e Antiloco si avanzano contro Enea, che si ritira: eglino assalgono Pilemene. [e. s. o.] 2 Non abbiamo trovato la traduzione di cinque versi del testo, nei quali si narrano alcune parlicolarità della morte di Midone. — Antiloco s'impadronisce dei cavalli di Pilomene, e viltorioso con Diomede li spinge fra gli Achei. [e. s. o.]

Bellona Dea li rincalzava e Marte: La Dea portando orribile il tumulto, Marte impugnando enorme un'asta e in alto Squassandola, a gran passi, or alle spalle, Or davanti ad Ettorre iva e reddiva.

Dïomede, a chi dato era vederlo,
Fe come l' uom che mal perito al nuoto
Va per quanta campagna aperta mira
Al suo viaggio, e avviensi ove per lungo
Corso e strepito d'acque una fiumana
Precipitando al mar fende il paese,
E quegli guata attonito e si parte.
Si costernato il piè converse e il volto
L' Eroe Tidide, a' guerrier suoi dicendo:

A che stiam noi maravigliando, amici, Quant'osa e può, com'arde Ettore invitto? Sempre il circonda un Dio; morte nol tocca. Quell'apparenza di guerriero è Marte Che viene e va. Cediamo; abbiasi il campo: Vana co' Numi è pertinacia d'armi. Ma non fuggite: v'arretrate a schiere; Guardate a' Troi; tenete alta la fronte.

Ne die fine a quel dir pria che i nemici Fosser sovr'essi, ed Ettore passando Precipitò senz'anima da un carro Meneste, Anchíalo; e ratto oltre, non bada.

Cader li vide il gran Telamonide,
E il cor gli pianse. Usci di schiera, e stando
Solo, altissimo, immoto in mezzo al campo,
Librava un'asta: la scagliò ad Amfio,
Quel fortunato d'oro, ampio d'averi,
Che di Selago nacque, e visse in Peso
Finchè la Parca non l'armò in ajuto
Della casa di Priamo. Or con l'antenna
Fitta dal cinto e i visceri alle reni,
Battea sul campo con fragor le spalle,
Aspettando sepolero. Ajace all'armi,
Nobili spoglie, s'avven'ò; e curvato

Seco il morto avvolgea sotto lo scudo.
Sovra lo scudo udia stridere i dardi,
Lance piantarsi, e non lontano il grido
Degli accorrenti; e sospettò non forse
L'accerchiassero i Troi. Lasciò le spoglie:
Svelse a un tratto, calcando il piè sul morto,
L'asta, e l'oppose alle insistenti in giro
Lunghe lance ferrate; e quell'illustre,
Pur contrastando a tanta onda di forti,
Fu risospinto, e s'attergò al suo campo.

Mentre così mescean sangue e sudore, Tlepólemo, guerrier d'Ercole nato, I) alta presenza e di valor potente, Correva, e il travolgea forza di fato, A provocar Sarpedone a battaglia. Giunti il nipote del Tonante e il figlio Presso al ferir, Tlepólemo proruppe:

Re Sarpedóne, consiglier de' Lici, A che ti guardi intorno? A che venisti. Eroe novello? a t'adombrar pugnando? Ben io t' odo nomar figlio di Giove, Ma da chi mente. Assai da te diversi In altre età vivean figli di Giove, E combattean con altra fama, Udisti D' Ercole padre mio, forza indefessa, Anima di leone? e di che guerra Pe' suoi destrier Laomedonte afflisse Con sei navi e men oste? e tutte in Troja Lasciò mute le vie? Tu, re codardo, Guidi un popolo in armi, e tu lo struggi. Pur s'anco il grido di tue lodi è vero, Non per lungo viaggio a Troja rechi Ajuto molto, al parer mio; quand' oggi Tanto t'appressi alla mia forza e all' Orco.

Disse; e il regio guerrier feagli risposta: Ercole afflisse la città divina, Ben so, per la demenza onde l'Eroe Laomedonte gli frodò i corsieri Ch'ei venuto a mertarsi era da lunge, E lo pagò con villania di motti. E tu che meco parli onte e minacce, Odi un presagio mio: Gloria darai Ora a quest'asta, e l'anima all'Inferno.

E Tlepólemo a un tempo alta librando L'asta frassinea, fulminaro a un tempo, Piagaro a un tempo. Il colpo usci per mezzo Di Tlepólemo il collo, e agli occhi eterna Gli s'addensò con fredde ombre la notte. Pur fitto ardea della sua lancia il ferro, E la punta indugiata era dall'osso Nel femore sinistro al re de'Lici; Ma Giove il figlio suo tolse da morte.

E mesti intorno i suoi Lici guerrieri Lo sorreggean a uscir lungi oltre i colpi, E seco ei si traea l'asta, che fitta Pendea lunga oscillando e del piagato Ridestava l'angosce. Occhio ad estrarla Verun pose ne mente, ond'ei potesse Del pie giovarsi; si di duol confusi Frettosi il soccorrean servi e compagni.

E gli Achei dolorosi ivan portando D' Ercole il figlio al lito in queta parte, Cadavere infelice. Agli occhi venne D' Ulisse, e la sua forte alma si scosse: Gemeva, e in tutti i suoi pensier fremeva, Or volendo inseguir l'orme e la vita Dell'uccisore, or avventarsi all'oste De' Lici. E Palla il conducea sovr'essi, Chè negato da' Fati era ad Ulisse Il sangue del terren figlio di Giove. Ben Cromi uccise, e Alastore, e Cerano, Pritani, ed Alio, e Noemóne, e Alcandro.

Figlio di Priamo, non patir ch'io giaccia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non abbiamo trovalo la Iraduzione dal verso 679 al 683 del testo. — Mentre Ulisse è per re a morto altri Lici, sopraggiungo Ettore, a cui mestamente parla Sarpedono. [g. s. o.]

Preda al popolo Acheo. Di ciò m' aita, Tanto che in Ilio m' abbandoni il Sole, Quand' io più mai per ritornar non era Ove nacqui e regnai, nè aver più gioja Della mia donna e del mio figlio infante.

Ettore udi, lo riguardò, e tacendo Disserrossi, e parea foga di vento, A dar più guerra e dissipar gli Achei. E i Lici eroi venian posando all'ombra Sacra del faggio dell'Olimpio Giove Il piagato lor sire. A lui dallato Si curvò Pelagóne, uno e il più caro De' suoi nobili amici, e dalla coscia Traeagli il ferro e il frassino dell'asta. L'anima allora gli langui, e fra 'l cielo E le pupille sue crebbe la notte. Poi respirava, e ricercò la luce; E una viva aleggiando aura di Borea Rendea vigore a' languidi respiri.

Ma vestiti di ferro Ettore e Marte Verso i Danai venían, che né le spalle Volgean ratti a rifugio entro a' navigli, Nè procedeano ad affrontar la pugna, Però che udían Marte co' Teucri; e il campo Muti e lenti cedean mostrando il volto.

Or chi primo, chi a' morti ultimo scese Per man d' Ettorre e del suo ferreo Dio? Teudrante e Oreste, un quasi Nume, e l'altro Di cavalli guerrieri educatore; E Treco insigne Etolo astato; ed Eleno Nato d' Enopo illustre; ed Enomáo; E Oresbio ornato d'una fascia a fregi, Che fea suo studio le ricchezze in Ila Presso il lago Cefiso, ove di molta Opulenza godean molti Beoti.

¹ Non abbiamo trovato la traduzione dal verso 711 al 733 del testo.— Giunone, vedendo la strage degli Achei, esorta Minerva ad esserle compagna nello scendere in loro soccorso. Eba apparecchia il cocchio alla prima: Minerva s'arma. [F. S. O]

E Minerva, la Dea nata da Giove, Lasciò sul pavimento aureo de' cieli Scorrer discinto il suo bel peplo, intesto Di fiori, aereo di sua man lavoro; E l'usbergo onde irato armasi il Padre Tonante, e l'arme si vesti che i Fati Tempraro a' guai de' popoli e alla morte: E per suo scudo all'omero s'impose Del Dio l' Egida eterna, ove ogn' intorno Serpe e veglia il Terrore; ov' è la Rissa; Ov'è la Forza; ov'è la Fuga, e atroce V'è la Vendetta; e del Gorgonio volto Il mostro a chiome d'angui, orrido, infando, Crudel portento dell' Olimpio Giove. Poi le raggiò nell' elmo aureo la fronte: Quattro coni gli fanno aurea corona, Di chiodi aurei stellato, e può di cento Città le squadre illuminar dall' alto. Portò 'l piè sovr' il carro: impugnò l' asta Forte, immensa, pesante, onde rammansa Eserciti d'eroi quando s'adira, Figlia fatal d'onnipossente padre.

Con le redini Giuno e col flagello I destrieri avviò. Diero un ruggito, Spontanee spalancandosi, l'eterne Porte dove custodi erano l'Ore, Che l'Olimpo hanno in cura e il cielo immenso, A chiuderlo di nubi e disserrarlo.

Incalzando i corsier, videro Giove Solo occupar l'altissimo dei cento Gioghi d'Olimpo. Ivi rattenne il carro Giuno, e sommessa interrogò il Tonante:

Giove Padre, non guardi e non t'adiri A' mille atroci atti di Marte? e come Scese a pugnar carnefice d'Achei, Fuor di tempo o ragion, sol per mio lutto E per gioja di Venere e di Febo, Or che il furente usurpator di leggi Allettarono al sangue? E s'io lo stringo Di pena tal che omai fugga dall'armi, Padre, rispondi, avrò a temerti irato?

Tacque, e del Nume degli Dei l'assenso Intese: Affretta; e Pallade che suole Portargli onte e sciagure, essa l'affronti.

Giuno a redini tese e ad alta sferza
Stava agli ardenti alipedi imminente,
E li percosse; e quei frementi, allegri
Fra gli astri e il ciel volavano e la terra.
E quanto ciel cogli occhi intorno aduna
L'uom che mira dall'alpe immenso il mare,
Tant'aer prendeano altosonanti a lanci
Fra le nubi i cavalli; e in vista al sacro
llio posaro a'confluenti fiumi.
Qui ratto il Simoi e il placido Scamandro
Giungono l'acque a far viaggio al mare;
E qui lasciò di folta aura velati
Giuno la biga e i suoi corsieri al prato,
E ambrosia il Simoi al lor desio versava.

Quai due tortore van strette e frettose,
Cosi radean quelle Celesti il piano,
Finchè giunsero al campo ove schierati
Diretro a Dïomede eran guerrieri
Densissimi; e parean stuol di leoni
Intorno a carni sanguinenti, o atroci
Porci ferini a provocar la caccia.
E Giuno del Tonante altera donna
Esclamando, parea Stentore in volto,
Che con lungo boato e ferrea voce
Tuonava il grido di cinquanta petti:

O belli in arme Achei; belli e non altro. Obbrobrio, obbrobrio! combatteva Achille, Nè i Troi passavan la Dardania torre, E chiuse Troja avea tutte le porte. Or v'assedian le navi; aperta è Troja.

Irritavan le grida animo e forze. Ma queta iva Minerya appresso il cocchio Di D'iomede, e sovra lui posava Le cerulee pupille; e il vide assiso Disacerbando all' omero la piaga Di che Pandaro il giunse. Ardeagli attrita Dal cuojo e il balteo onde pendea lo scudo; E di sangue fumava e di sudore; E acute al braccio gli correan l'angosce. Sotto il pendaglio ei frapponea la palma, E si tergea la tabe; e Palla il braccio Posò sul giogo de' cavalli, e disse:

E poco il figlio da Tideo creato Somiglia il genitor, ch' alto e membruto Certo ei non fu, ma fulmine di guerra. S' io lo togliea dall' armi, era fra l' armi. Ben di starsi a' banchetti e nella reggia, Quando in Tebe a' Cadmei giunse oratore, Io l'assennai; ma la virtù dal petto Gli prorompea magnanima, e di tutti I giovani Cadmei sfidò la forza: Tutti li vinse agevolmente ei solo; Tal custode m' avea. Guida e custode, Ispiratrice or ti son io; ti grido: Pugna, stermina i Troi. Ma o sei spossato Da fatica e dolore, o il cor ti gela Nuovo terror. Chi crederà, se vanti Eneo per avo e genitor Tideo?

Ti veggio in volto, o dell' Egioco nata Vergine Dea, disse l' Eroe: mi giovi Che mi difeuda il vero. A me terrori Qui ne perigli han mai rappreso il core: Duol non mi doma, non m' assonna l' ozio. Ben mi soffermo obbediente, o Diva, A' cenni tuoi, quand' imponesti: Insegui Venere, e cedi agli altri Numi; — e cedo, E meco freno i forti miei, quand' ecco Marte andare e venir, duce e guerriero.

Ed ella: O caro, o mio nobile alunno, Vieni, e compagna tu m' avrai di guerra.

Non di Numi rispetto, o di quel Marte
Ti vinca omai. Drizza sovr'esso il carro,
E ferisci, e dappresso; e non ti mova
Religion del truce, ebbro di sangue
Demone, nato a reità, di parti
Attizzatore, traditor, che dianzi
A Giuno e a me ripromettea d'armarsi
Amico a' nostri e perdere i Trojani;
E, perfido! contr' Argo, Ilio protegge.

Disse, e dal cocchio d'una man sospinse Ratto che nol vedrebbe occhio da presso, Stenelo a terra; ed ella iva incalzando, Fulminea Dea nell' ira, e flagellando Alta a lato al Tidide i corridori. Grande un Eroe, grande una Dea reggeva, Curvo al pondo, e stridea l'asse del carro. Flagellando ella dava impeto e fuga A' fumanti cavalli incontro a Marte Precipitati. Ei gli occhi atri di sangue Sul vasto corpo avea di Perifante D' Ochesio figlio, Etolo eroe disteso, E il trucidava : e Palla a dileguarsi Nella barbuta si celò di Pluto. Ei del cocchio s' avvide, e in piè levato, Lasciò l'arme al morente, e protendendo Lunga un'asta, a gran passi andò diritto: E il Dio diè guerra all' uomo, e l' uomo a Dio.

Marte primier di Dïomede al core,
Frammezzo le cervici e l'oscillanti
Redini de' destrieri, avventò l'asta;
Ma da Pallade colta, ed oltre al cocchio
Disviata, squillava ignea fra' venti.
E all'asta insiem che rispondea dal pugno
Del suo guerrier la Diva impeto aggiunse,
Sospingendola al calcio. Lo stellato
Balteo fendendo, penetrò col ferro
Nell'alvo, e al Nume sanguinò la pelle.
Diè Dïomede un salto, e dalla piaga

Sferrò l'antenna. Urlava Marte, ed era
Di nove mila un urlo o dieci mila
Che sovra il pian s'affacciano a svenarsi.
Udiva Ilio e la rócca, udiva il mare,
E muto il greco esercito e il trojano
Tremavano; si orrendo urlava Marte.
E a Diomede che vedealo immerso
Nelle nubi, parea nebbia che mossa
Per l'alto delle dense aure d'estate
Rosseggia, e pende al Sol torbida d'ombre.

Poi, quando al Dio raggiò roseo l'Olimpo, Ei presso al Padre de' celesti un soglio Occupava, e gemea d'ira e d'angoscia. Mostrò la piaga, e come usciane a gorghi L'etereo sangue; e con frementi preghi:

Dio genitor, gridava, orridi a mille I misfatti riguardi, e non t'adiri? Forse che poca a tutti noi sciagura Fur le risse de' Numi e le congiure A cagion de' mortali? E chi n' ha merto? Chi, se non tu che la Virago armata, D'empiezze sol bramosa e di rovine, Ti partoristi? Non però l'assenni. Tu parli a quanti siam Padre obbedito, Ma non vede esta Furia atto ne cenno Che la raffreni. Te la sei creata, E quanto piace a lei, tanto t' è bello. Or le sorridi : insuperbi al furente Dïomede la rabbia, e si l'ha fatto Fellone al Ciel, che a Venere di ferro Contaminò la mano; e me sfidava Da Nume a Nume; e m'aspettò; e tel vedi, Che se la fuga non rapiami al cielo, Or confuso a' cadaveri e a' feriti Senza morte trarrei lunghi dolori, O tutta avrei dal grandinar de' colpi Rotta la forza e inutile la vita.

Rigido il Padre lo guardò, e rispose:

Or tu, malnato faccendier di parti, Perfido a tutti, non mi porre assedio Con dolerti d'offese. E tu più ch'altri In ciel m' incresci: in te la rissa eterna. L' ira e la strage esultano; e con tutto L'atroce animo suo Giuno in te vive, La pervicace madre tua, che mai Placar non so, ne tollerar; ne cede, Se non quanto il mio grido in cor le suona. Tu rendi grazie all'amor suo, perch'ella, A quanto io so, t'ordi l'onta e il dolore, Ch' io lungo in te, quando mi sei pur figlio, Non patirò. Ma se non mio nascevi In cielo tu, t'avrebbe oggi la notte Che tien d' Urano i figli, e più sotterra.

E Giuno Argiva e Palla Ajutatrice L'Olimpia reggia rivedeano e il Padre, Liete ch' espulso avean Marte dal campo.

## DEL LIBRO SESTO DELL' ILIADE. 2

Si deserta da' Numi errò la pugna Dubbia sul pian fra il Simoenta e il Xanto; E or Greci or Teucri raddensavan l'aste, Gli uni e gli altri fuggendo, e gli uni e gli altri Rinnovando gli assalti. Il grande Ajace, Fermo custode delle Achee falangi, Primo a' nemici penetrò le file. E fe a' suoi folgorar lieta la speme, Chè ad Acamante guidator de' Traci

2 Il Carrer pubblicò già alcuni squarci di questo libro. Il resto che ne diamo è inedite, e l' abbiamo desunto dai Mss. Labronici. | IF. S. O. |

<sup>1</sup> Non abbiamo trovato la traduzione dal verso 899 al 906 del testo. - Narra Omero che Peone, per comando di Giove, medicó il Nume ferito: Ebe lo lavó e adornollo di vesti eleganti; ed egli esultante si assise in gloria accanto al padre. [F. S. O.]

50

35

40

Figlio d' Eissóro, alto, animoso, armato 10 D' un elmo negro a chiome di cavalli, Ruppe il cimiero, e il ferro lo distese Con la fronte trafitta, e con l'eterna Oscurità sugli occhi. Allor le mani Di Diomede trucidaro Assilo 15 Abitator della felice Arisbe. Di Teutrano figliuol, ricco d'averi E amoroso a' mortali: ei le sue case Edificato avea lungo la via, Apprestandole a tutti ospite allegro; 20 E allor di tutti gli mancò l'aita Contro al Tidide, che uccideagli in grembo Calesio, un servo che il seguia guidando I suoi destrieri, e che il segui sotterra. 25

E allor Eurialo, uccisi Ofelzio e Dreso, S'avventò sovra Pedaso ed Esepo Nati a Bucolïon, primo tra' figli (Benchè la madre il partoria di furto) Nati all' Eroe Laomedonte; e crebbe Pastore, e giacque innamorato in grembo Della najade Ninfa Abarbarea, Che fra le greggi partori i gemelli. Ferì a un tempo e distese i due bei corpi Eurialo, e li lasciò nudi dell'armi.

Dall' eroe Polipete ebbe la morte
Astíalo, e dalla grave asta d' Ulisse
Il Percosio Pitide; e Teucro spense
L'illustre Aretaon: fu morto Ablero
Dalla lancia d' Antiloco, ed esangue
Per man d' Agamennón Elato cadde
Che abitò l'alta Pedaso, al cui piede
Satnïoente volve onde d'argento.
Leito inseguiva Filaco, e il trafisse;
Ed Euripilo anch' ei Melanzio uccise.

Ma vivo Adrasto in man venne del forte Menelao, perch' attoniti al tumulto Mentre i destrieri suoi fuggian raminghi

59

Per la campagna, a un tronco di mirica
Intricati riversero la biga,
Che si franse al timone, e di galoppo
Cercando Troja, lui nel fango immerso
Sotto il carro lasciarono boccone.
Sollevò 'l capo, e videsi alla gola
L'asta d'Atride: gli abbracciò i ginocchi,
E pregava e dicea: Tiemmi prigione
E gran premio n'avrai, chè d'opulento
Padre son figlio: assai tesori, e bronzo
Serbano, ed oro e lavorato ferro
Le case nostre; e tu n'avrai gran copia
Dal padre mio quando saprà ch'io vivo.

50

60

Tu chi se'? di che padri? e donde or vieni, Fortissimo? ch' io mai non t'ebbi agli occhi, E d'ogni parte traversai la pugna Gloriosa agli eroi. Tu audace e solo A tiro d'asta mi t'affacci e aspetti? Ha miseri parenti, orfani figli Chi si m' aspetta. Ma non io del Fato, Se d'Olimpo qui scendi, affronto l'armi. Forte creato da Driante il forte Con gl'immortali contendea Licurgo, E ne molta ne lieta ebbe la vita: Ma gli fur tristi e numerati i giorni Dal di che truculento andò alle balze Sante di Nisa perseguendo il coro Di Bassareo baccante; e col pungello D'un aratore insanguinava ai fianchi Le nudrici del Dio. E quelle, i tirsi E gli arredi gittando, ivan raminghe: Iva ramingo il Dio, finchè s' immerse

¹ Non abbiamo trovato la traduzione dal verso 51 al 423 del testo — Mentre Menelao era per accogliere le pregliere d'Adrasto, sopraggiunge Agamennone, e lo trucida. Nestora esorta gli Achei a non perdonare la vita ai nemici, e non perdore tempo a sopoliare i molti Eleno dall'altra parle esorta Ettore ed Enea ad opporsi a tutto potere agli Achei, e consiglia il primo a correre a Troja, e commettere alle donne iliache di pregare M nerva, e offrirle un peplo. Eltore infiamma i suoi con una breve allocuzione, e si parte. La baltaglia rinficrisce. Inlanto Diemede s' incontra in Glauco, e gli parla. [F. S. O.]

Ne' mari, e Teti il raccogliea tremante, E dov'era Licurgo era terrore.

Ma son beate degli Dei le vite!
Brancolando ei chiedea senz'occhi il sole
Per decreto di Giove, e a mezzo gli anni,
Perch'era esoso ad ogni Dio, periva.
Parla: ne mai vendicatori eterni
Ritenterò. Ma s'hai mortale il padre,
Se mieti e pasci della terra i frutti,
Vien'oltre, e l'Orco t'aprirà la porta.

Si disse; e Glauco gli facea risposta: O nato illustre da Tideo, che importa Chiedere e udir chi siamo, e di che gente? Son le umane tribù foglie su' rami Ilari e folte in maggio, aride al verno: La selva al Sol le crea, l'anno le perde; Si fiorire e perir vedi i lignaggi. Vive la fama oggi del mio, ne cose Intenderai da me nuove alla terra. Sta dentr' Argo remota Efira antica, Città dov' abitò Sisifo, il nato Sisifo d'Eolo; nè vedcan le genti Chi fosse al par di lui ricco di mente. Generò Glauco: fu di Glauco figlio Bellerofonte: e l'abbellian gli Dei D'avvenenza e virtù grate a' mortali. Preto bensi per tutte vie coperte Lo traeva a rovina; e si mandollo Esule d' Argo, allor che Giove al duro Scettro di Preto sommettea gli Argivi. E Antea rapita da furor, chiedendo Furtivo amore, e notte e di chiamando Bellerofonte al talamo di Preto. Nè picgandolo mai (ch'ospite egli era Diritto e pio di mente), ella al marito Menti la colpa: -- Or muori, Preto, o uccidi Chi di forza volca farmi sua druda; Bellerofonte uccidi. - E quei che udiva

Torbido d'ira, lo promise a morte. Pur sacrilegio gli parea svenarlo. Ospite suo. La tessera d'oscuri Fieri notò significati occulti Fra più doppi di nodi, ed a recarla Al re de' Lici, genitor d'Antea. Mandò Bellerofonte; e ne perisse. Ebbe guida gli Dei; toccò le vaste Regioni de' Lici, e vide il Xanto Dall'alte fonti sue correr d'argento. Ad ospizio onorato il re l'accolse, E nove giorni il festeggiò di mense; Nove tori immolò. Poi, come l'altra Aurora diffondea rosee le nubi. Gli domandò la tessera e le note. Note di morte le chiari, e gl' impose Di uccider la Chimera: essa, dinanzi Leone, irco era in mezzo, angue diretro, E col fiato spargea lave di fiamma; Creato dagli Dei nuovo alla terra Lurido mostro indomito. Ma in cielo Lieti l' Eroe raffigurò i presagi, E fidando l' uccise. Indi a' vaganti Solimi, antiche bellicose razze, Diè guerra, e la dicea guerra di forti, E la sudata delle sue fatiche. Per terza impresa sterminò la schiera Delle Amazzoni maschie. Allor tornando, S'appresentò vittorioso. Il Sire, Venti fra' suoi fortissimi eleggendo, Gl' imboscava a svenarlo; e mai lor case Non rivedean, perchė l' Eroe pur tutti Li prosternò cadaveri alle belve. Allora il vecchio regnator s'avvide Com' ei veracemente originato Era dal cielo, e sel fe suo: lo giunse Alla sua figlia, e l'esaltò suo pari Negli onori di quanto era il suo regno.

Bello fra gli altri un gran tratto di campi D'ogni biada feraci, arbori e viti Gli appartarono i Lici, e suo gliel fero Perchė lo coltivasse. A lui feconda Fu tre volte la donna; ond'ebbe Isandro. Ebbe Ippoloco nati, e la celeste Läodamía che a Giove innamorato Partori Sarpedon ch'oggi a chi 'l guarda Par men uomo che Dio. Pur cadde a' Numi, Bellerofonte, a' Numi tutti in ira; E per l'Aléa campagna errava muto: L' umane orme aborria, l' umana voce; E del suo cuore ei si pascea deserto. Divorato da Marte eragli Isandro Contro a' Solimi in guerra; e dall' irata Dïana uccisa sospirò la figlia. Io d' Ippoloco nacqui, altero sangue Di tanto padre. Ei m' inviò ad Ettorre, E virilmente m'imponea che a prove, Fort' io, venissi di virtù co' forti, Në mai l'onor contaminassi a' padri Alti in Efira un tempo, alti fra' Lici. Or tutti sai che mi dier vita e nome,

Qui tacque, e Dïomede ilare în volto Piantò l'asta sul prato, e dalla biga Diè lieto un grido, e gli stendea la destra:—

Ospite sei di certo, ospite antico, Santo paterno ospite mio. Fumaro Al mio grand' avo Enéo l' ara e la mensa Pel tuo Bellerofonte, e venti giorni Si l' intrattenne. E gareggiando a ornarsi Di presenti al commiato, Enéo donava Ardente un balteo di purpuree tinte: Bellerofonte un nappo d' oro a tondo Calice doppio, e ch' io lasciai partendo, Eredità d' Enéo sacra, al mio tetto. Ei m' educò; nè di Tideo rimembro: Andò a perir co' federati Achei

Appié di Tebe, e mi lasciava infante.
M'avrai tu dunque in Argo ospite amico:
T'avrò, se giungo a' Lici, ospite mio.
Qui l'un dell'altro svierem pugnando
I nostri colpi. Assai Dardani e Troi,
E federati assai (così da' Numi
Mi sien promessi, e il correr mio li giunga!)
Troverà 'l ferro mio: nè a te la greca
Oste, a mostrar come combatti e uccidi,
Poca sarà. Vien dunque: or l'un dell'altro
Rivestiam l'armadura, e veggian tutti
Come noi siam paterni ospiti santi.
Si parlando, dai cocchi eran discesi,

Si parlando, dai cocchi eran discesi, E in amistà giungean fide le destre Agli ospitali Dei. Glauco, rapito Fuor di mente da Giove, auree donava Armi per ferree, cento buoi per nove.

Vergine Dea; santa alle Dee, Minerva, Alta d'Ilio custode! Or frangi l'asta A Dïomede, e lo distendi innanzi La porta Scea, chè dodici giovenche Intatte ancor dal giogo, ancor d'un anno, Ti fien preste all'altare. A questa avrai Città ch'è tua, ed alle Troadi mogli Misericordia, e a' lor figli innocenti.

Si Teano implorava; e mute, a palme Alte adorando, sospiravan l'altre: E alla Diva tremenda il voto spiacque.

Allor Ettore tocca ebbe la soglia Dell'ostel ch' Alessandro avea co' sommi Fra gli uomini architetti (e molti allora In Ilio n'ebbe) edificato, accanto Di Priamo a' tetti e del maggior fratello, Sul sommo della ròcca; e di più vago

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non abbiamo Irovato la traduzione dal verso 237 al 305 del testo.—Elfore, rientrafo in Troja, commette alla veneranda madre di faro l'offerta e le preci a Minerva. Teano, moglie d'Antenore e sacerdotessa della Dea, offre il peplo e prega.

Atrio gliel feano, e fronte, e nuzïale Stanza; e da lungi rilucea di marmi.

Quivi entro andava Ettorre, e d'oltre a dieci Cubiti alta un'asta, irta di lucido Stil di ferro confitto a un cerchio d'oro. Crollava; e stando sulla soglia aperta Del talamo, vedea Paride intento All'armadura sua ricca elegante, Rabbellirla, e spiare elmo ed usbergo, Scudo forbire ed archi; e intorno al seggio D'Elena, e intente a lei, molte le ancelle Vaghi ornamenti studïando e pepli.

E con turbata voce Ettore a un tratto: Non t'è bello, o valente, aver corruccio Si lungo a noi. Tu si da noi ti parti, Quando appiè delle mura e d'ognintorno, Solo per te, vedresti il campo a torme Pugnar, perire e qui mandarne il grido! E tu, ch'onte diresti a chi non s'arma? Vien', non forse qui tutto ardan le fiamme.

Ettore inver, disse Alessandro, e alzava
Bel di celeste giovinezza il volto,
Giusti move rimbrotti. Io non m'adiro
Teco, nè a'Troi: meco m'attristo, e starmi
Libero volli al dolor mio; nè poco
E d'Elena i conforti e i miei pensieri
Pur or valeano a ravviarmi all'oste;
La vittoria al guerrier fugge e ritorna.
Or, se ti stai ch'io vesta l'arme, o s'anche
Precorri, ho lena e piè, teco m'avrai,
Sì che al tuo fianco mi riveggia il campo.

Senza fargli risposta Ettore mosse, E d' Elena pietose udi le voci Per trattenerlo; e gli dicean: Cognato Di me, di me non vereconda, esosa Di lagrime sorgente; oh, se rapita Dal grembo della madre il di che nacqui Un turbine m' avesse, o su' deserti Della montagna, o a' venti e alla burrasca Travolta a darmi sepoltura i mari, Colpe e sciagure or non vedrei! Pur, quando Meditavan gli Dei colpe e sciagure, Or, non foss' altro, esser dovrei la donna Di signor generoso e che a' disprezzi Degli uomini non sordo avesse il petto. Costui vuole e disvuol; mente più sana Mai non avrà: tal ei ne goda il frutto. Deh, cognato, vien oltre, e sì ti posa Su questo seggio alquanto! A te la vita E i pensieri non sono altro che affanno, Colpa della straniera e d' un fratello, Tristi! a chi Dio la dura sorte impose D' andar canzone a' posteri e alla fama.

Ed Ettore: — Ch'io teco, Elena, indugi, Cortese pur quanto mi sei, non oggi Tu m'indurrai. Chiamarmi odo i Trojani. Tarda all'anima mia d'ire onde venni; A soccorrer la pugna. Or tu il raffretta, Chè mentre fra le mura io vo sostando, S'armi costui spedito e mi raggiunga. Or all'ostello io moverò, che il mio Figliuoletto mi veggia e la mia donna, Quando, se in Troja tornerò più mai, Certo io non so, nè se gli Dei fin d'oggi Mi dan preda agli Achei. — Disse, e diè volta.

Giunse, nè in tutta la sua larga casa
Andromaca vedea, florida moglie
Che per candide braccia era più bella.
Dall' alta torre d' Ilo, essa e l' infante
E d' aureo peplo ornata una seguace,
Lagrimava sul campo e rimirava.

Frettoso fra l'ancelle Ettorre scese:

— Non v'indugiate, e ch'io m'intenda il vero.
Or dov'è mai la donna vostra? a quale
Ostel movea di suora o di cognata?
O s'avviò colle matrone, e implora

Misericordia dalla Dea tremenda?

Disse, e pronta risposta ebbe dall' una Che dispensiera antica era all'ostello: Ettore, è il vero (e lo saprai se il chiedi) Che di cognate a stanza, o di sorelle Non s'avviò: non si congiunse al coro Delle madri a placar Pallade santa. Ratta d' Ilo alla torre, appena seppe L'armi Trojane afflitte, iva rapita Da furor di dolore; e la nudrice Correale allato, e si portò l'infante.

Come udi, a tutta lena Ettore diessi A ritornar sull'orme sue per entro Le vie alte di case; e traversando Troja grande quant'era, al piè divenne Dell'alte porte Scee. Quivi alla pugna Gli s'apriva l'uscita; e sciolta in pianto Gli corse innanzi Andromaca e il rattenne.

Nata dall' alto Eezion, signore De' Cilici guerrieri, le beate Sedi abitò d'Ipoplaco selvosa. Dall' Ipoplacia Tebe ella, con molto Oro dotata, al grande Ettore in Ilio Bella, santa consorte era venuta. Unico nato a lei tenero figlio Beltà parea d'astro sorgente, e a lato Veniale allora in petto alla nudrice: Scamandrio il padre lo nomò; e l'udiva Appellar dalla gente Astïanatte, Quando a Troja era scudo Ettore solo. Silenzioso ei sorridea con tutti Gli occhi mirando al pargoletto; e innanzi Gli si frappose Andromaca, e la destra Pur a due mani gli stringea piangendo:

Magnanimo, gli disse, il tuo valore Ti perderà l' nè di figliuol lattante, Nè di moglie ti duole, ahi! fra non molto Vedova, dacchè fuggi ove a congiura Tutti stanno gli Argivi a darti assalto E trucidarti. Allor mi t'apri, o terra: Unica amica mi sarà la morte. A chi mai per conforto? Ahi! tutta al pianto, Ettore, allor mi lascerai. Pur vedi Che madre più, nè padre a me non vive. D' Eezione padre mio nel sangue Bagnossi Achille: gli radea le rôcche Di Tebe, altera, popolosa reggia De' Cilici beati; e forse il tenne Religion, ne lo spogliò dell' arme : Diello armato alla pira, e delle glebe Materne all' ossa un tumulo permise; E gli olmi quete intorno ombre gli danno, Piantati dalle pie figlie di Giove, Oreadi Ninfe. Io nel suo tetto un giorno Compagni mi vedea sette fratelli; Ma colti fra le mandre e le tranquille Candide agnelle, un' ora sola e Achille Me li rapían. Regina era d'onori La genitrice mia, donna beata D' Ipoplaco selvosa: indi fu l'una Delle schiave d'Achille. Assai tesoro Pur la redense, e, ritoccato appena Il tetto suo, Dïana a me l'uccise. Tu padre a me, fratello sei, tu madre: Giovine sposo mio, padre al mio figlio, M' abbi pietà; ch' io non deggia straniera Vedova errar con l'orfano bambino! Tienti alla rôcca, a noi: l'armi raduna Dell'esercito intorno al caprifico. Quivi il muro, più destro a chi vi sale, Cresce i perigli. Idomenéo l'invase, E due gli Aiaci, e due gli Atridi; e molti Possenti, e di Tidéo l'orrido figlio, Fosse impulso di vate o loro senno, Venner tre volte, e torneran. - Taceva Gemendo; e a lei rispose Ettore mesto:

Tutto ricordi, o donna mia, ch' io penso, E notte e di mi tien trista la vita: Ma il volto io temo de' Trojani, e sento Delle Trojane i lai, se, guerreggiando, Parrà ch' io badi, e che atterrito io fugga. Nol fo, non voglio, e nol potrei; l'abborre L'anima mia. Nacqui alle pugne, appresi A non mai consentir ch' altri ch' io guido Mi preceda a' perigli. E chi de' Troi, Chi, se non io, vendicherà la grande Gloria del padre mio, la gloria mia? Giorno presento, e nella mente il veggio. Che perirà la sacra Ilio; che tutto Di Priamo illustre perirà il guerriero Popolo, e Priamo perirà! Ne tanto De' cittadini miei gemo a quel giorno; Nè del re generoso, o dell' afflitta Ecuba santa genitrice mia. Nè de' fratelli sì mi duol, che molti E gagliardi cadran giovani in guerra, Quanto di te, quando l' un Greco o l' altro Ti trarrà lagrimosa ad inibirti Liberi di. Tu, senza patria, in Argo, Tessitrice vivrai, serva di donna: Alla Messeide o all' Iperéa fontana Per acqua andrai; la porterai con noja Fiera al tuo core e a' membri tuoi : più fiera Intimerà necessità il lavoro. E, in lacrime disciolta, altri parlando T' additerà: pugnava Ettore invitto, Moriva alle paterne are devoto: Guarda la moglie sua! - Gronderà sangue La piaga tua: con più desio lo sposo Pur chiamerai che ti potea disciorre Di servitù.... Cadavere io mi giaccia Pria che t' oda invocarmi a disperate Strida fra' vinti, e che mi sei rapita! E a torsi in braccio il figliuol suo chinava La fronte, e verso lui sporse le mani.
Diè 'l fantolino un grido, e sbigottito
Ricadendo sul collo alla nudrice,
Volgeva ad or ad or timido gli occhi
All' aspetto del padre aspro di ferro,
E all' elmo negro per le giube equine
Che orrende gli piovean giù dal cimiero.
Mesta la madre e il genitor sorrise.

Allor trattosi l'elmo Ettore, il pose Raggiante in sul terreno, e quel diletto Suo figliuolin si tolse; e poi che l'ebbe Caramente baciato, e sulla palma Cullato mollemente, al ciel pregava:

Tu Giove, e tutti eccelsi Dei, mel fate Propugnator di Troja, e mi pareggi Primo in arme e valor, primo a' perigli. Ei d'Ilio viva regnator possente, E giorno sia che dalla guerra ei torni Insanguinato, del nemico ucciso Riportando le spoglie, ed altri esclami: D' assai men forte il padre suo pugnava. L'oda il cor della madre, oda e n' esulti.

Poi sulle braccia lo posò alla madre, Che più presso alle sue poppe fragranti Lagrimosa ridendo il raccogliea. E contristato di pietà il marito Pur con la mano le facea carezze, E le diceva: O donna mia, di troppo Non t'accorar! Non è guerrier, non asta Che, precorrendo il fato, a te mi tolga: Ma dal di che nascea prode o codardo, Non è mortal che nol raggiunga il fato. Ti raccogli al governo ed alla pace Della nostra magion; reggi a' prescritti Studi le ancelle; attendi al fuso e a tele. Padri, figli e mariti avremo il core Alla città ed all' armi, ed io più ch' altri. Ei si tolse il raggiante elmo da terra: Ella partiasi, spesso a lui volgendo Pur le pupille, e le velava il pianto. Molte d'intorno a lei venner le ancelle Come fu sulla soglia, e nel vederla, Di subito sentian brama di lutto, Empiean di strida e di dolor la casa; Ne' tetti suoi piangean Ettore vivo, Nè rivederlo si credean più mai Dalle battaglie e dal furor de' Greci.

Nè lungo d' Alessandro era l' indugio; E non prima adornato ei fu dell' armi, Che a traverso la sacra Ilio scendea. Oual se d'orzo pasciuto entro le stalle Rompe il destriero i vincoli e si fugge, Uso al prato e a lavarsi alla riviera: Tuona sotto l'ardente unghia la terra: Ei guarda i campi spaziosi, e all' aure Glorioso fremendo alza la testa; Agita il collo onde di chiome; esulta Della bellezza sua; va come il porta Il vol de' piè fra le cavalle e i paschi; Tal di re Priamo il bel figlio dall'alta Pergamo si venía splendido in volto, E dall'armi gli uscian raggi di sole. E ad Ettore, che mosso era dal luogo Ove parlato avea colla sua donna, S'aggiunse velocissimo, e dicea:

Forse ch' io troppo m' indugiai, nè a tempo Quanto imponevi, o fratel mio, ti giungo.

Procedea pur Ettorre, e rispondeva:
Ignobile non sei duce e guerriero;
Ma in te il voler non vien pari al valore.
Te stesso e gli altri abbandonando, attristi
L'anima mia di quanti insulti i Troi,
Travagliati per te, danno al tuo nome.
Vien', nè di questo farem mai parola,
Se la fuga agli Achei Giove decreta;
E a lui noi tutti e agl'immortali in cielo,

Intorno all' are, alla paterna mensa Spumar farem di libertà il cratère.

## DEL LIBRO SETTIMO DELL'ILIADE. 1

Sorgea lo scudo a imagine di torre.
Già Tichio illustre abitatore in Ila.

Già Tichio illustre abitatore in Ila,
Congegnator di cuoi, gliel fe di sette
Crassissime di tori aride terga,
Compatte, impenetrabili; ed ottava
Sovrapposta una piastra era di bronzo.
Ampio reggealo al petto il grande Ajace;
E giunto innanzi al difensor di Troja:

Ettore, disse, con un solo e solo,
Esperienza ti farai se molti,
E quali, oltre al Pelide, i duci siéno
De' Danai federati. Or nelle navi
Posa il leon sgominator di schiere:
Nutre la lunga nimistà giurata
Al regnatore Agamennón; pur pochi
Non siam noi saldi a starti incontro. Or t'abbi
Primiero il colpo. Ferirò secondo.

E altero il grande Ettore disse: Ajace Di Telamone, Eroe, duce di forti, Forse che tenti un garzonetto imberbe, O donna che le guerre oda da lunge? Alunno io son d'eserciti e di stragi: So brando e scudo oprar a destra e a manca: So non mai riposarmi: offrire il petto

<sup>1</sup> Quanto qui ne diamo è affatto inedito, e l'abbiamo desunto dai Mss. Labronici.
[F. S. O.]

<sup>2</sup> Non abbiamo trovalo la traduzione dal primo, sino alla metà del verso 219 del testo. — Ettore e Paride respingono gli Achei. Ettore, ispirato da Minerra, consiglia Ettore a far cessare la battaglia, e sifiare a singolar tenzone il più valente fra nemici. Ettore acceglia proposta. Gli Achei esitano alquanto ad accettare la sida; ma rampognati da Nestore, si offrono pronti a combattere. Si trae a sorte il campione, ed esce Ajace Telamonio, il quale si fa avanti per combattere.

So di piè fermo, e ne' campali assalti Compor le membra al ballo e al suon di Marte: Balzar sul carro a furia di corsieri, E trafigger da lunge e negli aguati: Non te che forte vivi, alto di fama; Ma vo' starti dinanzi a viso aperto, Colpo per colpo; e ferirò, s' io vaglio.

E palleggiando l'asta e la librando, L'accomandò col guardo; e disserrata Diritta, intensa, indomita dal bronzo, La somma piastra perforando e sei Falde di toro, s'indugiò all'estrema. Del Telamonio rispondea l'antenna, Che fendendo il raggiante ettoreo scudo E la lorica, illustre opra di fabbri, Cinto e maglie, accarnava avida il fianco Rimpetto al lombo, se non ch'ei protese Lo scudo e il braccio; si curvò e fu salvo.

Quai duo cinghiali atroci a chi gli adira; Quai duo leoni al sangue ed alla carne, S'avventano insistendo un sovra l'altro. Coll'asta il colmo dello scudo al Greco Urtava Ettorre impetuoso; e il ferro Ottuso in punta gli pendea di mano. Sull'orlo Ajace gli forò lo scudo, E fino al collo andò l'asta di taglio. Conturbato arretrossi Ettore a un tratto: Gittò l'asta, e piovea sangue sull'armi; Ma non ch' ei tremi a consumar la pugna.

S' arretrando, afferrava un de' parecchi Ch' ivi presso giacean massi molari, Aspro, livido, enorme; e con possente Braccio il lanciò sullo scudo convesso, Che intorno al campo un tuon lungo mandando, L' impeto a terra risospinse e il pondo.

Allor più grave sollevò dal prato Ajace un sasso, e la sua forza infuse Tutta nel colpo; e si scagliato a ruota Di turbine, diruppe dello scudo Parte, e riverberò l'urto a' ginocchi D'Ettore, che anelando e al suol battendo Le spalle, pur tenea stretto lo scudo.

Subito il rizzò Febo; e li vedevi Già co' brandi snudati a nuova guerra; Se non che in mezzo protendean gli scettri L' Acheo Taltibio e l' Ilïense Ideo, Sacrati a Giove messagger prudenti.

E Ideo, di senno più maturo e d'anni: — O figli miei, non più colpi e ferite.
Cari entrambi al Tonante alti guerrieri,
Glorïosi voi siete: or chi nol vede?
Ma queta a tutti omai sorge la notte:
Giovi obbedire a lei; sacra è la notte.

Così imponeva; e il gran Telamonide: — Fa che di questo prima Ettore parli. Ei che proferse a' prenci Achei la prova, Primo obbedisca; obbedirò secondo.

O Atride, e tutti voi prenci dell'oste,
Molti che date hanno le vite a Pluto
E a Marte, tuttavia fan di quel sangue
Le correnti spumar dello Scamandro:
Son corpi Achei. Tu quando riede il sole
Indugia la battaglia; e noi con muli
E carra e buoi popolarmente andremo
A ricovrare i morti, e fra le navi
Donarli al foco, onde al tornarci in Argo
Ai padri riportiam l'ossa de'figli.
Quivi con molta gleba, e sovra e intorno
Le reliquie del rogo, una comune
Tomba a tutti alzeremo, e d'ogni lato
L'allungheremo in argine; e a difesa,
E fossa e vallo aggiungeremo e torri,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non abbiamo trovato la traduzione dal verso 287 al 327. — Ettore nobilmente accoglie l'ingiunzione d'Ideo, ed offre al nemico in dono la sua spada per ricordo di quella pugna: Ajace l'accetta, ed a lui dona il suo balteo. Gli croi si separano. Agamenoneo offre un toro in sacrifizio a Giove. Ai re congregati al banchetto Nest are parla come segue. [F. S. O.]

Per fronteggiar l'esercito e le navi.
Porte munite abbian le torri, e larghe,
Che alle nostre quadrighe aprano il corso,
Ma lo vietino a' Troi, si che a' lor piedi
Trovin rasente al muro alta una fossa,
Se fia giammai che tentino, da Giove
Inanimati, più superba guerra.

Da voi, nobili Atridi e prenci Achei,
Re Priamo e Troja udir vorrian se grata
V'è d' Alessandro una profferta; e l'armi,
Che primiero ei commosse, avranno pace.
Amplierà del suo tesoro, e tutte
Ei ridarà quante dovizie d'Argo
(Si perito foss' ei!) recava a Troja;
Ma non all'alto Menelao la sposa:
Nè senno o duol di cittadini il move.
Poi m'imponean d'interrogar, se porre
Fra le pugne vi giovi almen di pace
Tanto, che a' morti sia donato il rogo:
All'armi poi ritorneremo e al sangue,
Finchè ne acqueti la vittoria e il Fato.

Non rispondean; ma il figlio di Tideo Non patì di star muto: Oggi nessuno, Gridò, non l'oro d' Alessandro accetti, Non Elena. È patente anche a' garzoni Come Troja vacilla; e sarà nostra.

Dier concordi all' Eroe plausi feroci I Danai; e Agamennón disse all'araldo: Ideo, tu la sentenza odi de' Greci; Ed è la mia. Non però vieto i roghi, Chè non è da negar pace a' mortali

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non abbiamo trovalo la traduziono dal verso 344 fino al 385 del testo. — Gli Achei approvano il consiglio di Ne-tore. Intanto anche in Troja si fa consulta, ed ivi Antenore propone che, per tugliere finalmente tanta e si inginsta guerra, Paride restituisca i tesori e la sparapiti a Menela», e intanto si proponga ai nemici una tregua per dare al rogo i cadaveri. Paride a tulto acconsente, eccetto che a rendere Elena. Il vecchio re Priamo non si oppone, e conanda che il di seguente Ideo porti al campo degli Achei le offerte di Paride e la proposta della tregua. At mattino, Ideo si presenta ai principi greci adunati a consiglio presso Agamennone, e parla come segue.

[E. S. 0]

Quando non han più vita. È grato a'morti Quanto è men tardo il rogo. — Odi tu, Giove, Sposo eterno di Giuno, odi la tregua. Disse, e verso gli Dei stese lo scettro.

E al sacro Ilio tornato, ove in consulta
Dardani e Teucri l'attendeano, Ideo
Si ristette nel mezzo, e le parole
Disse tutte che udi. Diersi a raccorre
Tronchi e rami di selve, apprestar carri,
Alzar la pira innanzi notte. E pari
Eran l'opre de' Greci; apprestar carri,
E abbatter piante a stabilir la pira.

Nuovo dal queto oceano appariva Il sole, e sotto il ciel rosea la terra Raggiava; e i Greci e i Troi gli uni vêr gli altri Venían, chiedean de' loro morti, e spesso Dal fango gli togliean negri di sangue, Nè ben sapean raffigurarli ai volti. E lavandoli d'acque, e profondendo Lagrime calde, li ponean su' carri. Priamo inibiva di far alto il pianto; E quei tacean col gemito nel core, Corpi su corpi ardendo a un solo rogo: Poi, spento il foco, a sera ivano a Troja. Così muti gli Achei, morti su morti A un foco ardean col gemito nel core; E consunta che il foco ebbe la pira, Dier volta, e s'accogliean sotto le tende.

### INDICE.

| AVVERTENZA                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TRAGEDIE.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tieste                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJACE                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RICCIARDA                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POESIE LIRICHE E SATIRICHE ORIGINALI.                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Di sè stesso, sonetto                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A sè stesse, sonetto                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All' Italia, sonetto ivi                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Firenze, sonetto                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Di sè stesso, sonetto ivi                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Di sè stesso all'amata, sonetto                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All' amata, sonetto ivi                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il proprio ritratto, sonetto                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Luigia Pallavicini, odeivi                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In morte del fratello Giovanni, sonetto                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All'amica risanata, ode ivi                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Zacinto, sonetto                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alla Sera, sonetto                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alla Musa, sonetto ivi                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Viocenzo Monti, epistola                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sermone                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strambotto                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dei Sepoleri, carme a Ippolito Pindemonte                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epigramma                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epigramma ivi                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Leopoldo Cicognara, capitolo                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Francesco Saverio Fabre, sonetto                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il proprio ritratto, sonetto                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tt                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LE GRAZIE.                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avvertenza premessa alla prima edizione del 1818                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ragion poetica e sistema generale del carme Le Grazie esposti dall'Autore. 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inno primo. — Venere                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inno secondo. — Vesta                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inno terzo. — Pallade                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Al signor Naldi, lettera in terza rima Pag.                                                  | 275        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FRANMENTI DI POESIE ORIGINALI.                                                               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frammento dell' Alcco                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POESIE GIOVENIUI.                                                                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In morte del padre, sonetto.  Le rimembrannze, elegia.  Al Sole.  Bonaparte liberatore, oda. | ivi<br>291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRADUZIONI.                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Da Catullo, Epistola ad Ortalo                                                               | 506        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epigrammi imitati da Callimaeo                                                               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dal Pontano                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Da Saffo                                                                                     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Da Giovanni Meli, Imitazione della cantata di Don Chiseiotte, scherzo.                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Da Lucrezio.                                                                                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D'Omero, del vero modo di tradurlo e di poetare                                              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del Libro primo dell' Iliade.                                                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sul catalogo delle navi nel Libro secondo dell' Iliade                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del Libro secondo dell'Iliade                                                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del Libro terzo dell'Iliade                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del Libro quarto dell' Miade                                                                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del Libro quinto dell' Iliade                                                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del Libro settimo dell' Iliade                                                               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----



## Nuore pubblicazioni. Epistolario di Giuseppe Giusti, ordinato da? Giovano

| Frassi, e pr | ecedute: | o dalla | Vita  | dell' A | utore | Dt | ie vol | lumi | , 0 | 0 |
|--------------|----------|---------|-------|---------|-------|----|--------|------|-----|---|
| fac-simile   | d'un a   | bbozzo  | poeti | co      |       |    |        | Paol | i 1 | 1 |
| Famiglia     |          |         | •     |         |       |    |        |      |     |   |
| dini. — Un   |          |         |       |         |       |    |        |      |     |   |
|              | 1010111  |         |       |         |       |    |        |      |     |   |

Le Istorie Italiane, di Ferdinando Ranalli, 1846-1853 Terza edizione riveduta dall'Autore.—Volume 4º ed ultimo.

#### Sotto il torchio.

## PROSE DI GIUSEPPE GIUSTI

CON ALCUNE POESIE INEDITE

PUBBLICATE PER CURA DI GIOVANNI FRASSI

Un Volume.

### RACCOLTA COMPLETA

DELLE

# OESIE EDITE ED INEDITE DI GIUSEPPE GIUST

Un volumetto in-64°.

Questa edizione economica comprenderà anche le Poesie che saranno pubblicate nel volume annunziato di sopra, e che sono proprietà esclusiva dell'editore.

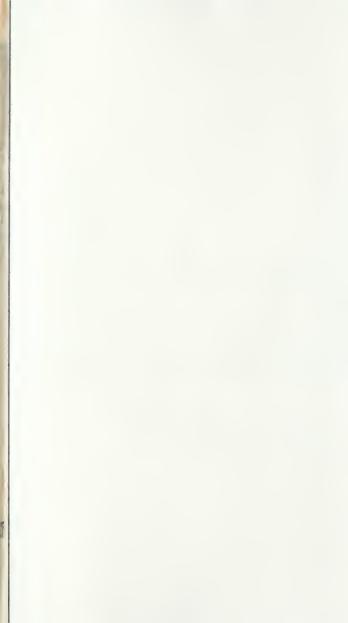



PQ 4689
A1 1850
v.1

Title

Opere edite e postume

FQ 4689 Al 1850 v.9 Foscolo, Ugo Cpere edite e postume

UTL AT DOWNSVIEW

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 15 12 01 16 002 1